

# THE UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

391 F412c2 V:221 The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the **Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

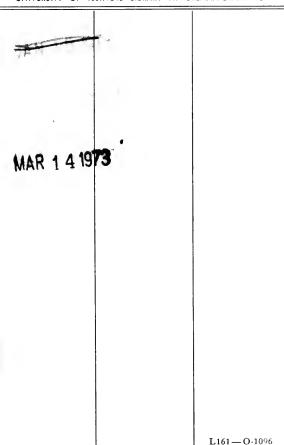

## IL COSTUME

#### ANTICO E MODERNO

ъı

TUTTI I POPOLI.



## IL COSTUME

#### ANTICO E MODERNO

0

### STORIA

DEL GOVERNO, DELLA MILIZIA, DELLA RELIGIONE, DELLE ARTI,
SCIENZE ED USANZE DI TUTTI I POPOLI ANTICHI E MODERNI

PROVATA COI MONUMENTI DELL'ANTICHITA'

E RAPPRESENTATA COGLI ANALOGHI DISECNI

DAL

#### DOTTOR GIULIO FERRARIO.

EDIZIONE SECONDA RIVEDUTA ED ACCRESCIUTA

#### EUROPA

VOLUME SESTO.

#### FIRENZE

PER VINCENZO BATELLI
MDCCCXXIX-

391 F412:= 1826 v.6 pt.1

#### IL COSTUME

ANTICO E MODERNO

#### DELLA SPAGNA E DEL PORTOGALLO

RINTRACCIATO E DESCRITTO

 $\mathbf{D}\mathbf{A}$ 

#### ROBUSTIANO GIRONI

IMPERIALE REGIO CONSIGLIERE

DIRETTORE DELLA CESAREA BIBLIOTECA IN MILANO.

And the state of the

#### COSTUME

DELLA

#### SPAGNA E DEL PORTOGALLO.

#### INTRODUZIONE.

----

La Spagna famosa presso gli antichi.

Dovendo noi ragionare della Spagna e del Portogallo, dar non sapremmo alle ricerche nostre cominciamento più acconcio che colle parole di Omero il massimo de' poeti, ma ad un tempo il

Primo pittor delle memorie antiche.

Egli pertanto nel IV. dell' Odissea fa che Proteo così di queste regioni si esprima a Menelao favellando:

Te nell'elisio campo e de la terra
Ne'liti estremi manderanno i Numi;
Là dove il biondo Radamanto impera,
E l'uom gioconda vive agevol vita.
Ivi neve non mai o lungo verno
O pioggia; ma l'aurette ognor soavi
Che zestro spiranti l'Oceano
Caro a' mortali refrigerio invia (1).

(1) V. 563. Anche Claudiano, de Laudibus Serenae reginae v. 50 fa della Spagna il seguente elogio:

Quid dignum memorare tuis, Hispania, terris
Vox humana valet? Primo levat aequore solem
India: tu fessas exacta luce jugales
Proluis, inque tuo respirant sidera fluctu:
Dives equis, frugum facilis, pretiosa metallis,
Principibus foecunda piis, tibi saecula debent
Trajanum: series his fontibus Aelia fluxit:
Hinc senior pater: hinc juvenum diademata fratrum.

Famosi erano dunque questi paesi sino da' tempi Omerici, e sovra le amene loro spiagge, giusta il poeta, giacea il beato Eliso. Posti sotto un benignissimo clima, bagnati per ben tre parti dal mare, ricchi di tutti i doni della natura attrarre dovettero sino dalla più remota antichità lo sguardo e la cupidigia delle nazioni. Non debb' essere perciò maraviglia se essi formarono già la scena de' più celebri avvenimenti mitologici, e se fino a' nostri giorni dall' industria di molte età e dal genio di popoli diversi si conservarono abbelliti. « La maestà dei tempj Romani (dice il chiarissimo De-Laborde) vi forma un singolare contrasto colla dilicatezza de' monumenti Arabi, e tale lo forma ancora la Gotica architettura colla bella semplicità de' moderni edificj (1)». Sistema da noi seguito nelle presenti ricerche.

Ma la Spagna è tuttora nell' Europa il paese forse il meno conosciuto; nè forse alcun altro popolo fu ne' suoi principi più

(1) Moltissimi sono gli autori che scrissero intorno alla Spagna. tra'quali debbonsi annoverare i classici Greci e Latini, quanto all'epoche antiche. Il Depping nel primo volume della sua Storia generale della Spagna dai tempi più remoti sino allo stabilimento dei Re Mori espose il saggio di una biblioteca di scrittori delle cose di questo paese. Grandissimo è il numero degli storici quivi annoverati, ma pure non tutti vi sono compresi. Il Mariana ottenne sempre il primo luogo fra gli storici della Spagna, sebbene sia stato posteriormente censurato da vari scrittori ed in particolare da Hurtado de Mendoza. Al Mariana aggiuguersi dee il Masdeu, che pel primo tra gli Spagnuoli fecesi ad esporre le diverse epoche della sua patria colla più sana critica e col corredo di una vasta erudizione. A' giorni nostri però, trattandosi specialmente di ricerche intorno a'costumi, si può agevolmente far senza di una tanta farraggine di scrittori, da che pubblicate furono le grandiose opere di Murphy e di Bradford, ed il magnifico, eruditissimo viaggio di De Laborde. Questi henemeriti nomini raccolsero nelle opere loro non solo tutto ciò che di più importante trovasi negli scrittori, da' quali furono preceduti, ma ben anche tutti i più grandi monumenti, di cui va tuttora gloriosa la Spagna. Ad essi noi ci siamo specialmente attenuti; non ommettendo però di consultare anche le opere di Breton, di Bourgoing, di madama di Aulnoy, di Twiss, e di altri moderni viaggiatori, che anderemo a mano a mano citando. Se non che in alcuni luoghi abbiam creduto di giovarci ancora dell'erudita e magnifica opera del signor Maggior Cavaliere Vacani, che è stata pubblicata in Milano e stampata dipoi nella nostra Tipografia col titolo di Relazione delle campagne degli Italiani nella Spagna.

dell'ispano nelle favole involto. Noi seguendo il sistema, cui attenuti ci siamo nelle ricerche intorno al costume degli altri popoli, daremo principio dalla topografica descrizione di questo paese, quindi colla scorta degli autori e de' monumenti procureremo di rintracciarne le principali vicende e di esporne le più illustri rimembranze, scorrendo da un'epoca all' altra secondo l' ordine che ci verrà presentato dai varj popoli che vi signoreggiarono.

Descrizione geografica della Spagna.

Giace la Spagna fra il XXXVI. ed il XLIV. parallelo della latitudine boreale, e fra l'VIII. ed il XXI. meridiano all'oriente del primo, che come tale riteniamo quello che passa per l'isola del Ferro. La Spagna dunque è tutta posta al mezzodi della latitudine di Firenze, e dieci gradi a ponente della longitudine di Roma. La sua maggiore lunghezza da oriente ad occidente è di quasi 600 miglia Italiane, e la sua massima larghezza dal settentrione al mezzodi è di circa 500 miglia Italiane. Questo paese venue dalla natura stessa separato in valli amplissime e feconde, nel mezzo delle quali scorrono vari fiumi che mettono foce nell' Oceano e nel Mediterranco. I più notabili sono il Minho, il Duero, il Tago, la Guadiana, il Guadalquivir, il Xùcar, il Guadalaviar e l' Ebro, i quali traggono l'origine dagli alti monti onde è intersecata tutta la penisola. I monti Pirenei la dividono dal continente Europeo. Essi appoggiano ai due mari le sinuose e declinanti loro estremità e si estendono verso l'occidente formando al lungo della costa settentrionale quasi un'aspra schiena di montagne, che scoscesa ed immediata si profonda nell' Oceano (1).

Odierna divisione della penisola Ispanica, e sua statistica.

Questa grande penisola dividesi in due Stati sovrani, che sono la Spagna stessa ed il Portogallo. La Spagna comprende ora tredici provincie, che sono l'Audalusia, che ha per città primaria Seviglia, l'Arragona, che ha Zaragoza; le Asturie, che hanno Oviedo; le Biscaglie, che hanno Bilbao; la Castiglia vec-

<sup>(</sup>t) In questa descrizione è compreso anche il Portogallo. Gioverà anzi l'avvertire che noi ragionando della Spagna intendiamo sempre di parlare anche del Portogallo, non formando questi due paesi che una sola penisola, ed avend'essi avute le medesime vicende, e conservando tuttora quasi i medesimi costumi.

chia, che ha Burgos; la Castiglia nuova, che ha Madrid, capitale di tutto il regno; la Catalogna, che ha Barcelona; l'Estremadura, che ha Badajoz; la Galizia, che ha S. Giacomo; il regno già di Leone, che ha Leone; quello di Murcia, che ha Murcia; di Navarra, che ha Pamplona; di Valenza, che ha Valenza. Il Portogallo si divide nel Portogallo propriamente detto, che ha Lisbona per capitale, e nell'Algarve, la cui città principale è Faro. Il Portogallo, Lusitania, l'Estremadura, Turdetania, l'Andalusia, Boetica, formavano la Spagna ulteriore de' Romani; le altre provincie erano comprese nella Spagna citeriore o Tarraconeuse. La popolazione della Spagna è ora calcolata in 10,175,131 abitanti circa; quella del Portogallo in abitanti circa 3,683,000. La superficie della Spagna è di 133,726,1/2 miglia quadrate Italiane; quella del Portogallo è di 30,937, 1/2 parimente miglia quadrate Italiane (1).

<sup>(1)</sup> Veggasi il Quadro statistico della penisola Ispanica nella già mentovata opera del signor Cavaliere Vacani. Prima edizione Milanese.

#### COSTUMI

DELLA

#### SPAGNA E DEL PORTOGALLO

TEMPI FAVOLOSI.

Tradizioni favolose.

Gli scrittori sono tutti d'accordo nell'affermare, che l'oscurità, ond'è coperta la primitiva storia della Spagna, non comincia a disciogliersi che al tempo, in cui i Fenici vennero a fondarvi uno stabilimento. Innanzi a quest'epoca la Spagna era selvaggia e sconosciuta. Ma siccome suol avvenire nella storia di qualsivoglia nazione, la Spagna ancora ebbe le sue cronache bizzarre, che a que' secoli danno eroi o Principi ignoti ed avvenimenti maravigliosi, che allettar possono bensì l'ambizione di un popolo pel clima e per l'indole sua stessa fantastico ed ardente, ma che trovar non possono fede veruna presso la filosofia e la sana critica. Tali tradizioni ricevettero presso gli Spagnuoli un certo grado di autorità, dopo che un celebre impostore, il Dominicano Annio di Viterbo, nel secolo XV. le raccolse in un sol corpo che pubblicò come opera di un Beroso e di un Manetone. Gli Spagnuoli sulla fede di questi autori vantavansi di scendere da Dis o Samothes, il quarto figlio di Giafeto, giusta le suddette tradizioni. Un secolo dopo di Annio vennero pubblicate nuove cronache favolose dal Gesnita Romano de la Higuera sotto i nomi rispettabili di Flavio Destro, figliuolo di S. Paciano Vescovo di Barcelona, di Massimo Vescovo di Zaragoza, di Liutprando Diacono di Pavia e di altri. I Greci non solo abbracciarono tali favolose tradizioni, da che conobbero questo bellissimo paese e col commercio cominciarono a trarne infiniti vantaggi, ma ancora con esse la loro storia abbellirono, e tra' loro eroi accolsero quei pure della Spagna. Testimoni ne sono Megastene, Asclepiade, Erodoto, Diodoro ed altri. E di fatto dove mai i Greci potuto avrebbero meglio collocare gli Elisj fuorchè nell'amenissime spiagge dell'Andalusia? Dove meglio che nella Spagna stabilire il teatro delle imprese del più benefico, del più grande eroe della Grecia?

Conseguenze di tali tradizioni.

Quindi la celebrità dei monti Calpe ed Abila, delle caverne di Gerione e degli orti dell' Esperidi. Queste celebri rimembranze vennero vie più grandeggiando col progredire dei secoli, ed ognora alimentate dagli scrittori e dal nazionale orgoglio conservarono nel popolo un carattere d'intrepidezza, di generosità, di fermezza, d'ambizione, di ferocia.

Prodiga gens animae et properare facillima mortem.

ce Pelagio, Alfonso, Ferdinando (dice De-Laborde) schiere di ce guerrieri escono dai monti dell' Asturie coperte d'armi arruggice nite, di pelli di bestie feroci; sono precedute da una semplice ceroce, emblema della morte del loro Iddio, e della salvezza del popolo di lui: alle imprese di questi cavalieri si aggiungono le maravigliose prove di Bernardo del Carpio, il secondo Ercole della Spagna, il favoloso eroc de' tempi moderni. Gli antri oscuri, ove questi guerrieri giacquero nascosti, l'immenso impero, che venne fondato, mercè del lor valore, sembrano appartenere ai miracoli, e la storia troppo timida pare che non osi cantarne le gesta ».

Antichi abitatori della Spagna Iberi, Celti, Celtiberi.

Ma innanzi di passare all'epoche certe, gioverà l'esporre quelle poche notizie che intorno a que' remotissimi tempi trovansi sparse negli antichi scrittori. Secondo Strabone, sembra che i primi popoli della Spagna non formassero una sola nazione, ma divisi fossero per diversità e di leggi e di costumi. Tali popolazioni erano dai Greci e dai Romani in due parti distinte; l'una componevasi dei popoli detti Iberi, e questi abitavano il mezzodi, l'altra de' Celti che occupavano l'occidente ed il settentrione. Queste due popolazioni furono poi conosciute sotto il nome collettizio di Celtiberi, in conseguenza d'un' alleanza che in un solo e medesimo stato le congiunse, giusta Diodoro Siculo. Il voler riutrac-

ciare i natii paesi di questi due popoli sarebbe lo stesso che lo smarrirci in un labirinto di vane congetture. Comune opinione degli scrittori è bensì che la Spagna fosse da essi abitata all'epoca in cui i Fenicj vi fondarono le loro colonie.

Gli *Iberi* si confusero ben tosto coi nuovi abitatori e tutto perdettero il carattere loro primiero e nazionale, talmente che a' tempi di Strabone nulla più conservavano delle originali loro costumanze.

Costumi, abiti, armi ec. dei Celti.

Ma non così avvenne dei Celti. Essi ci vengono da Strabone rappresentati non dissimili dagli antichi Germani da Tacito descritti: popoli semiselvaggi, abitatori delle montagne, da cui scendono per correre al saccheggio e che non sussistono se non per riposare neghittosi o combattere feroci. Le loro vesti consistevano in un sajo nero di rozza lana (1), in un drappo tessuto di peli, che le loro coscie avviluppava, e sino alle gambe discendeva. Conformi all'agilità de' loro corpi ed alla maniera del viver loro erano le armi: piccioli scudi tagliati a mezza luna, guerniti di cuojo ed agli omeri sospesi con coreggie, solidi e facilissimi a maneggiarsi; elmi con pennacchi rossi; aste, giavellotti, fionde, ma specialmente spade a due tagli di tempera si fina che facevano in pezzi gli elmi e gli scudi del nemico. La loro tatica consisteva nel tribolare di continuo i nemici, e nel ritirarsi precipitosamente sulle montagne, dove la natura offeriva loro un baluardo inespugnabile. Secondo Diodoro, montavano due sur un medesimo cavallo, ma nel forte della mischia componevano una fanteria più o meno numerosa, giusta la natura del terreno. Strabone afferma che i loro cavalli erano avvezzati ad arrampicarsi sui monti e ad arrestarsi alla voce del cavaliere.

Loro carattere.

Questi popoli erano fedeli, fermissimi di carattere, e quindi costanti a conservare il segreto anche in mezzo ai tormenti (2).

- (1) Il sagum dei Galli, ed era una specie di clamide che si aggruppava sul petto. Appiano dice che questi popoli agitavano la loro lunga capellatura per ispaventare il nemico; ma secondo Tacito, attortigliavano la chioma, ed avevano la tinta nericcia.
- (2) Tacito ( Ann. Lib. IV. cap. 45 ) parla di un contadino de Termeste, che dopo d'aver ucciso Pisone, Governatore della provincia, su

Erano ugualmente intrepidi nel morire per la patria. Alcuni Cantabri (Celti abitanti della Biscaglia) presi in guerra dai Romani e dannati alla morte cantavano lietamente sulla croce stessa. Le donne partecipavano di tale coraggio, e mischiavansi nelle pugne. Esse raccontavano ai figli le grandi imprese dei genitori, e non paventavano d'ucciderli anzi che permettere che cadessero nelle mani de'nemici (1).

Nutrimento.

Il nutrimento di questi popoli corrispondeva alle loro feroci virtù. Ecco ciò che ne racconta Strabone. Il loro cibo era semplicissimo, e l'ordinaria lor bevanda era l'acqua od una specie di birra; facevano uso del butirro, e banchettavano assisi sopra banchi a quest'oggetto costrutti lungo i muri delle case. I primi posti erano riserbati ai vecchi ed agli uomini in dignità costituiti: il convivio veniva rallegrato dalle danze e dal suono della tromba e del flauto. In due stagioni dell'anno nutrivansi di ghiande seccate, delle quali facevano anche una specie di pane. Grande era la loro crudeltà contro de' nemici, e non meno grande la lor severità contro de' malfattori, che dall'alto delle rupi precipitavano; ma umanissimi serbavansi verso gli stranieri, reputando come l'amico de' Numi colui che avea nella propria casa un ospite di qualsivoglia nazione egli fosse.

Religione.

Semplice al pari de'costumi era la loro religione. Adoravano un Dio, di cui non conoscevano pur il nome. I loro riti celebravansi di notte ed allo splendore della luna. Ciascuna famiglia

arrestato e sottoposto alla tortura, e che invece di nominare i suoi complici gridava: Indarno voi tentate di conoscerli; io non li nominerò giammui; eglino stessi possono mostrarsi e venire a vederni. Vedi anche Giustino, Lib. XLIV. cap. 3.

(1) Vedi Sil. Ital. Lib III. v. 341. Il signor De-Laborde osserva con maraviglia, che in questi tempi remoti trovasi un costume bizzarro, che pur sussisteva anche nel Paraguai. Quando una donna partorisce, il marito si pone a letto, ed essa ha cura di lui: uso assurdo e ributtante. Gli uomini unicamente alla guerra intenti abbandonavano alle loro compagne la cultura de' campi; e queste per non interrompere i lor penosi lavori recavansi seco i figli, gli allattavano e li deponevano sulla terra in mezzo alle greggie, che accarezzar sembravano i loro nascenti padroni, mentre l'occhio materno su di essi vegliava.

danzando dinanzi alla porta della propria casa adorava l'essere sublime, a cui pareva che la natura stessa nel silenzio prestasse i suoi omaggi.

Nessun monumento de' Celti.

Nessun monumento su a noi dai Celti tramandato. È d'uopo rissettere che tutti i più antichi monumenti dell' arte hanno sempre una strettissima relazione col culto religioso. Alla religione di satto appartengono i maravigliosi tempj dell' Egitto, i monumenti dell' Indie, e ben anco le semplici pietre de' Druidi, a lato de'iquali sacri avanzi più non sussiste l'abitazione dell'uomo. Ma i Celti, siccome detto abbiamo, erano cultori di una religione semplicissima: adoravano un Dio ignoto (1) e lo adoravano allo splendore del plenilunio; vedevano e ringraziavano Dio in tutta la maestà del suo impero: disserenti in ciò dagli Iberi loro vicini, che troppo sacilmente eransi lasciati corrompere dai costumi de' Fenicj e dei Greci, appena ebbero con questi alcuna relazione. Lingua dei Celti.

Essi non di meno ci lasciarono un prezioso monumento nella lingua che costantemente si conservò la medesima nell'antico paese ove per lunghissimo tempo si mantennero liberi fra le inaccessibili loro montagne; perciocchè i Romani non mai giunsero ad interamente soggiogarli se non sotto di Augusto; ed i Goti, benchè vincitori, rispettarono i costumi di un popolo tuttor selvaggio, nulla loro importando il renderlo civile. Tale lingua è la moderna Biscaglina che non assomiglia ad alcun' altra de' vicini popoli, e che nella natura de' vocaboli e nella sintassi presenta il carattere di una lingua madre, e d'un'antichità la più remota (2). Essa non ha pur simiglianza alcuna colla moderna Ispanica, la quale come più altre dell'odierne lingue ebbe origine dalla corruzione della Latina, e dall'idioma romanzo. L'antichità della lingua che parlasi anche a' giorni nostri nelle Biscaglie ben ci si dimostra dalle infinite sue espressioni tratte dalle immagini della natura senza un rapporto a tradizione alcuna. Ma noi non ab-

(1) Strab. Lib. III. S. Augost. De Civit. Dei. Lib. XXII.

<sup>(2)</sup> Si consultino Larramendi nel suo Dizionario trilingue, Morcto ed Andres nelle loro ricerche sull'antica lingua della Spagna, e le recenti opere di Don Pablo Astarloa, e di Don Bauptista de Etro y Aspiroz.

biamo verun monumento in cui l'antica lingua sia posta a confronto colla moderna, e non è quindi possibile il riscontrarne la giusta loro affinità, siccome fu fatto dell'antica Egizia colla Greca nella famosa iscrizione di Rosetta. Nel regno di Valenza si sono scoperte bensì alcune iscrizioni che credonsi dettate nell'antico Celtibero, ed abbiamo ancora le medaglie dette desconocidas, sconosciute, in cui veggonsi le forme de' caratteri Celtiberi; ma sono stati finora inutili gli sforzi degli eruditi per trovarne il valore, ed il significato. Tali medaglie rappresentano generalmente un cavaliere armato, od un cavallo che passa. Alcune hanno nel rovescio una leggenda Latina, la quale non dimostra veruna relazione coll'epigrafe opposta. È cosa probabile che Roma voluto abbia lasciare a questi popoli una rimembranza della loro antica libertà facendo uso del loro stesso idioma nelle monete. Veggansi la medaglia num. 1, e le iscrizioni num. 2 della Tavola 1 (1).

#### TEMPI STORICI.

#### Colonie della Fenicia.

#### I Fenicj approdano alla Spagna.

Tale era la Spagna, allorchè i Fenicj vennero a stabilirvi le loro colonie. Sembra che questi (giusta un' iscrizione riferitaci da Procopio, nella quale essi lagnansi d'avere abbandonata la patria, fuggendo le armi dell' usurpatore Giosuè) abbiano percorse tutte le coste del Mediterraneo, e fondati i loro primi stabilimenti su quella della Spagna, sedici secoli innanzi l'Era Volgare. Sidone già co'suoi navigli copriva i mari, e già spediva i suoi abitanti a trafficare in lontani paesi recandovi la civiltà, l'industria, le scienze e le arti; mentre gli Israeliti erravano tuttavia nel deserto, ed i Greci rozzi erano e selvaggi. È fama che i Fenici approdato abbiano all'isola Eritia, ora nota sotto il nome d'isola

<sup>(1)</sup> La medaglia è tratta dall'opera di Florez, Medallas et de Espanna. Madrid, 1758, Par. II. Tab XIX. N.º S. Quanto alle iscrizioni, veggati De-Laborde, vol. I. Par. II. pag. 100.



## THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ILLIANIS

di Leone, e che ivi fondato abbiano il tempio di Ercole, di cui veggonsi tuttora le vestigia nel mare (1). Dopo vari inutili tentativi lungo le coste fondarono finalmente la città di Gades o Gadir, costituendola centro del loro commercio. Di là passarono quindi sulle vicine spiagge e nell' interno dell' Andalusia, paese ameno, abbondante di miniere e di ogni sorta di produzioni, ed abitato dai Turdetani, popolo semplicissimo, e che non era dei propri tesori consapevole. Non lungi da Gades, ora Cadice, era probabilmente l'antica e doviziosa Tarsis, celeberrima ne' sacri libri, alla quale ogni tre anni venivano le flotte di Salomone e quelle di Hiram Re di Tiro in traccia di tesori. Questa città giaceva in una piccola isola all' imboccatura del fiume Tarsis, o Tartesso, ed in una posizione simile a quella di Tiro, al pari della quale fu poi dal mare inghiottita. Nell'opposto lato ed all'oriente di Cadice sorgevano le colonne d'Ercole, sulle quali i Fenici che pei primi erano sin la pervenuti scolpito aveano la famosa iscrizione, non più oltre. Il luogo di tali colonne sembra indicato dai due monti di Calpe ed Abila posti ciascun sur un lato dello stretto, e da Pindaro perciò detti le porte di Cadice. Forse a quell'epoca i due continenti non erano disgiunti, ed il luogo della loro unione formava una grande frontiera tra il Mediterraneo e l'Oceano (2).

Loro progressi nella penisola.

I Fenici dalle coste meridionali del Mediterranco penetrarono ne'regni di Granada, di Murcia, di Valenza, e nella Catalogna sino a'Pirenei, dove scavarono le miniere e tanta quantità di metalli ne trassero, che al riferire di Aristotile, e di Diodoro Siculo cangiarono in oro ed in argento gli utensili dei loro vascelli ad oggetto di poter più agevolmente trasportare si gran tesoro. L' immensità di tali ricchezze diè fama all' incendio de'Pirenei ed all' etimologia di questo nome; ciò che per altro è

<sup>(1)</sup> L' Ercole Tirio. Sembra che tutti gli antichi popoli dato abbiano il nome di Ercole al loro primo eroe. Anche i Tebani e gli Egizj ebbero il loro Ercole.

<sup>(2)</sup> Questa è la comune opinione di tutti gli antichi scrittori, opinione confermata ben anche e dalla forma stessa dello stretto che verso l'Oceano va sempre allargandosi, e dalle correnti che per esso prorompono violentemente nel Mediterraneo.

rigettato come favoloso da Strabone e da Plinio (1). Fra le colonie ch' essi vi fondarono, celebri sono Calpe, ora Gibilterra, Malaca ed Abdera, ora Malaga ed Adra. I Fenicj dopo d'avere trascorsa la Spagna orientale, visitarono pur l'occidentale, ossia l'ulteriore, presso che sconosciuta agli antichi, e non temendo d'affidarsi all'immensità dell'Oceano giunsero sino alle isole Cassiteridi, cioè sino alle coste dell'Inghilterra, scoperta al loro commercio utilissima, e che per lungo tempo tennero nascosta alla nascente ambizione de'loro rivali (2).

Origine del nome Spagna.

I Fenicj introdussero nella Spagna i costumi e la lingua loro e ne cangiarono persino il nome d'Iberia od Hesperia in quello di Spania, da Span che nell'idioma Fenicio sona coniglio, avendo eglino trovato in questo paese una grandissima quantità di sì fatti animali. Catullo perciò diede alla Spagna l'aggiunto di Cuniculosa, e l'Imperatore Adriano la fece nelle sue medaglie effigiare sotto l'immagine di una donna assisa, che tiene nell' una mano un ramo d'ulivo, ed al cui lato giace un coniglio (3). Veggasi la Tavola 1 num. 3 dove oltre la medaglia d'Adriano ne abbiam pur riferita una di Galba rappresentante la Spagna armata.

#### Colonie della Grecia.

Stabilimenti dei Greci nella Spagna.

Ai Fenicj succedettero nella Spagna i Greci, che dai Fenicj stessi appresa aveano probabilmente l'arte del navigare (4). Questi dopo la spedizione dagli Argonauti intrapresero lunghi viaggi

(1) Diod. Sic. Lib. V. S. 35. Strab. Lib. III. Plin. Lib. III. cap. 1 § 5.

(2) Strabone racconta che un pilota di Cadice andando per questo misterioso commercio e vedendosi inseguito da un naviglio Romano si gettò sulla costa per togliersi al pericolo di manifestare il segreto, e trasse nel proprio naufragio anche il naviglio che lo inseguiva: azione che dalla città di Cadice fu ricompensata a pubbliche spese.

(3) I Greci chiamavano Hesperia l'Italia, essend' essa posta all' occidente, quanto alla loro situazione, chiamavano la Spagua ultima Hesperia, perchè posta più lungi ancora e molto al di là dell' Italia.

(4) Noi ancora non parleremo delle tradizioni incerte o favolose di alcuni viaggi nella Spagna. Tali sono quella di Nabucodonosor dopo l'assedio di Babilonia, quella d'Ulisse e di altri dopo la caduta di Troja.

nel Mediterraneo. I Greci dell' Asia minore, ma soprattutto i Rodj osarono attraversarlo e fondare sulla costa di Catalogna una colonia cui diedero il nome della loro patria, e che a' di nostri aucora chiamasi Rosas. Circa cento anni dopo, un vascello di Samo veleggiando verso l'Egitto fu da una tempesta gettato sulle coste della Spagna e costretto ad approdare a Tartesso. I Greci che su tal vascello trovavansi, vendettero ivi il loro carico a si caro prezzo, che di ritorno alla patria impiegarono la decima parte del loro guadagno per innalzar un monumento di gratitudine nel tempio di Giunone. Dopo quest'opera i Greci andarono sempre più estendendosi nelle Spagne con nuove colonie, l'una delle quali provenuta da Zanto fondò la celebre città di Sagunto. I Focesi, che tra i navigatori della Grecia erano i più ardimentosi. giunti sino allo stretto approdarono essi pure a Tartesso, dove regnava Argantonio Sovrano di una provincia contenente i dintorni di Gibilterra, ed i cui abitanti crano reputati come il più felice popolo del mondo. I Greci furono assai bene accolti da Argantonio, che offri loro altresi uno stabilimento ne' suoi paesi; ma eglino volendo soccorrere la patria minacciata dai Medi non ne accettarono l'offerta. Andati a voto i loro sforzi in favore del natlo paese, si rivolsero alla Spagna; ma il successore di Argantonio considerandoli come nemici li costrinse a dirigere altrove i loro navigli. I Focesi dopo varj tentativi nella Corsica e nella Calabria si stabilirono finalmente sulla costa della Francia e vi fondarono la città di Marsiglia, circa l'anno 154 dalla fondazione di Roma, la quale divenne per essi ciò che Cadice già stata era pe' Fenici, cioè il centro di tutte le loro imprese. I loro discendenti di fatto penetrarono nella Catalogna 550 anni circa innanzi l'Era Volgare, e stabilirono la loro prima colonia in una picciola isola, chiamata da essi Emporio, cioè mercato, d'onde passarono ben tosto sul continente. Quivi dai Celti ottennero di abitare la metà di una loro città che oggi ancora conserva il nome di Ampurias, pure dal Greco Emporion. Innoltrandosi a poco a poco nel continente, penetrarono nel regno di Valenza col consentimento degli abitanti, e al di là del fiume Xucar fondarono tre colonie, delle quali la più importante era Dianio, ora Denia. così detta in onore di Diana cui innalzato aveano un tempio, e cui quasi tutte le colonie erano dedicate.

I Celtiberi adottano gli usi e le costumanze dei Fenici e dei Greci.

I Celtiberi, siccome avvenir suole ne' popoli non bene ancor inciviliti adottarono ben tosto i costumi, le scienze, le arti e persino gli errori delle colonie ch' eransi presso loro stabilite. Alla semplicità dell'antico culto sottentrò la superstizione de' Fenicj e dei Greci. Quindi è che nelle antiche tradizioni Spagnuole trovansi i nomi di Netone o Neci, il Marte dei Greci, di Togote, forse Diana, di Salambone, la Venere Babilonese, di Eudovellico, nome Cartaginese intorno a cui sono finora state inutili le indagini degli eruditi.

Costumi dei Fenicj nella Spagna.

I Fenici però al loro ingresso nelle Spagne conservato aveano il loro culto primitivo, semplicissimo e non molto da quello dei Patriarchi dissimile. Eglino, come Giacobbe e Mosè, rappresentavano la casa del loro Iddio con un ammasso di pietre che teneva luogo di tempio o di altare. A si fatti monumenti appartenevano le famose colonne di Ercole poste sulle montagne di Calpe ed Abila. Tali santuari erano sovente circondati da colonne o da pilastri. Il tempio, che giusta la tradizione stato era eretto da Ercole ne' dintorni di Cadice, e dove egli fu seppellito, non conteneva alcun simulacro di Deità, e solo vi si vedevano rappresentate le dodici imprese sue per le quali fu poscia dalla superstiziosa posterità fra i Numi collocato. Ma gli Spagnuoli non abbandonarono tuttavia i loro particolari e propri modi di fabbricare. Pel coprimento delle case invece di tegole facevano uso di tavolette d'un legno durissimo, del quale parla Vittuvio nel libro II. della sua Architettura: i muri erano costrutti con una mescolanza di terra e di grossi mattoui, e dicevansi formacei, perchè loro davasi una forma per mezzo di tavole appostevi da ciascun lato (1).

Monumento d'Olesa.

Non ci rimane di queste due epoche alcun certo monumento di scultura, fuorchè una pietra figurata che fu scoperta presso di Olesa, l'antica Rubricata, nella Catalogna. Essa rappresenta dall'una parte la testa di un toro o di una vacca, e dall'altra una testa umana con quattro occhi e due corna, che sembrano alzarsi

<sup>(1)</sup> Polyb. Lib. X. Strab. Lib. III.

alla foggia di mezzaluua, o di picciole ali. Veggasi la Tavola 1 num. 4. Gli eruditi della Catalogna ravvisano in questo monumento la Diana adorata dai Fenici e dagli Egizi sotto la forma dei due sessi quivi indicati dai quattro occhi e dalla diversa figura dei due lati. Ma De-Laborde è d'avviso che sia qui rappresentato il Saturno dei Fenici e dei Cartaginesi, ch'era sposo di Astarte, e cui immolavansi vittime umane. Esso da Eusebio sull'autorità di Sanconiatone vien descritto con quattro occhi, emblema della sua possanza, e con due picciole ali sulla testa, emblemi, l'una della superiorità dello spirito, l'altra della ragione. La testa di vacca o di toro, secondo questa ipotesi, rappresenterebbe la Dea Astarte, o la Luna, l'Iside degli Egizi, che da questi rappresentavasi sotto l'emblema di una vacca, come la Ninfa Io presso i Greci, e dai Fenici colla testa di toro, siccome segno di sua possanza. Queste due Deità, alle quali è conforme il Baal della Sacra Scrittura, non erano con sesso alcuno distinte, e come l'Apolline e la Diana dei Greci si adoravano o come Dii o come Dee (1). A questo monumento aggiugnersi debbono le medaglie ignote, delle quali già parlato abbiamo. Esse però per lo stile e per le rappresentate immagini si assomigliano alle medaglie di Marsiglia, e delle colonie dell'Asia minore, e quasi tutte presentano un disegno corretto, forme eleganti, e quella purezza di stile che i Greci a quest'epoca già spiegato aveano nelle arti.

Monumento d'architettura.

Ma quanto all'architettura, sussiste tuttora un monumento colossale, che certamente appartiene ad una antichità remotissima. Noi parliamo del baluardo, ossia delle mura di Tarragona. Queste consistono in pietre informi di cinque, sei ed anche più piedi di lunghezza, di forma poligona irregolare, le une sulle altre collocate senz'ordine alcuno: due scogli o gran massi perpendicolari ed un terzo traversale vi compongono la porta, e sembrano pinttosto l'imboccatura di una caverna che l'ingresso di una grande città. Tale gigantesca o ciclopea costruzione presenta un carattere d'immanità e di forza proprio dell'arte nascente. Noi ne esponiamo una parte nel num. 5 della stessa Tavola 1. L'antichità di

<sup>(1)</sup> Intorno a queste Deità veggansi Geremia, cap. 9. v. 5, il IV. libro dei Re cap. XXIII. v. 16 e Calmet Comment. ec.

queste mura è dimostrata non dalla loro forma soltanto, ma ancora dalle fabbriche e mura di costruzione Romana che sovr'esse vennero innalzate e che non hanno relazione alcuna colla base enorme sulla quale posano (1).

#### Conquiste dei Cartaginesi.

I Cartaginesi occupano la Spagna, e ne traggono immensi vantaggi.

I Fenici ed i Greci non altro aveano fatto nella Spagna che stabilirvi colonie ed empori pel commercio, senza punto turbarne la tranquillità degli abitanti. Ma i Cartaginesi, come che dai Fenici discendessero, possenti, agguerriti ed avidi di conquiste si fecero ad usurpare colla forza ciò che gli altri ottenuto aveano coll'industria e colla politica. Collocati in opportunissima situazione, e consapevoli della superiorità delle loro forze marittime su quelle d'ogni altro popolo, niente meno ambivano che di rendere a sè soli tributario il mondo. Essi cominciarono dallo stabilirsi nell'isola d'Ebusio, una delle Baleari, la quale divenne bentosto floridissima specialmente pel commercio delle lane, che per la grande loro bellezza ricercate erano avidamente dagli stranieri. Cotale traffico fece sì che i Cartaginesi strignessero relazione cogli Spagnuoli del continente ed in particolar modo co' Fenicj, coi quali già legati erano per la conformità dell'origine, e quindi della lingua e dei costumi. Con tali relazioni agevolaronsi il passaggio nell'interno del paese, dove a poco a poco si estesero sino alle provincie che ora diconsi di Catalogna e d'Aragona. Ivi attesero specialmente a scavarne le miniere, ed in ciò con tanta attività si occuparono, che dai Romani non ne fu pure scoperta una sola che dir si potesse nuova od intatta. Ne trassero immense ricchezze ed a queste andarono debitori della loro più grande possanza. Imperocchè coll'oro della Spagna essi conquistarono una gran parte della Spagna stessa, la Sicilia, la Sardegna, la Corsica, e divennero il terrore

<sup>(1)</sup> Il signor Petit-Radel è d'avviso ch'esse siano opere de Cartaginesi e ciò egli conferma coll'osservare che somiglianti costruzioni trovansi pure alla distanza di ciuquanta leghe da Tunisi.

della Grecia, dell'Affrica e della rivale e superba Roma. No però i Cartaginesi le sole ricchezze traevano dalla Spagna, ma ancora que' soldati sì celebri per la fedeltà non meno che pel valore.

Imprese di Amileare e d'Asdrubale.

Dopo la prima guerra punica, in cui l'orgoglio Cartaginese stato era dalla fortuna di Roma umiliato, Amileare s'avvide che l'unico mezzo per vincere le legioni Romane era quello di loro opporre altre truppe non meno di esse agguerrite, e che a tal uopo sommamente giovar poteano le armi Spagnuole. Ma la Spagna cra bensì tributaria, non però soggetta ancor del tutto a Cartagine. Conveniva dunque soggiogarla, e ciò far conveniva innanzi ch'essa delle proprie forze si accorgesse. A ciò si accinse Amileare dirigendosi al settentrione, senza però molto allontanarsi dal Mediterraneo. sommettendo tutti i paesi pe' quali passava, aumentando il suo esercito, agguerrendolo co' molti combattimenti, e con una severa disciplina sino all'istante in cui battuto dai Celtiberi perdette la vita nell'atto che tentava di passare l'Ebro. Asdrubale genero e successore di Amileare condussse a fine l'impresa che quegli lasciata avea imperfetta. Egli cominciò dal conciliarsi i Celtiberi. vinti bensì da Amileare, ma tuttora formidabili, sposando una Principessa di loro nazione; fondò quindi la nuova Cartagine onde avere sul Mediterraneo un porto sieuro in cui ricevere le squadre Cartaginesi, e morendo lasciò in Annibale suo cognato un successore ardente di amor patrio, fierissimo contro i Romani, e che tutte univa le qualità di sommo capitano.

Imprese d'Annibale.

I Romani gelosi delle vittorie de' Ioro rivali, ma ad un tempo occupati in una guerra contro i Galli, s'accontentarono di chiedere ai Cartaginesi una conferma della pace stabilita nella prima guerra punica, colla sola condizione che l'Ebro servisse di limite alle conquiste delle due repubbliche. Annibale rispose col passare il fiume, e col trasferire il teatro della guerra nel centro stesso della nemica repubblica dopo d'avere espugnata Sagunto, ch' erasi a lui opposta colla più ostinata resistenza a favor de' Romani. Egli già vinti avea tutti gli ostacoli, mercè del proprio coraggio, e più ancora mercè del valore degli Spagnuoli, che la più gran parte componevano del suo esercito, è ch' eransi successivamente aggnerriti sotto tre grandi capitani. I Romani spedirono nelle Spagne i due Scipioni,

che dopo varie vittorie riportate col sussidio de' Celtiberi, perirono ambidue da che furono da que' medesimi Celtiberi abbandonati. Ouesto sciagurato avvenimento destò il terrore e la desolazione in Roma, e già sembravano disperate le cose della repubblica quando P. Scipione, figlio di uno degli anzidetti, chiese ed ottenne di sottentrare al padre. Gloriosi furono i suoi cominciamenti prese la nuova Cartagine, e per tal modo privò i nemici del più formidabile baluardo ch' eglino avessero nella Spagna; ma non potè impedire che Asdrubale-Barca non conducesse nell'Italia un esercito in sussidio del fratello. Non mai Roma trovata erasi in più periglioso cimento: la sconfitta e la morte di Barca, ed il fatale soggiorno in Capua posero fine alla fortuna d'Annibale, ed ai Romani aprirono la via alla totale conquista della Spagna. Indarno i Celtiberi oppongono la più ostinata resistenza: indarno i Lusitani condotti da un semplice mandriano, dal valoroso Viriato, deludono per più anni la scienza militare de'nemici. Numanzia, la fiera, la superba Numanzia non si salva dal servaggio fuorchè sè stessa sotto le proprie rovine seppellendo. Dopo quest'epoca la Spagna gemette per ben ottant'anni sotto il giogo di schiavitù durissima. Ma i Lusitani più non reggendo all'insaziabile avarizia dei Romani inalzarono lo stendardo della rivoluzione che fu seguito da tutte le Spagne.

Sertorio nella Spagna.

Celebri sono quindi le imprese del plebeo Sertorio, che semplice tribuno militare ridurre seppe gli Spagnuoli alla primiera soggezione, e che poi per sottrarsi alla proscrizione di Silla si pose alla testa degli stessi Spagnuoli per battere i Romani. Costui non solo addestrò il nuovo suo esercito alla foggia delle legioni Romane, ma introdusse nelle Spagne una forma di governo simile a quello di Roma.

Campagne di Cesare e di Augusto.

La Spagna sotto i due triumvirati divenne nuovamente il teatro della guerra. Troppo note sono le gloriose campagne di Cesare in questi paesi, perchè vengano da noi rammentate. Egli riportato ne avrebbe un compiuto trionfo, se avesse potuto interamente soggiogare i *Cantabri* e gli abitanti delle Biscaglie e delle Asturie. Questi popoli dalle alte catene de' loro monti osarono per più anni affrontare le aquile Romane, e sostenere le ultime spe-

ranze della Spagna. Ottavio divenuto Augusto, cui sembrava che nessun mortale più resistere potesse, contra i Celtiberi rivolse le sue forzo immani, ed egli medesimo venne ad assalirli ne' loro formidobili asili. Ma costoro avvezzi col coraggio e colla pertinacia a conservarsi liberi si sostennero ben ancora dopo che per la quarta volta già stato era chiuso il tempio di Giano, nè giammai desistettero se non immolando sè stessi agl'immensi eserciti del conquistatore.

#### La Spagna sotto i Romani.

La Spagna interamente soggiogata dai Romani.

La Spagna fu interamente sommessa al dominio de'Romani, nell'anno XIX. innanzi l'Era Volgare dopo dugento anni di una continua guerra, che pose più d'una volta a cimento la possanza di Roma. Ottavio da quest'epoca intraprese a reggere la Spagna con tanta moderazione e con leggi sì savie che quelle popolose ed irrequiete nazioni non solo si fecero ad accarezzare le catene, ond'erano avvinte, ma seguendo l'universale adulazione eressero tempi e tributarono divini onori al loro stesso dominatore. La Spagna divenne ben tosto la più bella, la più ricca, la più potente provincia dell'impero. Vespasiano accordò agli Spagnuoli gli stessi privilegi de'quali i soli Romani godevano. Il senato ed il popolo vincolarono il destino della Spagna a quello di Roma coll'ammettere al trono cesareo Trajano, sebben nato in Italica città della Betica, ed ebbero in lui il migliore degli Augusti; nato, siccome afferma Montesquicu, ad onorare la natura umana ed a rappresentare la divina.

Suo decadimento.

Ma i favori stessi da Trajano profusi a mano larghissima sulla Spagna servirono ad estinguere in lei quelle passioni generose e quell'amore di patria, onde i popoli si fanno eroi ed osano resistere all'impeto di qualsivoglia nemico. Essa divenne molle, effeminata e sonnacchiosa: nè fu pure dal suo letargo scossa da Teodosio il Grande, che di origine desso ancora Spagnuola, non ardi svegliarla temendo forse di ridestare in lei il più formidabile ne-

mico dell'impero. Così ella langui neghittosa ed inerme finchè, al pari degli altri popoli componenti la colossale potenza de'Romani, cadde miseramente sotto il giogo dei Barbari.

La Spagna beneficata dai Romani. Loro monumenti.

I Romani sedotti dall'amenità, dalle ricchezze e dalle produzioni della Spagna, da essi chiamata la nazione delle mille città, vi fondarono numerose colonie, vi aprirono in ogni parte grandiose vie militari, costrussero acquidotti, alzarono archi di trionfo, teatri, circhi; l'abbellirono insomma con tutto ciò che di più grande vantar potea Roma stessa. Sagunto vide rialzarsi le sue mura; Merida, Tarragona, Cordova, Salamanca, Segovia, e più altre città ammirarono lo splendore de'loro nuovi edifici, testimonj gloriosi della prelazione de' Romani per questi paesi dell'Italia rivali (1). Agrippa, l'amico di Augusto, che tanto contribuito avea nel sommettere queste regioni, fece innalzare ad Antéquera un tempio sul modello del Panteon, che poc'anzi avea egli stesso fatto costruire a Roma, il più perfetto edificio che sino a noi pervenuto sia della Romana architettura. Ma anche la scultura venne dagli Spagnuoli coltivata sotto maestri Romani o Greci. Molte statue pareggiano i bei monumenti di scultura che nell'Italia conservansi; altre hanno un carattere originale, che non trovasi fuorchè nella Spagua. Tali sono i tori di Guisando e gli altri tori votivi, i bassi-rilievi rappresentanti una battaglia navale, che vedousi presso il Duca di Medina Coeli. Ne meno ricca dell'Italia è la Spagna in medaglie ed iscrizioni, monumenti che tanta luce spargono sulla storia ugualmente che sulle arti. Le sue medaglie più belle sono le più antiche, quelle cioè che maggiormente si accostano allo stile Greco: se ne trovano in argento ed in brouzo, non mai in oro; perciocchè i Romani non cominciarono ad usare di questo metallo se non dopo la seconda guerra punica, ed è probabile che non mai ne permettessero l'uso nella Spagna. Oltre le medaglie num. 3 veggansi le medaglie num. 6, 7 e 8 della stessa Tavola 1, le quali debbono reputarsi tanto più preziose quanto che ci rappresentano varie armi degli antichi Spagnuoli. Sono specialmente da notarsi lo scudo del num. 6, la spada e l'asta a foggia di bidente o mezza luna del num. 8,

<sup>(1)</sup> De-Laborde, Vol. I. Introd. pag. IV. e Notice historiq. XXXV.

arma formidabile contra la cavalleria, e che ad un tempo serviva sì per offendere che per riparare i colpi. Il trofeo della medaglia num. 7 è relativo alla vittoria che da P. Carisio legato di Augusto fu riportata contra i Cantabri. Sembra anzi che in tal occasione queste medaglie o piuttosto monete state siano coniate (1). Le iscrizioni sono generalmente in purissima lingua Latina, siccome può vedersi in Grutero ed in Muratori, e ci rammentano le antiche Deità Spagnuole, gli Edili, i Censori e gli altri magistrati, non meno che i nomi delle più illustri famiglie del paese : alcune con particolari formole ci esprimono altresì il carattere generoso degli Spagnuoli.

Costumi, scienze, arti, uomini illustri della Spagna sotto i Romani.

La moltitudine e l'eleganza di tali iscrizioni sono un chiarissimo argomento che la Spagna divenuta provincia Romana ammessi avea non solo gli usi ed i costumi', ma anco la lingua de'suoi dominatori. Essa di fatto gareggiò con Roma nelle scienze e nella letteratura. Sertorio stabilite vi avea le scuole della lingua Latina e Greca. Ma ancora prima di quest'epoca fiorirono nelle Spagne e specialmente in Cordova chiarissimi poeti e scrittori in ogni genere. Celebri sono i poeti che appunto da Cordova condusse a Roma Q. Metallo, e che furono ben anco da Cicerone e da Quintiliano commendati: celebre l'oratore M. Percio Latrone, il primo maestro dell'eloquenza, al dire di Plinio e di Quintiliano, di cui non si vergognarono d'essere discepoli Augusto, Mecenate, Agrippa, Ovidio, Floro: celebri Lucano e i due Seneca, e dopo questi celebri pur sono l'astronomo Igino, il poeta Columella, il geografo Pomponio Mela, Quintiliano stesso, Marziale, Silio Italico, Voconio Romano, Enca Florio e più altri che qui non giova rammentare. Alla Spagna dobbiamo i primi poeti, che fn lingua latina fatti siansi a celebrare la Cristiana religione. Caĵo Aquiliano Juvenco è il più antico, ed Aurelio Prudenzio il più elegante dei poeti sacri. Nacquero ambidue nella Spagna, ed il secondo vien detto da Erasmo il *Pindaro de' Cristiani*. Ma non pochi sacri oratori vennero pure dalla Spagna somministrati. Basti l'accentrare S. Paciano Vescovo di Barcellona, Flavio Destro suo figliuolo, forse quel medesimo che sotto Teodosio fu Prefetto del Pretorio,

<sup>(1)</sup> Florez , Par. I. pag. 116, Tab, I.

ma specialmente Osio Vescovo di Cordova, che grande autorità procacciossi alla corte del Magno Costantino ed il cui stile viene da S. Isidoro di Seviglia celebrato per energia ed eleganza.

Governo della Spagna sotto i Romani.

Il governo della Spagna a' tempi della Romana repubblica venne affidato ai Consoli ed ai Pretori che pur comandavano gli eserciti colà spediti per conservarne la conquista, e può quindi considerarsi come un governo militare. Sotto gli Augusti la Spagna ebbe ora i Proconsoli, ora i Legati imperiali. Dopo che Costantino ebbe diviso l'impero in quattro parti, la Spagua fu governata da un Vicario, che immediatamente dipendeva dal Prefetto delle Gallie, e che avea sotto di sè vari delegati coi nuovi titoli di Conti, titoli che poi divennero sì comuni. Il particolar governo delle città molto pure assomigliavasi a quello di Roma, colla sola differenza de' nomi. Al Console corrispondeva il Duumviro, il quale godea di altissima reputazione, poichè leggiamo che il Re Juba vantavasi del titolo di Duumviro di Cadice, e Tolomeo Re dell'Egitto di quello di Cartagena. Oltre questi magistrati eranvi i Decurioni, gli Edili, i Censori, i Prefetti delle strade, delle monete, de' pubblici spettacoli e simili. Molte città finalmente aveano i titoli di municipi o di colonie, secondo l'origine loro o gli acquistati privilegi.

Miniere, manifatture ec.

Molt' oro raevasi al tempo de' Romani dal Tago, ma questo non può in alcuna guisa paragonarsi con quello che si raccoglieva dalle miniere della Betica e delle Asturie. L'argento abbondava ne'Pirinei e specialmente nel monte Argentaro presso di Cazorla: nè abbondava meno il rame nella miniera di Rio Tinto, che tuttora sussiste. Abbondante era pure il ferro e di sì perfetta qualità che i Romani ne fecero uso per le spade sino dai tempi più antichi. Fertilissimo in ogni genere di produzioni era il terreno delle Spagne, talchè Plino ebbe a dire che nulla in esso trovavasi di ozioso o d'inutile. Alle produzioni della natura aggiugnevansi le ricchezze dell'industria. Tali erano le fabbriche della lana e del lino, con cui tessevansi i più bei drappi e le tele più rinomate: tali i vasi di terra che facevansi a Sagunto, e tali le fabbriche d'ogni specie di armi. Famose erano ancora le frombole delle Baleari, e sì famosi gli abitanti di quell'isole nel maneg-

giarle, ch'essi divenuti erano necessarj in tutti gli eserciti e quasi paragonar si potrebbero ai moderni cacciatori o bersaglieri.

#### La Spagna sotto i Goti.

Deplorabile stato della Spagna sotto i Barbari.

Già le belle campagne dell'Italia state crano innondate da torrenti di barbare nazioni: già gli oscuri abitanti del Caucaso, già gli Sciti feroci e vagabondi eransi gettati sugli ammolliti legislatori del mondo, e tutto rovesciato aveano il grand'edificio dell'umano incivilimento. I soli popoli della Spagna opposero per qualche tempo la più vigorosa resistenza alle orde del settentrione. Ma come mai avrebber' eglino potuto più a lungo resistere, da che i figli stessi del Grande Teodosio vili ed imbelli mercanteg-giavano infamemente dai Barbari una tranquillità malferma e passeggiera, lasciando le remote provincie, benchè più belle, in balla della fortuna? Sotto l'impero d'Onorio, al principiare del secolo V., gli Svevi, gli Alani, ed i Vandali invasero pure la Spagna e trassero su queste amene contrade ogni più micidiale flagello. La distruzione si estese persino sui frutti della terra, e vi cagionò una carestia si generale e si rabbiosa, che le fiere unendosi, per così dire ai Barbari, divoravano vivi gli uomini. Nè qui ristavasi l'orrenda desolazione. Gli nomini stessi pascevansi di umani cadaveri. Una madre scannò i quattro suoi figlioletti per saziare la propria fame: azione atrocissima che venne punita di morte da un popolo affamato. Dopo due anni di crudeli disastri la penisola più non presentava che un arido deserto. Gli stessi distruttori furono dalla necessità costretti a rinnovare la coltivavazione dei campi. Per togliere ogni controversia intorno alla prelazione delle provincie si abbandonarono alla sorte, che diede agli Svevi riunitisi con porzione di Vandali una gran parte dei regni di Leone e della Castiglia e tutta la Galizia, agli Alani il Portogallo e l'Estremadura, ai Vandali l'Andalusia, rimanendo gli altri paesi sotto il dominio dei Romani.

Dominio dei Goti.

Mentre tali cose accadevano nella Spagna, i Goti conoscinti pure sotto il nome di *Geti*, e provenienti dalla Scizia, vinto il numeroso esercito di Valente, inondarono pressochè tutto l'im-

pero. Si divisero quindi in due corpi, secondo la diversa situazione in cui trovati eransi alle spiagge del mare, e furono detti Ostrogoti quei che occuparono l'oriente, Visigoti quei che si rivolsero all'occidente: i primi si trattennero in Italia, i secondi si rivolsero alla Spagna, paese nell'Europa il più occidentale. Wallia il secondo de'successori del famoso Alarico stabilitosi dall'una parte e dall'altra de Pirenei occidentali pose la sua sede in Tolosa, sconfisse i Vandali e distrusse gli Alani. Gli Svevi conservaronsi ancora per qualche tempo nel mezzodi della Spagna, ma col cadere dell'impero d'occidente tutti caddero gli ostacoli che frapporsi poteano alle conquiste dei Goti. Sulle rovine stesse dell'impero alzossi la unova e formidabile loro monarchia nella Spagna. Il Re Eurico loro diè leggi scritte ed ottenne che la corona, già elettiva, passerebbe dopo la sua morte al figlinol suo Alarico. I successori di lui con vittorie continue prepararono, per così esprimerci, il regno di Leovigildo, che finalmente uni alla sua corona tutte le conquiste degli Syevi.

Regno di Leovigildo.

Leovigildo colle vittorie sue e colla confiscazione cui sommessi avea i più opulenti cittadini sì Cattolici che Ariani, alla setta dei quali apparteneva egli ancora, potè recare un nuovo splendore al suo trono. Egli fu tra Gotici Monarchi il primo che dal popolo si distinguesse colla particolare magnificenza de' vestimenti: occupossi dell'amministrazione assai più che fatto non aveano i suoi antecessori; con opportune riforme e con nuovi regolamenti perfezionò, per quanto gli fu possibile, il codice d'Eurico, e con pene pubbliche ed esemplari impose il freno ad una nazione difficilissima a ben governarsi.

Recaredo.

Recaredo, suo secondo figlinolo cui egli stesso dato avea il titolo di Re innanzi di morire, non appena gli succedette che si fe' Cattolico e giunse ad estirpare l'eresia Ariana. Egli sostenne la gloria del suo regno castigando i Vescovi ribelli e battendo i Franchi condotti da Gontrano, l'implacabile nemico de' Goti, e perdonando ai cospiratori che alla sua vita aveano più volte attentato.

Ad esso succedette Liuva, di cui non men degno del trono per le altissime sue virtù; ma l'ingrato Vitterico capo di que'congiurati a' quali Recaredo perdonato avea, lo assassinò barbaramente dopo d' avergli tagliata la mano destra come indegna di portare lo scettro, non essend' egli giunto che al ventesim' anno dell' età sua ed al secondo del regno. Quest' assassino portò l' usurpata corona per sette anni; ma indarno egli tentava di coprire l' atrocità e la dissolutezza sua collo splendore della gloria i fu pugnalato mentre assisteva ai divini uffici.

Sisebuto.

Dopo la morte di lui i grandi del regno elessero Sisebuto. Gli storici sono d'accordo nell'affermare che questi fu il più grande dei Re Goti sì pel valore che per la saggezza. La sua morte fu onorata dalle lagrime di tutta la nazione.

Swintila.

A Sisebuto successe Swintila, uno de' Generali di lui. Questi ottener seppe tutta quella possanza, che mai acquistata non aveano i suoi antecessori: discacciò totalmente le aquile Romane e si fe' signore di tutte le regioni della Spagna; ma corrotto poscia dalla sua stessa prosperità e cangiatosi in vilissimo tiranno fu da' suoi sudditi deposto e costretto a chiudere nell' oscurità gli ultimi anni del vivere suo.

Sixenando.

Sisenando, magnate della corte, usurpò l' autorità reale: ma ciò che far dee maraviglia si è che alla presenza stessa d'un Principe usurpatore fu decretato che in avvenire ogni elezione proveniente da qualsivoglia fazione o congiura non sarebbe in alcuu modo riconosciuta e che verrebbe giudicata legittima quella sola, che ottenuto avesse i suffragi dei Vescovi e dei Grandi del regno in assemblea uniti.

Chintila, Tulga, Chindasuinto.

A Sisenando succedettero Chintila e Tulga, ed a questi Chindasuinto, sotto il governo del quale tranquillissima fu la Spagna non meno che la Gallia Narbonese; e la chiesa e le lettere ebbero la prima e compiuta collezione delle opere de' Santi Padri. Wamba.

Dopo la morte di Chindasuinto e del figlinol suo ch'egli erasi associato al trono, venne conferita la corona a Wamba vecchio d'esperimentata saggezza. Ma questi che con grandissima difficoltà assunto aveasi il peso del governo, ebbe a lottare contra i Galli

Narbonesi non meno che contra gl'indomabili Vasconi e Navarresi, discendenti degli antichi Cantabri, ne' quali lo spirito di religione era sottentrato all'entusiasmo de' lor padri per la libertà. Gloriosi d'essere i primi Cattolici della Spagna mai non vollero abbracciare l'Arianismo, e si mantennero nemici irreconciliabili de' Goti, anche dappoichè non ebbero con essi che una medesima credenza. Wamba superò ogni ostacolo.

Suo trionfo.

Il suo ritorno in Toledo fu un vero trionfo. Gioverà esporne le circostanze, giacchè queste ci danno l'idea dei costumi di que' tempi. I ribelli vi apparvero coperti di una tunica di pelo di cammello, a pie' nudi, rasi la barba e i capelli. Essi erano preceduti dal loro capo che distinguevasi per una corona di cuojo: seguiva coll' esercito il Re circondato da un magnifico corteggio. Wamba più non occupossi che della felicità de'suoi popoli; diede utili istituzioni, stabilì la disciplina fra le truppe, e sbaragliò i Mori, che per lo stretto di Gibilterra fatta aveano la loro prima incursione nella Spagna.

Ervigo.

Ervigo, Greco d'origine e congiunto in parentela col Re Chindasuinto, avendo indarno tentato di struggere la possanza di Wamba, fece a lui porgere una bevanda che lo privò della ragione. I suoi famigliari credendolo quindi pervenuto agli ultimi istanti del vivere, tagliatili i capelli, lo vestirono d'un abito religioso, siccome il costume voleva. L'infelice vecchio riavutosi dal letargo, e vedendo gli ostacoli che al regnar suo opponevansi, si uniformò al nuovo suo destino, e chiuse i giorni in un teonistero. Ervigo accompagnato al soglio da' rimorsi della calunniata innocenza non ebbe mai il cuore tranquillo, sebbene procurato avesse di legittimare l'autorità sua cogli atti de' sacri concilj.

Egiza e Witiza.

Egli si vide costretto di offerire ad Egiza, cugino di Wamba, la mano della propria figlia e l'eredità della corona. Egiza regnò lungamente ed associossi al trono Witiza figliuol suo, che stabilì la propria corte nella Galizia. Gloriosi e felici furono i primi anni del regno di Witiza, ma le belle sue istituzioni cangiaronsi poi in vizj nefandi. Nacquero le dissensioni e le congiure. Rodrigo gli tolse lo scettro, e ben tosto lo perdette in un colla vita. I

Goti tranquilli possessori della Spagna, illuminati dal Vangelo già cominciato aveano ad incivilirsi; ma dal clima ammolliti, snervati dal riposo prepararono essi medesimi una facile conquista alla cupidigia di un nemico fin a quell'epoca pressochè sconosciuto.

Stato della Spagna sotto i Goti.

Importantissima per la Spagna è l'epoca della conquista dei popoli del settentrione; perciocchè con quest'epoca ha principio la sua vera storia, ed ella medesima cominciò a formare una nazione da ogni altra distinta. Noi non parleremo degli Svevi e degli Alani, giacchè questi popoli non vi lasciarono traccia alcuna del loro soggiorno, nè dei Vandali che non vi furono se non di passaggio. I Goti soli meritano d'essere particolarmente rammentati, perchè essi vi fondarono un regno che col procedere de'secoli divenne glorioso, ed una dinastia, che con una serie non mai interrotta tenne lo scettro sino al cominciare del secolo XVIII.

Governo dei Goti.

Il loro governo porta, direm quasi l'impronta delle primitive società, allorquando gli uomini insieme unitisi per provvedere ai propri bisogni si eleggevano un capo non assoluto, ma a certe consuetudini soggetto, e nell'autorità sua circoscritto dalla nazionale possanza. I Re Goti fare non poteano legge alcuna senza la sanzione dei Vescovi e dei Grandi dello Stato. Aveano eglino da principio stabilita la loro corte a Barcellona, ma divenuti padroni di tutta la penisola la trasportarono a Seviglia, che dopo Costantino il Grande divenuta era la metropoli di tutte le Spagne. Sotto il regno di Leovigildo la corte fu trasferita a Toledo, dov'ella rimase fino alla conquista fattane dai Mori. Le provincie conservarono quasi tutte i medesimi nomi che aveano sotto i Romani: i titoli de'Governatori e degli altri magistrati furono pure quei medesimi già in uso nelle corti degl'Imperatori alle cui costumanze i Goti eransi in ciò conformati.

Loro carattere.

I Goti sono dalle storie rappresentati come uomini grandi, ben fatti, di tinta bianca, di taglia imponente, di nobile e guerresca fisonomia. Somma destrezza ed agilità essi mostravano negli esercizi, molto coraggio ne' combattimenti.

Milizia ec.

La loro fanteria era armata all'uso de'Romani, ed era al Cost. Vol. VI. dell' Europa.

par di quella ben disciplinata. Nazione bellicosa non voleva che Re guerrieri: un Principe pacifico diveniva bentosto oggetto di odio e di disprezzo. Essi reputavano la guerra come la sola occupazione degna di loro, abbandonando a'Romani lo studio delle arti e delle scienze. I Romani nondimeno furono sempre in grande estimazione presso i Goti loro vincitori e quindi occupavano le più importanti dignità del governo. Gli stessi Re attribuivansi sovente ad onore l'assumere un nome Romano. Ma per lungo tempo i vincitori ed i vinti si distinsero per la religione, pei costumi, per le leggi, per la lingua, e persino per gli abbigliamenti. Gli antichi abitanti erano Cattolici, i Goti erano Ariani: quelli seguivano il codice Teodosiano, parlavano latino e vestivano alla Romana; questi aveano il codice Visigotico, parlavano il Celtico e vestivansi di pelliccie. I Goti distinguevansi pel coraggio, per la probità, e per una rusticità ne' costumi; i Romani al contrario conservavano quell'urbanità che derivar suole dall'educazione e dalla pulitezza de' costumi: essi brillavano per lo spirito, per l'educazione, pei talenti; ma i Goti imponevano loro pel prestigio della possanza, e per lo splendore delle ricchezze. Chindausinto finalmente cessar fece ogni differenza fra le due nazioni. Egli ordinò che tutti i suoi sudditi sarebbero indistintamente giudicati dai medesimi tribunali, secondo il codice Visigotico. Questo codice raccolto da Eurico è la più antica opera di legislazione, che siasi compilata dopo la caduta dell'impero Romano. Sembra anzi che esso servito abbia di base al codice de' Lombardi, il quale non apparve che 160 anni dopo, ed a quello conosciuto sotto il titolo di Capitolari di Carlo Magno (1).

Religione.

La religione Ariana, dai Re Goti portata nella Spagna, continuò sino all'epoca in cui Recaredo ascese al trono, cioè sino all'anno 586. Questo Principe dichiarò dominante la religione Cattolica, e fece la sua professione di fede nel terzo concilio di Toledo, l'anno 589. Ma la religione Cattolica sussisteva anche prima di quest'epoca nella maggior parte degli abitanti, e stata era da vari Re e specialmente da Alarico protetta. I ministri della religione sino da quest'epoca componevano nella Spagna ua corpo

<sup>(1)</sup> De-Laborde, ibid. pag. XLII. e segg.

rispettabile e veneratissimo, del che non abbiamo forse esempj in alcun' altra nazione. Oltre l'alto ed il basso clero, sussistevano già da più secoli molti ordini di religiosi per fervore e per pietà insigni. I monti erano popolati di solitari, e sino a'giorni nostri in grande reputazione si mantennero gli eremiti di Monserrato, ed i monaci de' conventi d'Aragona, delle Asturie e di altre provincie. Architettura.

L'architettura dei Goti in quest'epoca essere non dovea gran che da quella dei Romani disserente: essa però avea un gusto meno puro e più massiccio e pesante. Imperocchè non dee confondersi con la vera architettura dei Goti quella che pur Gotica fu detta, e che ha un carattere di leggerezza ed eleganza, e fa quasi pompa d'ornamenti slegati e bizzarri. Di quest'architettura, detta impropriamente Gotica, e che per verità è un composto dell' Araba, e di quella ch'era in uso sotto gli Augusti di Bizanto, molti e grandiosi monumenti sussistono tuttora nella Spagna, tutti però posteriori ai tempi de' quali parliamo. Ma nessun monumento è sino a noi pervenuto in cotale stato di conservazione da potersi esattamente giudicare della vera architettura dei Goti. Ma noi ancora aggiugneremo essere soventi volte ingiusto il rimprovero, che a questa nazione suol farsi d'aver cioè distrutti tutti i più bei monumenti dell'antichità. Grandi furono certamente i disordini ch' ella seco trasse nel bollore delle sue conquiste; ma una gran parte dei monumenti già stata era distrutta prima dell'incursione dei Goti. Questi se non ristabilirono i giù distrutti, rispettarono almeno quelli che tuttavia sussistevano, e che perciò sino a noi sono pervenuti; alzarono intere città, e fra le altre Recopoli, o città di Recaredo, fondata da Leovigildo nel vescovato di Cuensa sulle sponde del Tago, famosa per la bellezza delle sue mura, Victoriacum, oggi Vittoriano nella Biscaglia, città forte, costrutta per tenere in freno gl'indomabili Navarresi; ed abbellirono in particolar modo Toledo, metropoli del loro impero. Il magnifico palazzo, che poscia servì pei principi Arabi, occupava già tutto lo spazio, dove ora trovansi l'ospitale, il convento di Santa-Fè, e più altri edificj. La cattedrale di Toledo può altresì considerarsi come un sontuoso monumento del regno di Recaredo, e quella di Santa Leucadia qual monumento del regno di Sisebuto.

Monete.

Ma di tutti que' monumenti più non ci rimane traccia alcuna e quindi per farci un'idea dell'arti in quest'epoca è d'uopo ri-correre alle monete; tipi imperfetti, deboli immagini, che per la loro stessa piccolezza e lieve importanza sogliono più facilmente alla distruzione sottrarsi. Ora tali monete chiaramente ci dimostrano che le arti erano in grande decadimento. Alcune sono sì deformi che appena può indovinarsi ciò ch'esse rappresentino. Vi si scorge generalmente il busto dei Re veduto di faccia, quasi come quello degli Augusti nelle monete del basso-impero. Vedesi in tutte una croce o sulla testa dei Re, o nelle loro mani, o nel mezzo dell'iscrizione, come emblema del loro supremo potere. Sopr'esse trovansi pure i nomi di città che più non sussistono, siccome sono Barba, Caliabra ed altre. Poche se ne conoscono in argento, e meno ancora in bronzo. Le più antiche sono com-poste di un oro puro; di esse perciò gli orefici fecero uso per lungo tempo nell'opere loro, e quest'uso le fece divenir rarissime. Veggansi le medaglie di Liuva num. 9 e di Leovigildo num. 10 Tavola 1 (1). I Goti si servirono per lungo tempo dei pesi e delle misure ch' erano in uso presso i Romani, e stabilirono le zecche in quasi tutte quelle città medesime, ove già state erano dai Romani stabilite. Liuva, o Liuvan, fratello di Leovigildo, che cominciò a reguare l'anno 567, è il primo di cui ci rimangono le monete (2).

Abito.

L'abito dei Goti era una mescolanza, per così esprimerci, delle vesti romane e di altri particolari abbigliamenti, alcuni dei quali sono tuttora in uso nella Spagna. Tale è la reticella (retiolum) che è la moderna redecilla, specie di rete per contenere i capelli, e tale il mantello, che molto s'assomiglia all'amiculum de'Latini. Gli uomini coprivansi con mantelli di seta ricamati e guerniti di gallone in oro; lasciavano crescere i lor capelli, e li pettinavano in guisa di farli discendere ad anella sugli omeri, a differenza degli Spagnuoli, che portavano i capelli corti. Le donne erano vaghissime delle gioje, delle collane e de-

<sup>(1)</sup> Queste medaglie sono tratte dal vol. III. Tay. I. e II. della già citata opera d'Enrico Florez.

<sup>(2)</sup> De-Laborde, ibid. XLIII. e segg.

gli anelli di pietre preziose: esse bevevano in coppe d'oro, e lavavansi le mani in bacili d'argento. Ricchissimi perciò ed opulenti essere doveano i Grandi del Regno, sebbene la nazione non avesse fatto che ben piccioli progressi nella nautica e nel commercio.

Lettere e scienze.

I Goti negli ultimi tempi coltivarono le lettere e le scienze. I loro Re raccolsero libri da ogni parte e fondarono biblioteche. Chindausinto spedì a Roma alcuni dotti, onde dar compimento ad un esemplare delle opere di S. Gregorio, stabili collegi e seminari, de' quali parlasi nel concilio di Toledo e d'onde uscirono nomini di gran nome nel VI. e VII. secolo. La lingua Latina fu la sola nello scrivere usata. Il codice delle leggi, i canoni de'concilj, gli inni, e tutte le opere de'più celebri autori, siccome furono S. Isidoro di Seviglia e Paolo Orosio, sono scritte in Latino, e con uno stile assai più puro di quello che altrove era a quest'epoca in uso. I loro caratteri non erano nè Romani, nè Runici, ma consistevano in una specie di scrittura contorniata ossia a sghembo e ad angoli, la quale da Ulfila loro Vescovo nella Mesia fu inventata colla composizione de' caratteri Runici o Celtici e de' Greci o Romani: e tale è appunto la scrittura che trovasi nelle iscrizioni e nelle medaglie di quest'epoca. Anche la poesia venne al tempo dei Goti coltivata nella Spagna assai più che in altri paesi, sì che può dirsi che quivi appunto andasse preparandosi il risorgimento delle lettere. Fra' poeti si distinsero Dracontio ed Eugenio VIII.; Merobaudo ed Orenco, i quali ambidue sono da Sidonio Apollinare encomiati. La Spagna a' tempi dei Goti ebbe altresì cinque storici, mentre le altre nazioni non aveano che appena qualche miserabile cronichista. Essi furono Paolo Orosio, nativo della Galizia, contemporaneo ed amico di Sant' Agostino; il Vescovo Idaco, che fu testimonio della più gran parte degli avvenimenti de' quali tesse i racconti; il Vescovo Giovanni di Biclar, così nominato pel suo monistero di Valclara in Catalogna, continuatore delle storie d' Idaco; Massimo, Vescovo di Zaragoza; e finalmente S. Isidoro di Seviglia, che fu il più dotto uomo del suo secolo. Noi non ci estenderemo più a lungo sulla Spagna Gotica: basterà il conchiudere affermando che ad essa dee la sua origine e fors'anche ogni sua possanza la Spagna moderna.

## La Spagna sotto i Mori.

Arabi loro antichi costumi.

I Goti non aveano regnato nella Spagna che circa trecento cinquant'anni, e mentre i loro imbelli ed ultimi Re sull'esempio degli Augusti Bizantini trascuravano il bene de' popoli e la difesa dello Stato, un nemico terribile già si disponeva a portar contro di essi le sue armi vittoriose, e l'entusiasmo d'una nuova religione. Cotal nemico era il popolo Arabo, la cui origine si perde nell' oscurità dei tempi. Questo popolo abitò sempre gl' infocati deserti della vasta penisola conosciuta sotto il nome d'Arabia, ed all'epoca di Maometto, come a'tempi di Mosè ed a'giorni nostri ancora, colà esso vivea sotto le tende custodendo le greggie, non soggetto a Sovrani od a leggi, esercitando ora l'ospitalità, ora il ladroneccio. Nemico d' un maggiore incivilimento, pago d' una vita errante e pastorale, e glorioso d'un'assoluta libertà reputava sè stesso il primo popolo del mondo. Gli Arabi di fatto non mai riconobbero il dominio e le costumanze di alcun' altra nazione; nè leggiamo ch' essi mai obbedito abbiano o agli Egizj, o ai Persiani, o ai Greci, o nemmeno ai Romani dell'universo conquistatori. Anche a' di nostri gli Arabi del deserto sono gli alleati anzi che i sudditi dell'impero Ottomano.

Maometto.

Ma questo popolo non sarebbe forse uscito giammai da' suoi nativi deserti, se un uomo straordinario saputo non avesse trarnelo fuori servendosi di due potentissime molle, la religione e l'ardore delle conquiste. Cotal uomo fu Maometto che ben conoscendo gli Arabi e l'affezione loro pel maraviglioso, e trovandoli divisi in una moltitudine di sette dedite tutte all'idolatria ed alla più grossolana superstizione, s'avvisò di riunirli sotto questa semplice professione di fede: Non ci ha che un solo Iddio; e Maometto è l'apostolo di quest' Iddio. Tutte alla dottrina di lui si sommisero le sette degli Arabi. Maometto però soggiacciuto ben tosto sarebbe all'odio ed alla possanza dei dottori della Mecca, se al carattere di legislatore e di Profeta, unito non a-

vesse ancor quello di guerriero e di conquistatore : egli difese dunque il Corano colla spada, e con essa gettò i fondamenti della religione e dell'impero. Dopo il suo vittorioso ritorno alla Mecca vide a suoi piedi tutte le tribù dell' Arabia; nè guari passò ch' egli col doppio prestigio della forza e dell' opinione accolse gli omaggi di altre formidabili nazioni. Noi non ci tratterremo qui a favellare nè della vita di Maometto, nè delle attrattive che su di un popolo rozzo, fantastico, ardente aver dovea la nuova dottrina, mostruoso accoppiamento di morale voluttuosa, e di feroce intolleranza; nè parleremo dell'ostinato valore di questo medesimo popolo, o della rapidità, ond'esso portò le sue conquiste dal seno dell'Arabia sino alle Indie dall' una parte, e sino alle porte di Bizanto dall'altra, rapidità pari a quella di un fuoco devastatore. Veggasi ciò che detto ne abbiamo nella parte che riguarda i costumi degli Arabi stessi e degli Ottomani. Basterà qui l'aggiugnere che giunto era appena l'anno XX. dell'Egira quando il feroce Amrou, il conquistatore della Palestina, diede la seguente risposta al figlio dell'imperatore Eraclio, a Costantino che di pace il chiedeva : « Voi siete gl'infedeli, e noi siamo i « servi di Dio. Dio abbandona la terra all'armi nostre. Noi ab-« biamo per lunghissimo tempo abitato gli sterili deserti: è giu-« sto che noi pure godiamo a vicenda di queste fertili valli, e « di quest'ombre deliziose. Si riconosca da voi ancora la fede « d'Islam, e noi vivremo in esse da fratelli; altrimenti le dispute-« remo coll'armi, ed esse saranno il premio del vincitore ». 1 figli dei conquistatori della Siria sostennero gloriosamente la fama dei loro padri. Cento anni appena da che Maometto era fuggito dalla Mecca, le armi e la possanza de'successori di lui si estesero dall'India sino all'Oceano Atlantico, e sommisero quasi ad un tempo la Persia, la Siria, l'Egitto e l'Africa settentrionale.

Incursione degli Arabi nella Spagna.

La Spagna all'epoca dell'incursione degli Arabi, cioè l'anno 713, era governata da Rodrigo, Principe Goto del sangue reale, che giunto era al trono col valor dell'armi, e col vendicare la morte di Teodofredo padre suo, togliendo la corona ai figli del feroce Witiza, suo predecessore. Questi cercarono un asilo presso quegli Arabi dell'Affrica che non formando ivi che un sol popolo cogli abitanti della Mauritania da essi soggiogati, divennero

poi celebri nelle storie sotto il nome di Mori. Ma Rodrigo smentì ben presto le speranze che le grandi sue qualità aveano fatto di lui concepire. Credendosi sicuro sul trono tutto si abbandonò alla più sfrenata dissolutezza. Allora gli occhi della nazione si rivolsero sugli infelici ed esuli figli di Witiza, che coll'aiuto di Oppas loro zio. Vescovo di Toledo, uomo ambizioso e simulatore, giù formata aveansi una fazione assai possente. Con essi collegossi il Conte Giuliano; non ben si saprebbe se per timore dello sdegno di Rodrigo, giacchè è fama ch'egli avesse già prima contro di lui cospirato, o se per vendicare l'infame oltraggio che alla figlia sua nel proprio suo palazzo stato era da Rodrigo stesso recato, siccome son d'avviso alcuni scrittori. Che che siasi del vero motivo, Giuliano il più formidabile de' vassalli di Rodrigo, Governatore delle più importanti piazze marittime nell'Andalusia, assoluto signore di ragguardevoli terre in questa provincia e nella Mauritania-Tingitana, avea appena battuti gli Arabi rendendo vani i loro tentativi su Ceuta, quando a Muza Generale Ottomano, che pel Califfo di Damasco governava tutte le provincie dell' Affrica, uomo avveduto in pace e prode in guerra, offerì la conquista delle Spagne proponendo di cedergli all'istante tutte le piazze che dall'autorità sua dipendevano. Una sì inaspettata proposizione non doveva eccitare meno la diffidenza che la sorpresa. Muza accettandola avventurar non volle che cento cavalieri e quattrocento fanti. Questa picciola truppa cui si unirono i vassalli del Conte, devastò rapidamente tutta la costa della Spagna, e ritornossene nell'Affrica carica di un ricco bottino. Da tale primo successo venne Muza assicurato della sincerità di Giuliano, e del facile esito di qualsivoglia più ardita impresa sulla Spagna. Sette mila uomini partirono sotto il comando di Tarik Luogotente di Muza, e Capitano presso i suoi rinomatissimo. Questi approdarono alla punta dell'Europa, che poscia sotto il nome di Gibilterra divenne un monumento storico e famoso (1), e loro bentosto si arresero le città di Eraclea e di Algesira.

Stato della Spagna e progressi degli Arabi.

Svegliato dal sonno dei piaceri quasi per un colpo di tuono, Rodrigo raccolse precipitosamente alcune bande di soldati indisci-

<sup>(1)</sup> Gibilterra, vocabolo composto dall'Arabe voci Gébel al Tarik, significa la montagna di Tarik.

plinati e quasi inermi, e ne affidò il comando ad un Principe del suo sangue. Costui fu ucciso pel primo, e le sue infingarde truppe si diedero alla fuga. La bella Andalusia venne alla strage ed al terrore abbandonata. Tutte concorrevano le circostanze per assicurare agli Arabi ogni più felice successo: neglette giacevano le più formidabili piazze; il elero ed i Grandi non d'altro occupavansi che di controversie e fazioni; le migliori truppe trovavansi al settentrione della Spagna colà spinte (volsi per consiglio dello stesso Giuliano) ad oggetto di difendere il regno da un'incursione che supponevasi dai Franchi e dai Navarresi minacciarsi. I Goti a quest'epoca snervati per un lungo riposo più non conservavano traccia alcuna di quell'antica austerità e feroce vigoria, ond'eransi tanto i lor maggiori distinti. Rodrigo nondimeno rammentandosi d'essere il Sire della Spagna chiama ai lor doveri tutti i Grandi del regno: ciascuno d'essi raccoglie i suoi vassalli sotto le proprie bandiere; il Re già trovasi alla testa di ben cento mila uomini. All'aspetto di si numeroso esercito Tarik s'arresta incerto: nuove truppe gli giungono dall'Affrica; ma il suo esercito non oltrepassa ancora i dodici mila combattenti. Si dà finalmente principio alla battaglia. Gli Arabi spaventati dalla troppo superiore moltitudine dei nemici, già stanno per cedere quando la diserzione dell'Arcivescovo Oppas e de'suoi due nipoti, porta il disordine e lo spavento nell'esercito Cristiano. Rodrigo dopo qualche inutile sforzo, colpito dall'universal terrore affrettò la propria ruina con una fuga precipitosa. Egli s'annegò traversando il Betis: sulla sponda del fiume furono trovati gli avanzi della sua pompa reale. Giuliano perl vittima de' suoi rimorsi. Così nelle pianure di Xeres cadde la monarchia dei Goti, fondata dal coraggio, distrutta dalla mollezza. Pelagio.

È fama che a questa battaglia si trovasse pure Pelagio, il fondatore della moderna monarchia Spagnuola. Era egli ancor giovinetto, e saggiamente cedendo alla fortuna ritirossi sulle montagne dell'Asturia. Quivi andando quasi incontro a'suoi nuovi destini, riuni a quei feroci montanari gl'intrepidi Cantabri, e vendicò nel sangue dei Mori una parte dell'onta di Xeres. Questo primo successo fece accorrere sotto le sue bandiere una moltitudine di fuggitivi e dispersi Cristiani, e preparò le fondamenta dei regni di Leone e di

Castiglia.

Gli Arabi si stabiliscono nella Spagna.

Gli Arabi dopo la vittoria di Xeres corsero su Toledo capitale del regno, le cui porte furono loro aperte dal Vescovo Oppas. Cordova fu sorpresa: i Cristiani ritiratisi nella cattedrale indarno vi si difesero ostinatamente per tre mesi. Tarik profittando della vittoria scorse precipitoso come un torrente sino a Gijon città marittima all'estremità dell'Asturie. Ma la conquista della Spagna era tuttavia incerta, finchè Seviglia e Merida, città forti e poste sulla linea d'operazione dell'esercito di Tarik, si conservavano in possesso dei Goti, i quali coll'appoggio di esse e delle vicine montagne potuto avrebbero rianimarsi alla difesa, prendere il nemico alla schiena e farlo pentire d'essersi tanto nella penisola e con esercito non numeroso innoltrato. Se non che Muza, o per gelosia del suo Luogotenente, cui toglier volesse gran parte della gloria, o per l'ambizione di piantare egli stesso su quelle due città lo stendardo dei Califfi, venne improvvisamente dall'Affrica con numerose truppe, e tutta sottomise l'Andalusia, costituendola quasi centro delle sue operazioni per l'intera conquista della penisola; mentre il figliuol suo Abdelasis tutte conquistava le coste del Mediterranco. Grande fatica egli durò nel sommettere Seviglia che poi divenne la capitale del suo regno; ma impresa ancor più difficile fu quella di prendere Merida, città posta in formidabile situazione sulla Guadiana e già capitale dell'antica Lusitania. I Goti vi si difesero ferocemente; ma la fame, la pestilenza, ed anche oscuri tradimenti fecero più che i replicati assalti dell' Arabo Capitano. Muza e Tarik, appena occupata Merida, tutta scorsero vittoriosi la Spagna: « Sorprendere l'inimico ( così s'esprime l'illustre « narratore delle campagne degl' Italiani nella Spagna ) assalirlo con impeto, inseguirlo e disperderlo, investire, assaltare, porre « a fuoco e a ruba le città ritrose, guernirle di soldati fedeli, « trarne schiavi e porne a morte i difensori; finalmente stabilire « una serie non interrotta di punti d'avvertimento o di difesa « sulle troppo estese loro linee d'operazione : ecco quali furono « gli efficacissimi mezzi onde gli Arabi si servirono, e coi quali « nel breve giro di due anni pervennero ad estender l'impere « dei Califfi nelle Spagne ». Muza già in sua mente macchinava di superare i Pirinei, e tutte sommettere le Cristiane monarchie, nè di ristarsi mai, finchè sul più augusto altare di Cristo alzato

non avesse lo stendardo di Maometto: ma da un imperioso cenno del Califlo richiamato a Damasco dovette improvvisamente abbandonare la gigantesca idea. Egli portò seco immensi tesori, fra quali trovavasi pure la famosa tavola, composta (siccome è fama) d'un solo smeraldo, e sostenuta da trecento sessanta piedi d'oro massiccio, tutti di pietre preziose adorni (1). Ma il più bell'ornamento del suo trionfo fu il corteggio di ben venti mila giovanette schiave, scelte fra le più leggiadre e più nobili donzelle de'soggiogati paesi. Tante ricchezze eccitarono l'invidia e la gelosia del Califfo. Muza fu dannato ad obbrobrioso esiglio.

Abdelasis.

Abdelasis che sottentrato era nel governo della Spagna, fremendo sul destino del padre suo divisò di scuotere il giogo d'un'autorità tirannica e d'innalzare in Cordova il proprio trono. Già egli scandalezzati avea i Musulmani collo sposare Egilona vedova di Rodrigo. I suoi nemici sicuri di riportarne applauso dal Califfo di Damasco lo pugnalarono nell'istante in cui, giusta l'antico costume, senza alcun seguito passava alla moschea nell'ora indicata per le preghiere. I successori di lui rivolsero le loro mire contra la Francia; ma nessuno d'essi osò superare i Pirinei. Cotanta impresa era riserbata ad Abderamo.

(1) Molto si è disputato dagli eruditi intorno a questa tavola nota generalmente sotto i nomi di Tavola Medina celi. Alcuni hanno creduto che fosse la famosa tavola di Salomone, trasportata dagli Ebrei nella Spagna dopo la distruzione di Gerusalemme. Ma oltreche sembra che gli smeraldi non siano stati conosciuti che dopo la scoperta del Perù, sarebbe pur cosa ridicola il supporre uno smeraldo di sì fatta grandezza, giacchè alcuni affermano che tale tavola avesse 365 piedi di lunghezza e di larghezza. Veggasi Bossi, Osservazioni sul sacro catino di Genova. Più avvedutamente Morales Mariana ed altri storici Spagnuoli credono che questa tavola fosse di quel bellissimo marmo verde che, secondo Bowles, trovasi tuttora nelle vicinanze di Medina, e che sostenuta sosse da piedi o colonne di cristallo. Altri hanno pure creduto ch'essa non fosse che solo innestata di pietre preziose e di perle, siccome praticar soleano i Goti nei loro più preziosi arredi. Noi non parleremo dell'opione del Mariana, il qual vuole che questa tavola non sia che allegorica, cioè che sotto di essa raffigurato sia il bellissimo terreno su cui giaceva Medina intorno alla quale esso terreno formava un delizioso tappeto di verdura. Quest'opinione contrasta troppo col testimonio degli scrittori.

Abderamo.

Costui preceduto dal terrore già erasi inoltrato sino alle porte di Tours; e già per lui vacillava la possanza dei Franchi, quando il celebre Carlo Martello maestro del palazzo del Re di Francia con numerose bande di guerrieri alle vittorie avvezzi, venne ad opporglisi sulle sponde della Loira. L'ardore dei due capitani rese micidiale ed ostinata la battaglia: scorsero fiumi di sangue; ma finalmente la vittoria si decise pei Cristiani. Abderamo vi perdette la vita, e dicesi che con lui ben trecento sessanta mila Arabi rimasti siano sul campo. Dopo quest'avvenimento andò per qualche tempo declinando la fortuna degli Arabi nella Spagna, e tanto più da che nel centro stesso dell' Islamismo andavano inferocendo le fazioni degli Ommiadi e degli Abassidi. I Governatori dell'Africa e della Spagna conservando un'apparente sommissione ai Califfi della Siria si appropriavano le provincie loro affidate, e reggevanle in guisa di cattivarsi l'amore dei popoli; ma questa specie di repubblica composta di varj Stati era dalle nascenti discordie ognor minacciata. Il dominio dei Mori stato sarebbe ben tosto distrutto, se un Principe, ultimo rampollo della casa degli Ommiadi, e giovane in cui tutte univansi le qualità del saggio politico e del prode guerriero, dalla Siria venuto non fosse a sostenerlo.

## Abderamo II.

Questi fu Abderamo II., che sottrattosi alla persecuzione degli Abassidi prodigiosamente si condusse a salvamento nella Spagna, dove fortissima era tuttavia la fazione degli Ommiadi. Quivi egli venne tosto dagli Arabi elevato al sommo potere, e quivi postosi alla testa dei frammenti del Musulmano esercito abbattè i suoi rivali, frenò i progressi dei Goti, riacquistò la Castiglia, la Navarra, l'Aragona ed il Portogallo. Dopo d'avere per tal modo raffermate le conquiste degli Arabi nella Spagna, fondò la sede del suo regno in Cordova, dichiarandosi solennemente capo ed assoluto Signore dei credenti Maomettani nell'Europa occidentale, l'anno 756 dell'Era Volgare (1).

<sup>(1)</sup> Assoluto Signore, o supremo Re dei credenti, in Arabo Emir al Munmenim, dal qual nome provenne quello di Miramolino, celebre nella storia degli Arabi e della Spagna. Da quest'epoca Cordova divenne la ca-

Gli Arabi s'inciviliscono nella Spagna.

Ma gli Arabi da che furono signori assoluti e tranquilli delle fertili ed amene regioni di tutta la penisola non tardarono a risentirsi di quell'influenza che pur addolciti aveva i costumi dei Goti: cessarono d'essere barbari. Le campagne si coprirono d'alberi, ondeggiarono di messi: l' Agricoltura Nabatea diffuse iu ogni luogo l'abbondanza: la popolazione si aumentò a dismisura. L'incivilimento spiegossi fra gli Arabi con una rapidità maravigliosa. L'amore delle lettere nobilitò le loro idee, ne diresse il gusto senza alterarne il coraggio: a Seviglia, a Granada, a Cordova furono aperte scuole e biblioteche; e mentre l'Europa Cristiana era coperta dalle tenebre dell'ignoranza, il genio d'Averroè e di una numerosa schiera di dotti illuminava i già ingentiliti Musulmani, e risorgere faceva le scienze e le arti, che dalla stessa Spagna-Arabica furono poi trasmesse all'Europa, dove l'ignoranza giunta era a segno sì deplorabile, che Gerberto stato era dal catalogo dei Romani Pontefici cancellato, come di magia sospetto.

Stato della Spagna sotto gli Arabi.

Noi non seguiremo gli Arabi nelle varie loro vicende; nè la genealogia rintracceremo dei diversi Califfi nella Spagna, cose tutte che alla storia propriamente detta appartengono. Ci basti l'aver condotto il lettore sino alla fondazione dell'Arabo impero nella penisola. Ci faremo ora ad osservare quali fossero i costumi, le arti, le scienze ed insomma lo stato di questo paese sotto i Musulmani; nel che noi punto non ci dipartiremo dalle opere di De-Laborde e di Murphy, che in queste ricerche ci sono sembrate le guide più sicure. I monumenti che nella Spagna tuttora sussistono dell'Araba possanza sono si grandi, che tutta risvegliar debbono l'attenzione uostra sul popolo di cui furono concepimento ed impresa.

Governo.

E cominciando dal governo, è da notarsi ch'esso fu elettivo finchè la penisola andò soggetta ai Califfi della Siria, cioè fino alla morte dell'ultimo vice-Re Alfarco, od *El-Fahri*, epoca nella

pitale d'uno Stato assoluto, cioè non più soggetto ai Califf. Esso comprendeva tutte le conquiste degli Arabi nell'occidente.

quale Abderamo I. fondò una monarchia ereditaria pari a quella dei Califfi di Damasco. Regnando Abderamo II. fu emanata una legge in vigor della quale i soli figli succedere doveano al padre, essendo dalla corona esclusi i collaterali e gli altri discendenti. Ma cotal legge fu manifestamente violata da Abderamo III., il quale ascese al trono col sangue e colla violenza. Seviglia però conservata erasi in repubblica democratica dall'estinzione degli Almoadi, cioè dalla dinastia di Abdella discendente dai Re di Fez e di Marocco, sino all'anno 1248, epoca in cui il Re S. Ferdinando ne fece la conquista, in conseguenza della quale da Mahomed-Alhamar fu poi fondato il regno di Granada.

Finanze.

Grandissimo fu il potere, ed immense furono le ricchezze dei Califfi della Spagna. Gli storici ne calcolano le rendite annuali in trenta milioni di franchi, oltre le imposte che pagavansi in frutti, le miniere, che tutte erano di regio diritto, ed i prodotti che traevansi dalle gabelle. Non debb' essere perciò maraviglia, se i Sovrani di Cordova mantenessero numerosi eserciti, alzassero stupendi edifizi, ed in lusso e magnificenza superassero di gran lunga le corti d'oriente. Gli ambasciatori dell'Imperatore di Costantinopoli rimasero presso che abbagliati dalla pompa con cui furono da Abderamo III. ricevuti. I Re di Granada reputavansi con ragione come i più possenti Sovrani dopo il Gran Signore; perciocchè lo storico Marmol ci assicura che i soli diritti di finanza sul commercio della seta versavano nel tesoro reale non meno di annui 181, 500 ducati d'oro.

Religione.

Gli Arabi della Spagna professarono costantemente il Maomettismo. Abderamo I. che come Califfo unito avea il sacerdozio all'impero, instituì diverse solennità pel Beyram, e fece innalzare una moschea che divenne non meno celebre del tempio della Mecca. Ma le istituzioni dell' Alcorano vennero a poco a poco alterate, non ben si saprebbe se a cagione del clima o della rilassatezza dei costumi. Le corse dei cavalli sottentrarono a' tornei ed a' convivi : le tregue diedero luogo ai matrimoni tra i Cristiani ed i seguaci dell' Islamismo: l'amore addolcì la ferocia: la filosofia cominciò a dissipare le tenebre dell' ignoranza, ed a correggere gli errori del fanatismo. Alla quale, direm quasi, ri-

voluzione di costumi, contribuì specialmente il famoso Averroè, il commentatore d'Aristotile, sostenendo in pubblico cimento una filosofia nuova ed anche perigliosa. Questi perciò a coloro, che lo minacciavano ben anche con villani insulti, appagavasi di rispondere: moriatur anima mea morte philosophorum. L' Alcorano era l'unico codice dell'Araba giurisprudenza; il Califfo, unico e supremo capo della religione, ne interpretava le massime ed i precetti.

Giurisprudenza.

L'amministrazione della giustizia era affidata ai Cadì, od ai Musti; la più gran parte dei giudizi sacevasi a viva voce, ed erano all'istante eseguiti, purchè non s'aggirassero sovr'assari di somma importanza, nel qual caso potevasi appellare al gran giudice, ossia all' Alfaqui. I giudizi erano fatti talvolta colla più grande solennità. In Cordova era un palazzo, detto Alcazar, in cui trovavasi un magnifico salone destinato pei tribunali. Anche a Granada nel palazzo di Comares era una specie di corte pomposamente ornata, dove il gran giudice dava udienza, e sul cui ingresso leggevasi la seguente iscrizione: Entra e chiedi, non aver timore di chiedere giustizia, poichè tu qui la troverai. Fra gli Arabi giureconsulti molto si distinse Mahomad Abulabbas. I Califfi di Cordova furono si esatti nell' amministrazione della giustizia, che vedendo non potersi giudicare i Cristiani colle leggi dell' Alcorano, loro accordarono una particolar corte di giustizia, cui presedeva un giudice col titolo di Conte, e che tutte le cause decideva, trattene quelle che risguardavano la polizia e lo stato.

## Tattica.

La tattica degli Arabi nella Spagna non giammai ridotta a sistema. L'infanteria non godeva di reputazione alcuna; componevasi d'Egizj, di abitanti della Palestina, della Persia, e di Damasco, di Schiavoni e di Bereberi, Arabi dell'Africa feroci ed indomabili. Questa milizia serviva senz' alcun emolumento, appagandosi del bottino, del saccheggio e delle nemiche spoglie. Essa perciò ad ogni primo rovescio davasi alla fuga, o discioglievasi con quella medesima rapidità, colla quale erasi raccolta. Ma quasi tutti i Musulmani di qualche distinzione combattevano a cavallo divisi a squadroni, assalendo in massa e tentando di

rompere con improvviso urto la fanteria de'nemici; ma al perdere d'una battaglia davansi tosto a fuga disordinata e precipitosa. La forza dell'Araba cavalleria consisteva nella leggierezza dei cavalli dell' Andalusia, in un certo punto d'onore ond'era animata, e che formava lo scopo della sua istituzione, nella destrezza, con cui maneggiar sapeva le armi e particolarmente la lancia.

Armi.

Le armi degli Arabi erano la lancia, la sciabola ed il pugnale. Eglino per difesa usavano dello scudo, su cui erano incisi gli emblemi de'lor amori, o delle prodezze loro; portavano altresì un turbante foderato internamente con lamine di ferro, ed adorno d'un pennacchio o di piume dello stesso colore della bardatura, ond' erano guerniti i lor cavalli. Ai tempi dei Re di Granada ciascuna tribù o famiglia formava una specie di squadrone, e distinguevasi pel colore di tali pennacchi e piume. Sopra la marlota (specie di camiscia) ponevano una maglia, che generalmente veniva coperta con una specie di gonna detta albornoz. Grandissima era la bellezza delle loro armi. Per darne un'idea, noi riferiremo la scimitarra dell'ultimo Re Moro di Granada: Veggasi la Tavola 2 num. 1. Essa rimase tra le mura di quella città quasi deposito ed ultima rimembranza del valore e dell'industria degli Arabi. Due teste d'elefanti con vaghi e minutissimi lavori in ismalto, avorio e filigrana in oro ne adornano l'impugnatura. Le altre parti sono smaltate di sentenze dell' Alcorano e di vari arabeschi: il fodero è di un marrocchino bellissimo, egregiamente preparato e simile a quello, di cui tuttora in grande pregio sussistono le antiche fabbriche presso i Mori dell' Africa. La lama è di un finissimo acciajo lavorato nelle celebri manifatture d'oriente, di cui più non sussiste alcuna fabbrica neppure in Damasco, e di tempera sì fina che può con essa agevolmente tagliarsi un sa scetto di cotone sospeso ad un filo: la sua forma anzi che ad una scimitarra Saracena si assomiglia ad un' antica spada Romana (1).

Artiglieria.

Ma sebbene gli Arabi non mai fatto avessero grandi progressi nella tattica; nondimeno gli storici della Spagna sono tutti d'ac-

<sup>(1&#</sup>x27; De-Laborde, Tom. II. Poem. Part. Pl. XLIV. e Not. Histor. XXXIX.



12./11/ 177711111

INE LIGHARY

OF THE

DRIVENOUS OF LOSSOLS

cordo nell'affermare che loro debbasi l'invenzione dell'artiglieria, essendo fama che nell'assedio d' Algeciras, accadnto nell'agosto del 1342, eglino colla loro artiglieria incendiato abbiano le tende e le bandiere del Re D. Alouzo, circa quarant' anni innanzi la battaglia di Crecy, epoca cui gl'Inglesi ne fanno ascendere la scoperta, e non pochi anni ancora innanzi la guerra tra i Genovesi ed i Veneziani, epoca cui Machiavelli ne attribuisce la prima introduzione; se pure tali incendi anzi che alla polvere da cannone attribuir non si del bano al fuoco Greco, del quale agli Arabi non era certamente sconosciuto l'uso.

Marina.

Le cronache danno altresi agli Arabi numerose armate navali. Celebre è quella con cui Abderamo II. si rese formidabile nel Mediterraneo, e ch' ebbe a sofferire non poco in un combattimento contro del Conte d' Ampurias verso l'anno 813 e poscia nello stretto di Gibilterra combattendo contra la flotta del Re D. Ordono I. Ma le loro forze marittime furono a poco a poco pressochè totalmente distrutte dalle squadre de' successori di Carlo Magno e dai Re d'Aragona e di Portogallo.

Monete.

Gli Arabi nella Spagna non fecero uso da principio che di monete coniate nell'Asia; ma poscia fondarono le loro particolari zecche specialmente nell' Andalusia. Varie monete cufiche ivi coniate si conservano nell'Imp. R. Gabinetto numismatico di Milano. Tali sono le monete num. 2 e 3 della Tavola 2. La prima è di Hakem I. che regnò dall' anno dell' Egira 180 al 206. Essa ha nel dritto le parole: Non ci è altro Dio che Dio, egli è solo, non ha compagni, e nel rovescio: Dio è uno, Dio è eterno, non genera, e non è generato, e non ci è alcuno simile a lui. Le quali due leggende sono tratte dall' Alcorano ed incontransi generalmente nelle monete cusiche. In giro poi del dritto ha: Nel nome di Dio fu battuta questa dramma in Andalusia l'anno settimo, ottantesimo e centesimo. La seconda ha nel dritto una stella, ed in giro: Non ci è altro Dio che Dio, egli è solo, Maometto è il legato di Dio. Nel rovescio leggesi: in Andalusia, ed in giro: Nel nome di Dio fu battuto questo folle. Il chiarissimo signor Conte Carlo Ottavio Castiglioni è d'avviso che questa moneta essere possa di poco posteriore alla con-

Cost. Vol. VI dell' Europa.

quista che i Maomettani feccro della Spagna, e ciò egli congettura dai caratteri cufici di forma Ispanica antica, non che dalla somiglianza nella disposizione e nella semplicità delle leggende colle monete di rame cufiche più antiche (1).

Agricoltura.

Gli Arabi nella coltivazione de' campi seguivano il sistema di Kutsami, autore dell' Agricoltura Nabatea, o dell' Arabia propriamente detta: introdussero perciò e felicemente coltivarono lo zucchero, la seta, il cotone, alberi, legumi e fiori d'ogni specie. Essi applicar seppero altresì a ciascun terreno quella coltivazione che alla natura di esso più propria sembrava offrendoci così quasi una scuola d'agricoltura. « Ad Elche (dice De-Laborde) ce città del regno di Valenza, il viaggiatore si crede trasportato « nell'Africa, vedendosi in mezzo a boschetti di palme piantate « non già con bell'ordine onde servir d'ornamento, ma con ir-« regolarità e confusione pel vantaggio degli abitanti, che vi « fanno una periodica messe di datteri, e che inoltre se ne ser-« vono per la Domenica delle Palme ». Nel regno di Valenza introdussero anche la coltivazione del riso che vi forma tuttora la principale ricchezza. I campi di Gandia, Oliva e di altri paesi, non che i territori lungo il Mediterranco furono destinati alle piantagioni delle canne da zucchero e del cotone, ed i terreni dell' Andalusia alla coltivazione degli oliveti.

Irrigazione.

Ma la Spagna va agli Arabi debitrice specialmente dell'arte ond'irrigare i campi, distribuendone l'acqua a ruscelletti, conservandola ne' serbatoi e livellando i terreni col funi-pendulo (marhifal)
di cui furono essi gl'inventori, determinando le discipline da usarsi
nella pratica, ed a quest'oggetto stabilendo un magistrato de'primari
possidenti, che in parte tuttavia sussiste nel regno di Valenza. Celebri sono tuttora gli Arabi acquidotti di Carmona, che portano
l'acqua alla distanza di oltre a quattro leghe, e per mezzo di
grandiosi archi a mattoni ed a calce giungono alla porta di Seviglia, d'onde l'acqua per vari canali è distribuita ai diversi bisogni della città. Che però sembrar non dee improbabile ciò che
gli stessi storici Spagnuoli raccontano della fertilità ed opulenza

<sup>(1)</sup> Monete cusiche dell'Imp. e R. Museo di Milano, pag. 298.

de'lor territori al tempo de' Mori. Certo ch' essere dovea un giocondo spettacolo il viaggiare per le pianure di Granada, che innaffiate da cinque fiumi, le cui acque dividevansi in mille condotti, presentavano un giardino di quasi trenta leghe d'estensione tutto seminato di aranci, di mele granate, di viti e d'alberi fruttiferi d'ogni specie (1).

Arti e manifatture.

Alle ricchezze della natura aggiugnevansi quelle dell'industria. E primicramente si dee agli Arabi l'invenzione del distillare le acque d'odore per mezzo di alcuni vasi di terra, detti cucurbite, forse dalla loro somiglianza colle zucche (2). Ad essi va pur l'Europa debitrice della carta di lino, che venne per la prima volta fabbricata nella città di S. Filippo di Xativa nel regno di Valenza. Il dotto Casiri nel Tom. II. della sua Biblioteca Araba-Ispana ci assicura che nella libreria dell' Escuriale si conservano varie scritture su carta di lino appartenenti all' anno 1009 o 1010 e quindi innanzi all'epoca che di quest'invenzione vien data dal Tiraboschi, il quale ne fa autori gl' Italiani. All' industria degli Arabi dee la Spagna non solo la coltivazione ma aucora le fabbriche dello zucchero. Le prime di cotali fabbriche furono stabilite in Gandia, città del regno di Valenza. Non sono molti anni da che la Duchessa d'Ossuna donò ad un convento per farne campane le caldaje, che servivano già per raffinare lo zucchero, e che ancora conservavansi a Gandia. Mercè degli Arabi migliorarono nell' Andalusia le razze de' cavalli, loro dovendosi quella che ivi tuttavia sussiste, e mercè di loro divennero pur famose le pecore e le lane della Spagna. Le antiche cronache riferiscono che i Re d'Africa e di Spagna mandarono a Carlo Magno fra gli altri preziosi doni una quantità di lana tratta dalle pecore Spagnuole, e che il Calisso Mahomet Abu-Abdalla sece a Carlo il Calvo pur dono d'un bellissimo panno di lana fabbricato a Cordova verso l'anno 860. Grande progresso aveano gli Arabi fatto anche nell'arte di preparare e di tignere il cuojo o le pelli. Pei colori celeste e verde facevano uso d'una specie di

<sup>(1)</sup> De-Laborde, ibid. XLI.

<sup>(2)</sup> Vuolsene inventore l'Arabo Zaharavi. V. Banquieri, Agricoltura ec. Disc. prelim. pag. 8, e Abu-Zacaria, Tom. II.

pastello detto ocimo admirabile, e sapevano pur trarne un bellissimo scarlatto. Alcune di tali manifatture sussistono tuttora in varj distretti dell' Andalusia. Gli ornamenti della moschea di Cordova, i fregi dell' Alhambra, ed altre opere dimostrano a qual grado di perfezione eglino giunti fossero nello smalto e nell' intarsiatura. Gli scritti d' Abdalla-Ben-Alkarib, e di Abderamo-Abu-Giaffhar attestano la perizia degli Arabi-Ispani nello scavamento delle miniere di metalli d' ogni specie; al qual uopo facevano pozzi quadrati ed alquanto stretti, a differenza di quelli dei Romani ch' erano larghi e rotondi (1). Per tutte le quali produzioni sì della natura che dell'industria gli Arabi della Spagna, specialmente nel secolo X., esteso aveano il lor commercio in ogni genere di derrate e per terra e per mare sì fattamente, che dal Casiri vengono pareggiati ai Fenici ed ai Cartaginesi (2). Scienze.

Gli Arabi-Ispani ebbero anche nelle scienze insigni coltivatori. Nella biblioteca del Casiri trovasi un lungo catalogo di Arabi scrittori di giurisprudenza e teologia. Abu-Baker-Alrazo soprannomato Rasis fu il primo loro storico, e le cronache di lui furono successivamente continuate da altri scrittori (3). Il commercio colle nazioni d'oriente fe'nascere in essi il gusto per le traduzioni degli autori Greci e Latini; ed a tali traduzioni l'Europa va debitrice delle Sezioni coniche d'Apollonio. Nella filosofia stabilirono per base l'insegnamento d'Aristotile. Il celebre Abulvalid-Mahomet-Ebu-Roschd, notissimo sotto il nome di Averroës, si distinse non solo come filosofo, ma ancora come medico e matematico. S. Tommaso d' Aquino stesso si servì delle traduzioni di lui; ed il famoso Lucio Vanini l'anno 1619 non altra filosofia professò in Francia che quella d'Aristotile da Averroës commendata. Molti altri filosofi Arabi ne' posteriori tempi si distinsero, e fra essi Mahomet-Ebn-Almoidi, che scrisse un'opera intitolata, De veritatis instructione, de propositionum veritate, ed Abud-Alassal, che pubblicò un trattato sulle virtù e sui vizj. Nè la mo-

<sup>(1)</sup> Bowles Introd. à l'Hist. naturelle, pag. 6, 65 e 416.

<sup>(2)</sup> Casiri, Tom. I. pag. 275. Vedi auche Hotinger, Biblioth orient. Tom. III.

<sup>(3)</sup> V. Middeldorf, Commentatio de institutis literariis in Hispania, quae Arabes autores habuerunt.

rale filosofia appo gli Arabi consisteva già in semplici dispute aristoteliche o scolastiche, ma in pratici insegnamenti il più delle volte tratti dalla natura, ossia da oggetti all'occhio sottoposti, onde ne formavano proverbj atti non solo ad istruire la mente, ma anche ad allettare la fantasia ed a ben formar il cuore. Abud-Mahomat-Giaber illustrò le opere di Tolomco, d'Endossio e d'Iparco, e pubblicò gli Elementi d'astronomia. Il celebre Abraham-Alzarcalli pubblicò le Tavole astronomiche, ed inventò varj stromenti per le osservazioni celesti fra'quali quello che chiamasi Zarcallico.

Astronomia, aritmetica, algebra ec.

L' Astronomia insomma presso gli Arabi della Spagna giunta era ad un grado per que' tempi altissimo. Dagli Arabi-Spagnuoli l'Europa apprese l' Aritmetica figurata e l' Algebra, alla quale la Fisica, l' Astronomia, e le scienze esatte e sublimi vanno debitrici dell' altissimo grado cui sono ora ascese. Alhazon, che visse nel secolo XI., fu il primo scrittore di Ottica. Casiri afferma ch' Abu-Obiad compose la Descrizione geografico-storica dell' Egitto, della Mauritania, e di altri paesi dell' Africa, e ch' Abdalla-Abi-Schaker compose le Istituzioni astronomiche, cronologiche e geografiche adorne di tavole assai curiose. Banqiueri ci assicura che fra i manoscritti dell' Escuriale uno se ne trova di Ebu-El-Beithar di Malaga intorno alla Botanica, del qual libro servissi Jacopo Golio pel suo Dizionario. L' Europa dee agli Arabi i primi sperimenti di Chimica.

Medicina.

Nè alcuna tra le moderne nazioni disputar potrà giammai agli Arabi la preminenza nella *Medicina*. Gli stessi Principi più grandi, fra' quali il Califfo Abderamo III., il vice-Rè Almanzor ed altri Sovrani non isdegnarono di proteggerla ed insegnarla.

Poesia.

Anche la poesia venne coltivata dagli Arabi Spagnuoli. Essi non composero poemi epici nè drammatici; ma si distinsero nell'elegia, nelle odi, che secondo Casiri paragonar si potrebbero con quelle d'Orazio, e nell'epistole satiriche, colle quali, come Giovenale tra' Latini, gran nome ottenne Ben-Abdalla-Almaczumi di Cordova, che prese per argomento la Gelosia. I loro versi erano generalmente metrici, talora colla rima, talora senza, fa-

Musica.

cendola spesso consistere nella consonanza di una sola sillaba. Quantunque vari fossero i loro metri, nondimeno uno ne aveano tutto proprio e particolare de' Romanzi, genere di poesia per essi il più giocondo, siccome quello che loro sembrava il più atto ai racconti degli amori, della gelosia e delle prodezze.

Alla poesia accoppiar solevano la musica. Ali-Zeriab stabilì a Cordova una scuola di musica, ed il poeta Almotrefo v'insegnò le regole per l'armonia de'versi. Da questa scuola uscì il celebre Muzalli, le cui composizioni formarono la delizia degli orientali. Casiri scrive che nell' Escuriale conservasi una collezione di ben cinquanta canzoni Arabe alle nostre ariette somiglianti.

Biblioteche.

Nella Spagna al tempo degli Arabi contavansi ben scatanza biblioteche pubbliche, di cui le principali erano quelle di Cordova e di Granada; la prima fondata da Beu-Raphat, l'anno 915, e successivamente dai Califfi, ed in particolare da Al-Hakem arriconita al segno, che seicento mila volumi vantava. Immenso era care il numero dei volumi della biblioteca di Granada e per formarsene un'idea basti il leggere ciò che ne scrive Casir.. Nè debb' essere maraviglia, che si doviziose fossero le pubbliche biblioteche degli Arabi, perciocchè i privati cittadini gareggiarono coi Califfi nel raccogliere libri d'ogni argomento. La biblioteca di Abdalla-Ben-Mahomet di Guadalaxara, fu stimata più di 30,000 danari d'oro. Quali scoperte non avremmo noi potuto fare, e quante opere di antichi classici scrittori riavere dall'Arabo idioma, se l'importuno zelo del Cardinale Cisneros condannato non avesse alle fiamme la più gran parte della biblioteca di Granada, e se il terribile incendio del 1671 consumato non avesse nell' Escuriale un gran numero di Arabi manoscritti? Basti per la gloria dei Saraceni di Spagna l'accennare, che il Papa Gregorio V. apprese le arti liberali e le matematiche nella famosa scuola Maomettana di Seviglia, e che il Re D. Alonzo commise l'educazione di Ordono figliuol suo al Maomettano Ababdella.

Architettura e suoi monumenti.

Ma nulla può farci meglio conoscere il floridissimo stato in cui trovavansi nella Spagna le arti al tempo dei Mori, quanto i monumenti che ivi tuttora sussistono dell' Araba architettura. È d'uopo premettere che grande analogia si ravvisa fra gli edifici Arabi, e l'architettura detta impropriamente Gotica, essendo che amendue nacquero quasi ad un'epoca stessa e da una medesima sorgente. Esse di fatto provennero, e l'una e l'altra, da Costantinopoli, da questa città già capitale del mondo, e che tuttavia regnava sull' antico impero se non colla forza e colle leggi almeno colla moda e colle costumanze. Ivi dopo la totale decadenza delle bell'arti in Italia nacque un nuovo genere di costruzione, che diè poi origine non solo all' architettura Gotica e Moresca, ma ben anche a quella che dai maestri fu poi detta manierata o barocca. Tale Bizantina architettura consiste in immensi edifizi a più ordini, collocati gli uni sugli altri, i quali non presentano che un aspetto grossolano al di fuori, ma ridondano d'ornamenti nell'interno. Gli artefici di quest'epoca alla pianta ed alla grandezza degli edifici Romani congiugnevano la ricchezza ed il lusso degli orientali; applicavano, per così dire, alla scultura ed all' architettura quella profusione d'ornamenti che sui drappi dell' India ammiransi. Tale scuola produsse nel settentrione l'architettura Lombarda e Sassone, nel mezzodi la Moresca, e queste ambedue nella loro stessa origine ricevettero i difetti della Romana nella sua decadenza (1).

Cangiamenti degli edifici sacri.

Già una traccia dei difetti dell'architettura del medioevo, cioè archi pesanti sui capitelli, figure d'uomini e di bestie nelle mensole che sostengono le parti sporgenti, fregi ed ornati a ghirigolo (zig-zag) propri della Gotica architettura si riscontrano nelle terme di Diocleziano a Roma e nel palazzo di quest' Imperatore a Salona, ma più ancora negli edifici di Giustiniano e di Teodosio. Alla rivoluzione dell'architettura molto contribuì l'abbandono che col dominare della religione Cristiana venne fatto de' sontuosi tempi Greci e Romani, modelli dell'arte, cui sostituiti furono gli oscuri ricinti delle basiliche non alla santità del culto destinati, ma al trambusto de' mercadanti e de' tribunali (2). Da ciò nacque l' uso di costruire le chiese ad imitazione delle basiliche, e di tal forma furono pressochè tutti i sacri edifici sotto Costantino e suoi successori.

(1) De-Laborde, ibid. XLIII. e segg.

<sup>(2)</sup> Basilicae olim negotiis plenae (dice S. Isidoro) nunc votis pro salute susceptis.

Cangiamenti degli edifici profani.

Le circostanze dell' impero introdussero verso quest'epoca un notabile cangiamento anche ne' palazzi e nelle altre fabbriche civili. I Romani signori del mondo non vantavano fortezze, non baluardi per difesa della loro città; giacchè non avcano omai più alcun nemico che turbar potesse nell'interno della repubblica la quiete o la sicurezza de cittadini. Solo negli estremi confini erano alcuni accampamenti di muro alla foggia di recinti, con torri a varie distanze, nel mezzo de' quali recinti sorgeva il Pretorio specie di torrione alto e quadrato pel capitano o pretorc. Da sì fatti edifici ebbero origine i nostri antichi castelli. Ma il grand'impero dappoiche cominciò a crollare minacciato in ogni sua frontiera da immani orde di Barbari, si trovò ad un tempo nella necessità di doversi difendere ne' vari confini delle sue provincie e di costruire frequenti e fortissime opere militari. Fu quindi d'uopo rinunziare all'esterne decorazioni de' palagi ognor al saccheggio ed all'incendio esposti: allora le abitazioni de' Grandi vennero quasi avviluppate in grossissime mura e difese da torri quadrate, siccome ne fanno testimonio gli avanzi del circuito di Roma sotto Belisario: il lusso, le ricchezze, gli ornamenti furono riserbati per l'interno degli edificj. I popoli, che si stabilirono sulle rovine dell' impero, dovettero necessariamente servirsi di tali edifici, giacchè erano dessi assai meno nell' incivilimento innoltrati di quello che decaduti ne fossero i Romani. I Saraceni di lor natura dediti ad una vita errante, nè all'epoca della loro incursione avendo ancora stabile e particolar foggia di edifici posero il loro soggiorno nei castelli Romani, e convertirono le chiese in moschee. Le due architetture Moresca e Gotica andarono del pari per due secoli quanto alla pianta degli edifici, ed al genere degli ornamenti; ma poscia ambeduc perfezionaronsi formando un diverso genere, e distinguendosi ciascuna co'suoi particolari ornamenti. L'architettura Cristiana adottò le volte a terz'acuto e divenne svelta e leggera: la Moresca dalla natura del clima e dai costumi degli abitanti costretta a rimanersene più bassa, acquistò nondimeno (mercè dell'industria degli Arabi più facili a perfezionar le cose che a concepirle) una leggerezza ed eleganza ch'essa nella sua origine non avea: da quest'epoca le due architetture più non conservarono se non quelle sole relazioni, 

THE LITERAL DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE

della - Hosehea di Cordova

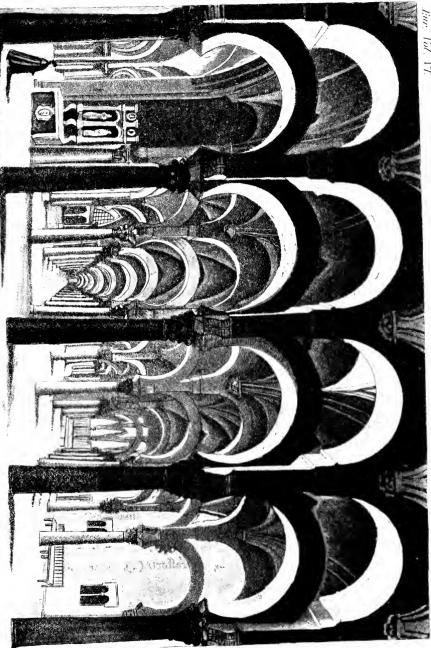

Corse me;

che tratte aveano dalla comune sorgente. Tali sono le congetture del signor De-Laborde intorno all'origine delle architetture Gotica e Moresca. Egli perciò pone per principio doversi nelle forme stesse delle basiliche ricercar il piano od il disegno primitivo delle chiese e delle moschee, e non altrimenti doversi nelle cittadelle del medioevo e ne' palazzi degli Imperatori Greci ricercar l'origine de'castelli Gotici, e degli Alcalazar Moreschi.

## Monumenti Arabici nella Spagna.

Moschea di Cordova. Epoca prima dell'architettura Moresca.

Ma nulla potrà meglio giovare a farci conoscere il sistema dell' Araba architettura quanto il sottoporre all'occhio alcuni degli edifici che di essa tuttavia sussistono nella Spagna. Noi daremo principio dalla moschea di Cordova, il più antico monumento degli Arabi Spagnuoli, e quello che ci presenta il primo stile della Moresca architettura. Veggansi le Tavole 3 e 4, la prima delle quali rappresenta una delle facciate, l'altra l'esterna parte dell'edificio suddetto. Quest' edificio fu cominciato da Abderamo I nell'anno 770, e condotto a fine dal figliuol suo Iseno nell'anno 800. L'intenzione del fondatore fu di ergere una moschea che per grandezza e magnificenza superasse ogni altra dell' Arabo impero, e fosse in occidente per la venerazione dei Musulmani, ciò che in oriente era il tempio della Mecca. L'edificio è costrutto secondo le forme delle Romane basiliche di Santa Agnese, S. Paolo fuori delle mura e S. Lorenzo nell' Agro verano, e ci rammenta in particolar modo la chiesa antica di S. Clemente: è fabbricato sulle ruine e coi materiali di un vetusto monumento, che gli Spagnuoli credono essere stato un tempio di Giano, ma che secondo De-Laborde era probabilmente una basilica del III. o del IV. secolo. Ecco la descrizione che ne fa l'anzidetto dottissimo Francese: « Questa moschea presenta un quadrato bislungo, decorato di merli e sostenuto da contrafforti (1). Sopra piedi 620,

<sup>(1)</sup> Tali contrafforti sembrano altrettante torri. Le quattro facciate sono l'una dall'altra diverse nell'altezza, forse a motivo dell'ineguaglianza del

ch'essa ha di lunghezza, 210 vennero riservati per una corte, o vestibolo, atrium, circondato da colonne, e piantato a melaranei. Un atrio di simile costruzione precedeva il tempio di Gerusalemme da Giustiniano rifabbricato. Da questo luogo entrasi nelle diciannove navi, che compongono l'interna distribuzione della moschea, e che al primo aspetto presentano l'idea d'un bosco di colonne . . . . . . se ne contano di fatto ben ottocento cinquanta tutte di marmo o di materie preziose (1). L'edificio così distribuito è in ogni parte ricolmo d'ornamenti in istucco a diversi colori, ed adorni di leggende in oro ad imitazione delle chiese del basso impero. L'amore per le pitture all'encausto e pe' musaici già divenuta era generale sotto il regno di Costantino; le pareti ed i pavimenti ne erano coperti. Da ogni parte spedivansi a Costantinopoli persone in traccia di artefici in questo genere valenti: e a tali artefici debbonsi e la fondazione, e gli ornamenti

terreno, ed anche negli ornamenti, essendo gli Arabi vaghissimi della varietà. Tra i contrafforti trovansi le porte adorne di cesellamenti in istucco di un lavoro dilicato e solido che non hanno finora sofferto quasi alterazione alcuna. In qualche parte di essi vedesi combinata collo stucco una specie di musaico di terra cotta. Questi ornamenti sono dipinti a diversi e brillanti colori, che produrre doveano un grand'effetto, allorchè stati non erano dal tempo danneggiati.

(1) Queste colonne sono composte di parti assai differenti; dal che è d'uopo dedurre ch'esse appartenevano a monumenti di tempi e popoli diversi, e che l'architetto Arabo non avendo in tali frammenti una bastevole quantità di basi, fusti e capitelli, vi abbia supplito con copie di quelle parti che aveva sott' occhio in altri edifici. Tutte furono ridotte all'altezza di circa nove piedi senza la base ed il capitello. Sui capitelli innalzansi archi di forma più che semicircolare, adorni d'iscrizioni Arabe, e di minuti ornamenti orientali. Un secondo arco, ma meno aperto, sorge sul primo, e lo lega co' pilastri che sostengono la sossitta a 29 piedi dal pavimento. Tale soffitta è di una specie di pino detto alerce e di odore assai soave creduta dagli abitanti incorruttibile. Le travi sono vestite di pitture e di ornamenti. Le opere di piombo, ond'è coperta, sono mirabilissime sì per la solidità, e sì ancora per la disposizione ed estension loro. La Tavola 4 ci presenta l'aspetto generale di un tal bosco di colonne: a sinistra vi si scorge la piccola tribuna Araba, ed a destra, la sala in cui conservavasi il Corano. La chiesa moderna, ad onta della sua grande dimensione, vi si trova quasi perduta fra le immense costruzioni Arabe, ond'è circondata. La pianta di questa moschea può vedersi nel Viaggio di De Laborde, Tom. H. Part. I.

AME - Lemmal

ر

0.1



di Monte Cassino. I drappi dell' India fornivano i disegni ed il modello de' colori. Gli abiti di questi Cristiani affeminati, dice Asterio, sono dipinti come le pareti delle lero abitazioni. Gli Arabi erano da questa passione ancor più trasportati; ma con gusto assai migliore distribuivano i loro ornamenti, ed incorniciarli sapevano con grandi linee regolari, in guisa che mentre animiravansi i minuti lavori non si avessero a perdere di vista le masse. La moschea di Cordova, come fu da noi osservata, ci offre la prima epoca dell'architettura degli Arabi: essa è del tutto composta di materiali Romani, e ci rammenta fedelmente l'architettura Bizantina. Gli Arabi di Spagna perfezionando ben tosto ogni genere d'industria più non ebbero bisogno di prendere da'loro predecessori alcun' altra cosa, e limitaronsi a conservare gli usi, che da essi aveano appreso, appropriandoli però ai loro stessi costumi ».

Pilastri, ornamenti, tribuna ec. della suddetta moschea.

Nella Tavola 5 abbiamo riportate alcune parti singule e distinte di questo medesimo edifizio, onde meglio se ne conosca lo stile. Sotto il num. 1 sono due pilastri tratti da quelli che sostengono gli archi della cupola presso la cappella del Corano. Le foglie d'acanto e gli ornamenti propri dell' architettura Romana del basso impero ci dimostrano ch'essi sono un'imitazione degli avanzi, che di sì fatta costruzione furono trovati dagli Arabi presso Cordova. Il num. 2 rappresenta alcuni ornamenti presso la medesima cappella. Sotto il num. 3 sono riportate due porzioni della tribuna, e sotto il num. 4 tre capitelli d' Arabo stile. Quest' edificio, forse il più antico nel suo genere, ci dimostra che gli Arabi fatti non aveano ancora grandi progressi nell'arte. Vi si ravvisa un non so che di grossolano e pesante, e quasi un' imitazione della Romana architettura del basso impero. Colonne corte e schiacciate, volte appoggiate immediatamente a capitelli, i quali non sono che una grossolana imitazione de' capitelli Romani: tutto insomma qui ci presenta bizzarria e stravaganza; ma ad un tempo qui si ravvisa una gusto particolare, da cui l'arte sarà ben tosto alla sua perfezione condotta.

Alhambra, epoca seconda dell' architettura Moresca.

Le arti nella Spagna al tempo de' Mori ottenuero la più grande eleganza verso la metà del secolo XIII. (epoca seconda 'della

Moresca architettura) allorchè venne innalzato l' Alhambra il più maraviglioso degli Arabi edifici. In esso non più scorgonsi le vestigia della Romana architettura, non più si vede l' entasi od il gonfiamento nelle colonne; i capitelli giusta l'Arabo stile espansi più non contengono traccia alcuna degli ordini Greci: le parti non meno che il tutto presentano un carattere particolare e totalmente nuovo. L'Alhambra è un vasto edificio che serve alla doppia destinazione di palazzo e di fortezza, e che fu già la residenza dei Califfi di Granada: esso è come l' Acropoli d' Atene già sulla cima d'un colle tagliato a scarpa, che forma quasi un angolo acuto e sagliente al levante della città. Le mura seguono esattamente il contorno del colle nella spianata, e per la grossezza e situazion loro presentar doveano un asilo inespugnabile innauzi l'invenzione della polvere. In questo recinto i Re Mori riunito aveano tutto ciò che, giusta l'idea di que'tempi, costituir potea la sicurezza nella guerra, il lusso e la magnificenza nella pace. Ecco ciò che verso la metà del secolo XVI. ne scrivea il geografo Hoefnagel d'Anversa nella sua opera intitolata Civitates orbis terrarum: « Questo palazzo può a giusto diritto a chiamarsi la delizia dei Re; giacchè non ben si saprebbe « se più debba ammirarsi l'eccellenza della sua posizione o la « bellezza del paese, ond'è circondato. Ovunque volgasi lo sguarce do si scontrano nuovi motivi ond' ammirare la ricchezza della « natura e l'amenità delle campagne di Granada. All'oriente ed « al mezzodi veggonsi montagne coronate di nevi eterne, sorgenti « delle acque che portano la freschezza e la salubrità a Granada; ce al settentrione ed all'occidente la vista, per quanto può lungi ce estendersi, va spaziando in deliziosa pianura, adorna d'una « moltitudine d'alberi, di fiori e di frutta coperti ».

Notizie storiche intorno all' Alhambra e sua descrizione.

L'Alhambra fu innalzato da Abu-Abdallah ben Nasser, detto dagli Arabi il vincitore per la grazia di Dio. Principe pel valore, per la destrezza, e per la bontà sua famosissimo. Egli regnò a Granada dal 1231 al 1273, e consecrò a quest'opera una gran parte de' suoi tesori. Secondo alcuni scrittori la nominò Medinat-Alhamra, ossia Città rossa, pel colore de' materiali con cui era fabbricata. I suoi successori gareggiarono nell'aumentarla ed abbellirla; ma il vanto d'averle dato quell'altissimo

•





Tan. 6.

splendore ch' avea all'epoca in cui fu conquistata dai Re Cattolici. debbesi ad Abulhaggeg, che regnò dal 1332 al 1354, onore dei Re Maomettani, grande nella pace e nella guerra e dell'arti belle splendido protettore. Si giugue all' ingresso di questa direbbesi quasi reggia delle Fate per una via irregolare. La porta è a ferro di cavallo, ossia più che a tutto sesto, secondo lo stile degli archi Moreschi. Dalla porta si passa in due corti bislunghe, delle quali la più celebre uella storia degli Arabi è quella detta Corte de'leoni. Ne'lati di queste due corti sono distribuiti al pian terreno tutti gli appartamenti; gli uni destinati al ricevimento e posti a gran luce verso la campagna, gli altri più freschi e più solitari che non ricevono la luce che per piccole aperture dai portici interni, ma tutti adorni di stucchi dipinti e di marmi preziosi. Le corti circondate di portici, d'onde si spande la luce in tutte le parti interne, sono d'antichissima origine presso gli orientali, e da esse i Greci ed i Romani presero pur l'idee delle aule, degli atri e peristili. Di sì fatta costruzione era fra gli altri il palazzo del Libano, di cui parla la Scrittura, e che con portici sostenuti da pilastri di cedro sorgeva all' intorno di un cortile di 150 piedi di lunghezza sovra 75 di larghezza, proporzione esattamente uguale a quella del Cortile de' leoni. Tale pur era la forma del palazzo di Salomone e dei Re di Persepoli e di Susa.

Corte de' leoni.

Nella Tavola 6 è rappresentata l'anzidetta Corte de' leoni, ch' è la seconda dell' Alhambra, ed alla quale la prima, detta Corte de' bagni, comechè di forma uguale, serve quasi di grande vestibolo (1). Questa seconda corte è forse il più perfetto modello o tipo dell'architettura Moresca; ha 100 piedi di lunghezza sopra 50 di larghezza (2), è circondata da un peristilo o corridojo di 128 colonne lievi e svelte, ed è adorna sui due lati d'uno sporto o specie di vestibolo sagliente non dissimile dai peristili delle chiese Gotiche, e scolpito con cleganza ed intelligenza somma. Le colonne sono disposte irregolarmente, essendo

(a) Secondo la descrizione di De-Laborde, questa corte avrebbe 60 piedi di larghezza.

<sup>(1)</sup> Questa Tavola e le segueuti sono tratte dalla rara e grandiosa opera di Murphy. The Arabian Antiquities of. Spain. London, 1813.

ora accoppiate a due, talvolta quasi aggruppate a tre; il loro fusto è di nove piedi di altezza sul diametro di circa due terzi d'un piede.

Fontana o bacino de' leoni.

Nel mezzo è il bacino de'leoni in marmo nero, d' onde un tempo colava un'acqua abbondante e limpidissima, che per canali di marmo spandevasi per tutta la corte, ed attraversava eziandio vari appartamenti. Il suolo è tutto lastricato in marmo; le pareti sino all' altezza di cinque piedi sono coperte di vaghis-simi musaici fatti con quadretti di terra cotta gialli e cilestri, e con un lembo o fregio, su cui ripetute leggonsi in oro e color cilestro le seguenti parole: Non ci ha conquistatore fuorchè Dio. Gli archi sono interiormente adorni di arabeschi con somma squisitezza lavorati, senza traccia alcuna di animali o di vegetabili, ma solo colle solite iscrizioni negli orli o ne' fregi: al di sopra degli archi un' elegante cornice gira dintorno a tutta la corte. Questo maraviglioso edificio nondimeno appare non poco difformato dai tetti che sono coperti di tegole comuni. Sembra che un tempo i tetti fossero assai meno elevati, e apparissero costrutti di tegole vernicate a diversi colori, del che vedesi tuttora qual-che frammento. La fontana che ne costituisce il principale ornamento fu, giusta l'opinione degli scrittori, composta ad imitazione della Piscina di Salomone, e forse per questa religiosa rimembranza il Principe Arabo ha creduto di potersi allontanare dalla legge di Maometto, che vieta ogni rappresentazione d'es-seri animati. Ne' leoni, che sono dodici, si scorge quanto gli Arabi fossoro tuttavia lontani dalla conoscenza delle forme e dall'imitazione della natura : presentano un lavoro pesante e grossolano, sebbene il monumento preso tutt'insieme appaja ben proporzionato ed agli occhi assai gradevolc. Questi animali col loro dorso sostengono un bacino d'alabastro elegantemente scavato, su cui posa un altro assai più piccolo bacino. Dai due bacini l'acqua passava in un vasto serbatojo di marmo nero sgorgando per le fauci de'leoni. Nella Tavola 2 num. 4 questo monumento venne da noi riferito quale ora sussiste. Il signor De-Laborde è d'ayviso che la fontana de' leoni mercè di poche correzioni potrebbe con grand'effetto riprodursi nelle pubbliche piazze, poche essendo le fontane moderne che possano con essa gareggiare.

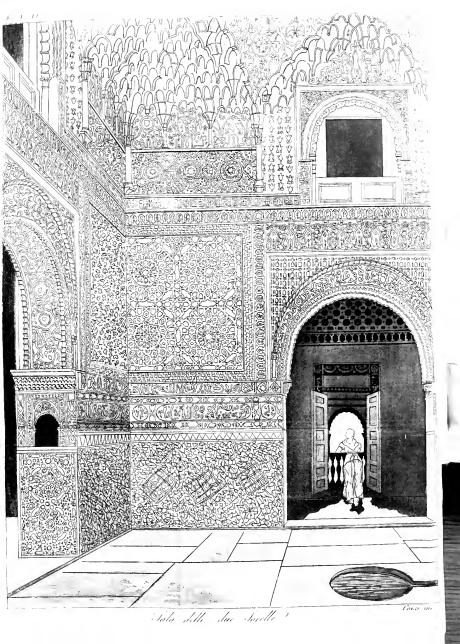







Eur. Vol. VI.



















Therizioni ed ornamenti dralici,

the second













Incresioni ed ornamenti Uralici

Sala delle due sorelle.

La Tavola 7 rappresenta la Sala delle due sorelle, così soprannomata da due grandi lastre di marmo bianco ch' ornano una parte del pavimento, e che con grandioso dispendio furono da'vicini monti trasportate. Questa è forse di tutto il palagio la parte più vaga e più maravigliosa per la ricchezza non meno che per la proporzione. Quivi considerar si possono minutamente le distribuzioni dei riquadri nelle interne pareti, ed il sistema degli ornamenti nella soffitta composti in parte da una specie di stalattiti di stucco dipinto come il rimanente della sala (1). Le quattro logge superiori servivano pei musici, le inferiori per le donne: un getto d'acqua nel centro spandeva intorno una voluttuosa frescura: dal balcone che sta nel mezzo, scorgevasi il piccolo e delizioso giardino de' mirti. La Tavola 8 num. 1 e 2 contiene due brani dei musaici dell'anzidetta sala, che riportiamo non coloriti onde meglio si vegga la singolare loro costruzione. I carat. teri cussici del num. 1 esprimono l'iscrizione: Non ci ha vincitore fuorche Dio. I colori sono l'oro, il nero, l'azzurro, lo scarlatto ed il verde. Col musaico num. 2 sono incrostate le pareti della porta e quelle della parte più recondita; il color d'oro, il bianco, il nero, il purpureo ed il verde intrecciati vagamente danno a questo musaico un aspetto di bellezza e magnificenza somma.

Pavimento del Tocador.

Il musaico num. 3 della stessa Tavola rappresenta il pavimento del gabinetto della Sultana, detto volgarmente *El-Tocador*. Nulla può immaginarsi di più ricco o di più elegante. I colori sono l'oro, il nero, lo scarlatto, il verde, e l'azzurro maravigliosamente combinati.

Iscrizioni ed ornamenti.

La Tavola 9, che per le suddette ragioni presentiamo non colorita, contiene due iscrizioni e vari ornamenti tratti da diverse parti dell' anzidetto nobile palagio ed acconci a dare all' occhio una più esatta idea della minuta e variatissima eleganza, che propriamente costituisce il vero carattere de' lavori arabeschi. Meritano

<sup>(1)</sup> Credesi generalmente che le più belle opere a stucco nell'Alhambra siano composte di gesso mischiato col chiaro dell'uovo e coll'olio.

Vaso Arabo.

specialmente attenzione le figure numeriche, siccome quelle che ci danno la primitiva forma delle cifre, delle quali è l'Europa agli Arabi debitrice. L' iscrizione num. 1 suona in Italiano: Oh Dio! A te sia lode incessante! Oh Signore: essa è tracciata con tale industria, che può leggersi anche capovolta. Il senso dell'iscrizione num. 2 è: Per la salute e felicità eterna.

Il vaso della Tavola 10 ci presenta la più grande idea dello stile e dell' immaginazione degli Arabi. Questo prezioso monumento apparteneva pure all' Alhambra, e fu scoperto con un altro simile entro la propria nicchia in un sotterraneo degli appartamenti reali contiguo alle cisterne. La sua forma è bella e nobile la materia una specie di porcellana del genere di quella del Giapone, ma più bianca, meno vetrificata: è doviziosamente smaltata con foglie e caratteri d' oro e di azzurro; magnifici ne sono i colori, e fanno supporre una grande conoscenza nella preparazione de' minerali: ha piedi parigini quattro e mezzo di altezza. L' ommissione de' punti ha finora impedito che venisse ben interpretato il senso de' caratteri sovr' esso iscritti: secondo Murphy potrebbero forse contenere la seguente sentenza: Non ci ha alcuno simile a lui, cioè a Dio.

## Pitture Arabiche.

Ma noi non porremmo giammai fine, se tutti riferir volessimo i preziosi monumenti Arabici che ancora sussistono nella Spagna. Chiuderemo dunque con alcune dipinture che già conservavansi in Granada, e le quali comechè appartenenti agli ultimi anni dell' Arabo impero, nè di verun pregio per l'arte, sono nondimeno importantissime pel costume Moresco. Tali pitture adornano i compartimenti della soffitta d'un gabinetto nell' Alhambra presso la gran sala d'udienza, detta anche sala degli Abencerragi, per le ragioni che verremo esponendo: rappresentano 1.º una giostra e l'omaggio di due signori ad una Principessa, che sta in atto di riceverli sulla porta del suo palazzo; 2.º la continuazione della medesima giostra, ed un altro avvenimento difficile a spiegarsi; 3.º l'interno d'un Divano, ove alcuni giudici stanno deliberando. Vi si veggono perciò personaggi in grande dignità, donne e varie persone di servizio. I primi tengono coperto il capo con larghi turbanti sotto il mento annodati, hanno una specie di mantalletta



MARY EN OF LANDY



che loro copre le spalle, e sotto di questa portano la lunga tunica orientale. L'abbigliamento de'loro cavalli è simile a quello de' Mori odierni, de' Mammalucchi, e dei signori dell' Andalusia: larghe coreggie, staffe piatte alla foggia di sandali, e spade come quelle del secolo XV. Le donne e le persone di servizio ne'loro abiti somigliano molto alle dame ed ai fanti de' Cristiani ne' secoli XIII., XIV. e XV.

Congetture intorno al significato di tali dipinture.

Ma innanzi di esaminare le pitture stesse, gioverà l'esporre primieramente le dottissime congetture che ne fece il De-Laborde. « Queste dipinture (dice egli) mi sembrano fatte dopo la presa di Granada da un pittore Arabo, che avrà voluto esprimervi gli usi ed i costumi delle due nazioni. La dama, ond' è rappresentato il principale personaggio della scena, sarà senza dubbio la Regina di Granada, le cui cotanto celebri avventure trascinarono la presa della città. Ecco su di che io fondo le mie congetture. Esaminando la prima dipintura si vede, che un lato intero è composto di personaggi con vesti Arabiche, mentre l'altro non ci presenta che cavalieri e fanti vestiti come i Cristiani del secolo XIV. le persone di servizio, sebbene quasi nella stessa foggia vestite in ambedue i lati, hanno nondimeno la barba e la tinta bruna nella parte della scena Araba, mentre hanno i capelli lunghi alla foggia dei Cristiani nel lato opposto. Questa pittura non può essere stata eseguita innanzi la presa di Granada, poichè dalla legge di Maometto era assolutamente vietato il rappresentar figura umana sopra opera veruna, nè alcun contrario esempio si riscontra giammai: bestie bensì d'ogni specie veggonsi ne' bassi-rilievi e nelle opere di porcellana o di orificeria. Non è d'altronde cosa naturale che un pittore, sotto il dominio degli ultimi Re, abbia osato rappresentare un fatto recente, e sopra tutto mischiarvi le prodezze dei cavalieri Cristiani, che in questa dipintura hanno evidentemente la superiorità od almeno vanno del pari nella lotta cogli Arabi cavalieri. Cosa impossible sembra d'altronde, che questa sia l'opera di un artefice Spagnuolo; perciocchè essa appartiene ad un'epoca, in cui le arti già fatto aveano grandissimi progressi, ad un tempo che di poco precedette il secolo di Raffaello, e che in un' altra parte dell' edificio ci presenta altresì perfettissime pitture ». Quest' opera è a fresco sullo stucco com

colori a colla, siccome praticavasi appunto a' tempi di Raffaello. È d'uopo in secondo luogo premettere l' avvenimento che servi di tema al pittore, e che dal signor De-Laborde non è che leggermente rammentato. La tribù degli Abencerragi, una delle più nobili della città, era stata dalla tribù de' Zegri e Gomeli accusata di fellonia contra Boabdil ultimo Re di Granada; un cittadino d'essa tribù stato pur era tacciato d'illecita corrispondenza colla Regina. Il Monarca fece perciò troncare il capo a trentacinque de' più cospicui di quella tribù in un sol giorno, e nella sala stessa dell'udienza che fu quindi detta la sala degli Abencerragi. La Sultana commise la propria difesa a quattro cavalieri Cristiani, i quali colla prova dell' armi vinsero gli accusatori, e ad un tempo vendicarono la pudicizia di lei e la probità degli Abencerragi (1). Noi crediamo bene di riportare tali pitture come ora si trovano, cioè senza alterazione veruna (2), onde meglio se ne veggano e lo stile e le composizioni.

Giostra o caccia Araba e Spagnuola.

La Tavola II rappresenta la giostra o caccia Araba e Spagnuola. Nella parte più elevata è un leggiadro cavaliere Arabo che sta in atto di uccidere un cignale: più lungi i suoi schiavi o famigli pongono l'animale sur un cavallo: segue immediatamente lo stesso cavaliere che disceso dal cavallo offre il cignale ad una dama elegantemente vestita, che sembra accoglierlo cortesemente: a lato del cavaliere è un altro Arabo barbuto, quasi in atto di riguardare la dama pictosamente, e su di un albero vedesi un'altra figura che sta pure osservando. Questa scena sembra rappresentare l'abboccamento del giovane Abencerrago, che, secondo l'accusa, stato era dalla Sultana introdotto nell'interno della Generalifa, deliziosa villeggiatura dei Califfi. Nel lato della scena Spagnuola si veggono vari cavalieri che cacciano nella guisa stessa. L'uno d'essi ammazza un leone, presagio della prossima caduta dei Mori, il cui emblema era appunto un leone.

<sup>(1)</sup> Intorno a quost' avvenimento possono consultarsi il Saggio sulla Spagna di Peyron.

<sup>(2)</sup> Vedi De Laborde, ibid. Tav. LIII., LIV. e LV. Nella grand'opera di Murphy, Tavola 42, 43, 44, 45 e 46 queste medesime dipinture trovansi ridotte a miglior forma e di composizione e di disegno, e perciò non vi sono riportate fedelmente.

1: 1 Til 17

- X

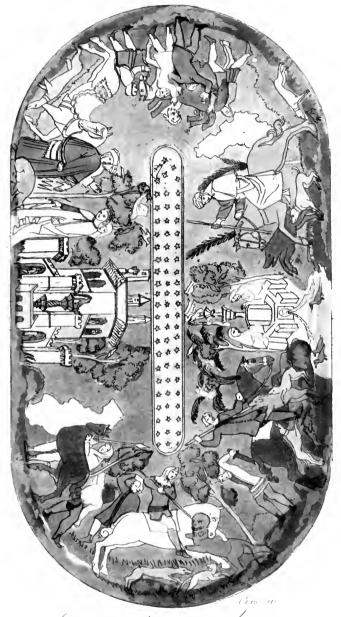

Sientra o Carria Unaba

ME 1821 year

15 1





Divano

Divano.

Il num. 1 della Tavola 12 rappresenta il Divano, che, giusta la tradizione, erasi unito per giudicare la Sultana. I giudici meritano d'essere osservati per gli abiti e pel venerabile aspetto. La sciabola lunga e dritta somiglia a quella già da noi descritta. Essi sembrano disputare e non essere d'accordo sul punto dell'accusa.

Varj costumi Arabici.

Il num. 2 ha due diverse scene. La prima rappresenta la Sultana che sta giuocando agli scacchi nel suo appartamento. Dall' una parte è un Arabo che con lunga picca uccide un cervo; dall' altra un cavaliere Cristiano che colla sua spada trafigge un orso. La seconda scena rappresenta l'alleanza de' cavalieri Cristiani per liberare la Regina: alla destra un Arabo trafigge uno d' essi cavalieri; alla sinistra un cavaliere conficca l'asta nel petto d'una specie d' incantatore o genio malefico di lunghi peli coperto, e simile ad una bestia feroce: costui sta in atto di voler trascinare la Principessa al supplizio prevalendosi dell'istante, in cui il leone di Granada, ch' ella tiene coll' una mano, sta dormendo e non può difenderla. Tali sono le più probabili congetture che fare si possono sugli oggetti quivi rappresentati.

Congetture intorno all' architettura Moresca.

Dal confronto che agevolmente far puossi dell'architettura Bizantina coll' Araba, di cui ora riferiti abbiamo i principali edifici, e colla Gotica della quale abbiamo altrove favellato, potranno i nostri leggitori agevolmente persuadersi di ciò che premesso abbiamo, essere cioè l'Araba e la Gotica architettura nate ambedue dalla Bizantina, ossia dall'architettura del basso impero, alla quale sono tuttavia somiglianti nell'interno compartimento, e nella esterior forma o fisonomia. Ma l'architettura Moresca, sebbene ammirabile per l'eleganza e per la ricchezza sua, manca però di una tal quale grandezza e magnificenza. Anguste e piccole ne sono le dimensioni, d'un meschino apparecchio i materiali nella costruzione impiegati: rarissime volte i muri veggonsi muniti di cordoni o contrafforti in pietra; le fabbriche non appajono costrutte che a mattoni, e senza regolarità alcuna. Non mai vi s'incontrano que'massi di granito, o di pietra sollevati colla forza e coll' arte collocati, come ne' Greci e ne' Romani edifici, e più

ancora nei monumenti Egizi, all' aspetto de' quali attonito rimase l'Arabo viaggiatore Abdalla-Abdalatif. Cotali edifici per la profusione degli ornamenti assomigliano alle armi, ai drappi ed ai giojelli degli Arabi stessi. Il lor minuzioso e complicato lavoro ci rimembra le opere di que' popoli Americani non bene ancora inciviliti, presso i quali la pazienza ed il natural gusto suppliscono al genio ed alla grandezza delle concezioni. Questo genere d'architettura si diffuse più o meno per tutta la penisola, e vi si conservò in vigore sino all'epoca in cui il risorgimento dell'arti dall'Italia si fece pure sino nelle Spagne risentire. Ma questa rivoluzione non avvenne che lentamente e per gradi: nell'intervallo si formò un curioso mescuglio delle due architetture. Questo nuovo stile produsse altri monumenti di grande eleganza e costituì la terz' epoca dell' Araba architettura. I più celebri fra tali monumenti sono il castello di Benavento, di Penafiel, di Tordesillas, e l'Alcasar, o palazzo reale di Seviglia. La pianta degli edifici rimaneva tuttavia la medesima; ma i Moreschi ornamenti vennero chiusi in cornici Greche, gli archi Moreschi furono sostenuti da colonne Corintie, e le rappresentazioni delle figure umane dalla legge di Maometto vietate si mischiarono cogli arabeschi ne' fregi e ne' compartimenti (1). Questa nuova architettura presentava una singolare analogia colle idee e coi costumi dei tempi. L'incivilimento avea addolcito la rozzezza della cavalleria senza distruggerne l'illusione; i castelli abbellendosi con nuova decorazione conservarono tuttavia le loro torri Gotiche, e le sottili lor guglie sino all'istante in cui la regolarità prevalse sui traviamenti dell'immaginazione.

Alcasar di Seviglia.

L' Alcasar di Seviglia può considerarsi come il modello di tale mista e gradevole architettura: fu incominciato dai Re Mori, e condotto a fine col medesimo stile dal Re Cattolico Pietro il Crudele, e da' suoi successori. I marmi, gli stucchi vi sono prodigalizzati; l'acqua vi giunge in tutti gli appartamenti: deliziosi giardini ne rendono ancor più vaga l'abitazione; un bosco d'a-

<sup>(1)</sup> Tutto ciò accadde pure dell'architettura Gotica, che a quest'epoca formò un gradevole mescuglio del suo primiero stile colle opere del buon gusto rinascente. Veggasi De-Laborde, Tom. I. Part. I. Not. histor. pag XLV.

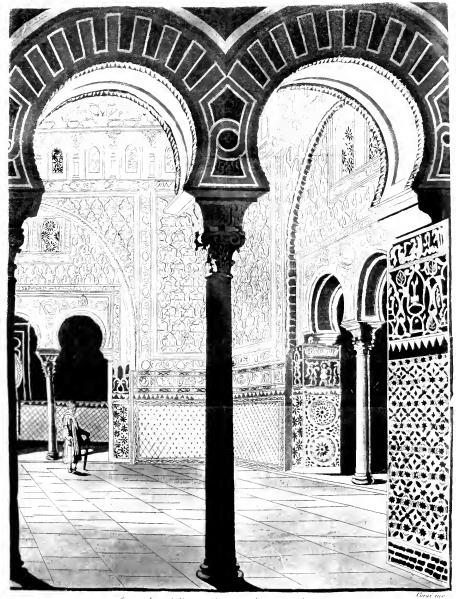

Cortile dell' Cleasur di Secreptia



ranci offre in ogni stagione un amenissimo passeggio. Nella Tavola 13 è rappresentato il cortile di quest'insigne edificio. Il pavimento è costrutto a marmi: vi sono due ordini di gallerie o portici: gli ornamenti a marmi, a stucchi e ad oro vi si veggono a larga mano sparsi, talmente che nulla immaginarsi potrebbe di più ricco o più elegante, e quindi quest'edificio non è in alcuna parte inferiore al vaglissimo Alhambra. Ma già nella proporzione delle coloune e nella forma semplice e pura de' capitelli quasi Corinti vi si scorge il ritorno al buon gusto dell'antichità ed alla correzione dello stile. Le linee pure e semplici, siccome osserva De-Laborde, della buona architettura debbono certamente ad ogni altro pregio anteporsi; esse nondimeno riescono soventi volte all'occhio fredde e monotone, se non vengano rallegrate da alcun leggiadro ornamento, da qualche gradevole benchè minuziosa parte. Ecco l'unione, o meglio direbbesi, la mescolanza che nei secoli XV. e XVI. venne praticata delle grandi disposizioni Greche o Romane colla ricchezza e coll' eleganza dei Gotici e Moreschi ornamenti: mescolanza che specialmente per le private abitazioni uni tutto ciò che bramar poteasi di bello ed elegante. L' Alcasar di Seviglia ce ne presenta un tipo perfetto e degno d'imitazione. Questo palazzo fu abitato dalla Regina Isabella. Filippo V. nutrì per qualche tempo la voglia di trasferirvi la propria corte.

## LA SPAGNA SOTTO I RE GOTI.

Dall'. occupazione de' Saraceni sino al regno di Ferdinando ed Isabella.

Pelagio sue imprese.

Cià veduto abbiamo che nella memorabile giornata di Xeres non tutte smarrite eransi le speranze de' Goti. Pelagio, Principe del sangue reale e vittima scampata al furore di Witiza, erasi cogli avanzi del suo esercito ritirato nelle Asturie. Ivi collegatosi con Teudimo, altro prode capitano che alla disonorevole sicurezza del servaggio preferito avea i perigli e le sciagure di una guerra ognor rinascente, e che esercitava la regale autorità senza punto usurparne il titolo o le prerogative, trovò un formidabile asilo contra le immani orde dei Saraceni. Alla morte di Teudimo egli fu cogli unanimi voti degli intrepidi avanzi della nazione coronato Re, nè guari andò che ben degno meritossi di tanto onore. Aizzato e stretto nel suo selvaggio ritiro dai Generali d' Abderamo fortificossi ne' dintorni della celebre grotta di Lovadonga ed imboscò nelle gole varie schiere de' suoi più animosi e fidi guerrieri. I Mori assalirono quest'ultimo asilo; ma vi furono con tanta intrepidezza ricevuti, che prima respinti, e poi bentosto inseguiti lasciarono due terzi del loro esercito nelle valli e ne' precipizi. Questa grande ed impreveduta vittoria all' occhio d'un popolo naturalmente superstizioso distrusse i prestigi dell'Araba seimitarra. Pelagio da un si glorioso successo incoraggiato uscì da' suoi trincieramenti, s' innoltrò sino alle mura di Leone. e vinse in battaglia campale un luogotenente del vice Rè di Cordoya. Con questa seconda vittoria padrone di tutte le Asturie, della Biscaglia, e di quasi tutto il paese dei Cantabri, formò un regno indipendente, cui diede quella forma di governo che

sopportare poteasi dalle difficili circostanze dei tempi. Questo Principe, ristauratore della libertà Spagnuola, chiuse la gloriosa sua carriera nell'agosto dell'anno 757 dopo due anni soli di regno. Favila di lui figliuolo perì alla caccia, sua unica occupazione, dopo diciassette mesi d'ignominioso obblio dell'autorità suprema. Alfonso.

Alfonso, discendente di Recaredo e marito d'Ermesinda figlia di Pelagio, colle sue grandi virtà risarcì il nuovo regno ad esso riunendo varie circostanti provincie. Nella Galizia le città di Lugo, d'Orense e di 'Tuy a lui si sommisero; nel Portogallo conquistò Oporto, Viseo e Chaves, nel regno di Leone la capitale che ne porta il nome con Astorga, Zamora, Simancas e Salamanca; finalmente nella Castiglia conquistò Avila, Sepulveda, Osma e più altre città di minore importanza. Il regno Cattolico per tal modo già estendevasi per l'una parte dall' Oceano occidentale sino a' Pirenei ed all' Aragona, e per l'altra dall' Oceano Cantabrico sino alle più basse pianure, occupando così una quarta parte della penisola. Fra tante guerre Alfonso non obbliò l' interna amministrazione del regno; e per le singolari sue sollecitudini verso la religione meritossi il soprannome di Cattolico. Morì nel 770 lasciando due figli Fruela e Vimarone ed una figlia Adasinda.

Fruela e suoi successori.

Fruela, il primo di questo nome, camminò sulle gloriose orme del padre e in pace e in guerra; ma vien tacciato di crudeltà, e ben ne diè prove sanguinose contro la Navarra, la Biscaglia e la Galizia ch'eransi a lui ribellate, dannando altresì a morte lo stesso fratel suo Vimarone per un semplice sospetto di fellonia. Reputandosi omai la corona come ereditaria, fu dichiarato successore di Fruela il figlio suo Alfonso. Ma essendo questi ancor fanciullo, venne lo scettro successivamente usurpato da tre Principi ambiziosi, Aureliano, Silone e Mauregato. Due celebri avvenimenti accaddero all'epoca in cui regnò Aureliano: un trattato di pace coi Mori, colla condizione di dar loro un tributo di cento leggiadre giovinette; la battaglia di Roncivalle, tanto dai Romanzieri decantata, nella quale Carlo Magno venuto in soccorso di Ben-al-Arabi Governatore Arabo di Saragoza, e fattosi quindi con gravissimo suo disdoro a proteggere lo stendardo di Maometto, fu nel 778 dai Navarresi battuto, e spogliato del ricco bottino che dall' incursione sua riportato avea. Sotto di Silone sposo d'Adasinda le cronache Spagnuole riferiscono la conquista di Carlo Magno su Girona, conquista che servì pure di gradevole argomento ai *Romanzieri*. Mauregato nulla operò di grande nè in pace nè in guerra.

Alfonso II.

Alfonso II. dopo varie vicende asceso finalmente al trono, mercè della rinunzia del pio Bermudo, che successo era a Mauregato, consolidò il regno che stato era vacillante sotto i tre Principi anzidetti, ampliò, abbellì Oviede dichiarandola capitale delle Asturie. Questa città va a lui debitrice di tutti i suoi più grandiosi edifici. La loro costruzione cominciata e condotta a fine fra i pericoli di una guerra non mai interrotta contro dei Mori ci offre una prova non dubbia, che un gran genio può tutto abbracciare, e che nulla è impossibile per un Sovrano a'suoi sudditi caro. Egli ebbe a rivali nell'arti belle, nelle scienze ed in ogni genere di militari imprese i tre più grandi Califfi di Cordova; il primo, Hescham soprannomato il Giusto; il secondo, Alhakim; il terzo, il più famoso degli Abderami, e con non minori mezzi non fe'meno di essi nella pace, e sempre sortendone vincitore nella guerra. Morì nell' anno 842. La sua rara continenza dato gli avea il soprannome di Casto. Sotto il regno di lui avvenue l'erezione della contea di Barcellona, Principato che divenne poi rivale del regno delle Asturie. Bera primo Conte ne ricevette l'investitura da Luigi il Pio Re di Francia, ed ebbe per successore Bernardo Conte di Narbona.

## Ramiro I.

Alfonso II. trasmise lo scettro a Ramiro I. Principe di grandi speranze e figliuolo di quel Bermudo, che sebbene di reale lignaggio rinunziato avea a favore dello stesso Alfonso. I principi del regno di Ramiro furono sanguinosi, avend'egli dovuto cimentarsi contro di prepotenti competitori. Fece loro cavare gli occhi; crudeltà onde la sua memoria riportonne macchia non lieve. Principe attivo e guerriero segnalò il suo regno con due gloriose spedizioni cantro gli eterni nemici del nome Cristiano.

Ordono.

Ordono figlio e successore di lui fu non meno grande per le virtù ed imprese sue. Aggiunse al regno Coria, Salamanca ed. altre città; distrusse una poderosa armata colla quale un usurpatore della potenza dei Re di Cordova, Goto di nazione e Cristiano spergiuro, penetrato era sino nella Francia, e già dettato avea umilianti condizioni a Carlo il Calvo; riportò pel primo della nuova dinastia una vittoria navale contra i Normanni, che tentato aveano un'incursione sulle coste dell'Asturie; e finalmente si rese pur glorioso contra i legittimi successori dei Re di Cordova, battendo l'ultimo degli Abderami celebre sotto il nome di Miramolino, ed il figlio di lui Mohamed grande si nella pace che nella guerra.

Alfonso III. il Grande.

Alfonso III. unico figlio d'Ordono, ne' principi del suo regno bersagliato dalla fortuna per intestine cospirazioni e pei continui assalti dei Mori, seppe trarsi d'impaccio colla politica e colla saggezza. Accortosi egli che i sediziosi movimenti della Navarra aveano nella Francia l'origine loro, s'avvisò di cedere quella provincia in feudo al Conte di Bigorra ch'era l'alleato del Re Carlo il Calvo, ed inoltre conchiuse il proprio matrimonio con una Principessa Francese congiunta in parentela col Re e col Conte. Una perfetta armonia tra la Francia, la Spagna e la Navarra fu il frutto di questo felice combinamento. La Navarra godendo così di una tal quale indipendenza non tardò ad erigersi in regno. Sancio Garcia l'uno dei primi Sovrani della Navarra estese i suoi dominj nella Castiglia e nell'Aragona. Egli tentò ben ancora d'ottenere la parte della Guascogna nota sotto il nome di Navarra Francese. Provocato poi dai Saraceni mostrò loro che la Spagna Cristiana non nel solo Re delle Asturie avea un eroe ed un difensore. Intanto Alfonso che a null'altro agognava fuorchè all'espulsione dei Mori, dopo d'avere compiutamente battuti due poderosi eserciti di Mohamed, profittando della vittoria portò le sue armi nella Castiglia, nel paese di Leone, nell' Estremadura e nel Portogallo. Inferocito il Musulmano raccoglie per ben quattro volte un formidabile esercito, e per ben quattro volte assalta i Cristiani; ma sempre battuto e disperso è costretto a chiedere una tregua, che viene bentosto da lui medesimo violata. Alfonso s'avanza verso di Cordova, pone a sacco tutto il Portogallo dal Duero sino al Tago, e da Alcantara sino a Merida: discendendo quindi dalla Sierra-Morena minaccia l'Andalusia, e sulle frontiere

stesse di questa provincia dà una battaglia, in cui rimangono estinti quindici mila Saraceni. Da quest'epoca i tentativi dei Mori non altro effetto più sortirono, che quello di manifestare la loro progressiva decadenza, e l'aumento delle forze Cristiane. Gli ultimi giorni di Alfonso furono amareggiati dalle più crudeli sciagure: i suoi figli, la sua stessa consorte cospirarono contra di lui. Egli credendo di ravvisare in ciò un cenno della Provvidenza, rinunzia la corona all'ingrato Garcia suo primogenito, e si ritira a condurre vita solitaria in un piccolo villaggio. A tale novella i Mori riprendono coraggio, e rientrano in campo con esercito poderoso. Alfonso chiede che gli venga permesso di ricondurre alla vittoria i Cristiani; batte i Mori, devasta il loro territorio, e quindi ritorna al suo umile ritiro, dove morì nel dicembre del 910, dopo un regno di 44 anni. Egli ebbe meritamente il soprannome di Grande.

Ramiro II. suoi successori.

Dopo Alfonso III. la storia, tranne alcune spedizioni più o meno felici contra i Mori, non ci presenta grandi avvenimenti sino a Ramiro II. Questi prese d'assalto Madrid, trucidandone tutti gli abitanti, e portò i suoi quartieri sotto le mura di Saragoza; ma sorpreso dai Mori guidati da Abaid-Allah fu a pericolo di perdere e il regno e la vita: ne vendicò l'onta colla battaglia di Simanças sulla destra del Duero, ove perirono più di ottantamila Saraceni. I regni di Ordono III. e di Sancio I. furono intorbidati da intestine discordie. Sancio esule per la fazione di un altro Ordono figlio di Alfonso IV. trovò un possente sostegno nella Corte di Cordova, dove erasi rifuggito. Ristabilitosi sul trono conchiuse un trattato d'amicizia col pacifico Alhakim II. Califfo di Cordova, nel che ebbe gran parte Donna Elvira sorella sua e celebre religiosa, ch'ebbe pure non poca influenza in tutte. le operazioni del regno. A questa celebre Donna fu altresì affidata la reggenza nella minore età di Ramiro III. figlio di Sancio. Sotto di lei le due nazioni vissero in pace. Ma Ramiro, Principe ignorante non meno che presontuoso, appena assunte le redini del governo, sdegnò i saggi consigli della zia. Il primo frutto di tale imprudenza fu la sollevazione delle tre principali provincie del regno, cioè Leone, Castiglia e Galizia, che riconobbero per Re Bermudo figlio di Fruela II. Il famoso Almanzor reggente di Cordova nella minore età di Hescham II. prevalendosi delle discordic de' Principi Cristiani conquistò Zamora, e la distrusse dalle fondamenta.

Sancio II. Re di Navarra.

Mentre queste cose avvenivano nel regno di Leone, un altro Principe Cristiano più saggio e più felice di Ramiro rendeva pos-sente e florido il regno di Navarra: era questi l'illustre Sancio II. a cui le magnanime imprese nel corso di ben sessantaquattro anni diedero l'attributo di Grande, e secondo alcuni storici anche il titolo d'Imperatore, che fino a quell'epoca stato non era assunto da verun Re Cristiano al di là de' Pirenei. A Ramiro successe Bermudo: Principe saggio rimise in vigore il codice di Wamba, introdusse lo studio del diritto canonico, e si mostrò zelante nel proteggere la religione e nel perseguitare il vizio; ma ognor bersagliato dalle intestine cospirazioni, ed infelice nella guerra, vide i suoi stati in preda agli Arabi. La stessa città di Leone, la capitale del regno, dopo un lungo e glorioso assedio cadde ad onta degli sforzi del prode suo Governatore don Guglielmo Gonzalez, che tormentato dalla podagra e privo dell'uso de' membri, facevasi portare sulle spalle dei soldati ovunque il pericolo era più grande, e forse caduta sarebbe la monarchia da Pelagio sì gloriosamente fondata, se all' implacabile nemico del nome Cristiano resistito non avessero per la seconda volta i baluardi delle Asturie. Alfonso V. ascese al soglio di Leone dopo la morte di Bermudo II. padre suo. Egli collegossi con Sancio II. Re di Navarra e con Sancio Garcia Conte di Castiglia. L'anno 1002 le forze di tutti i Principi Cristiani riunite giunsero a fiaccare l'orgoglio del vittorioso Almanzor. Questi costretto a levare l'assedio di Toledo, e vinto in una sanguinosa battaglia più non seppe a tanta sciagura sopravvivere, e morì in Medina-Coeli. Sotto i regni di Alfonso VI., e di Ormudo III. non ebbero luogo grandi avvenimenti. In quest'epoca nondimeno Berengero I. s'impadronì del governo della Catalogna, dove si distinse per virtà e per ingegno. Questa provincia va a lui debitrice del codice di leggi intitolato Usi, della fondazione d'un ospitale pei poveri, e della restaurazione di vari Principati, fra quali Panadés, Girona, Vique e Mauresa.

Unione dei regni di Leone e di Castiglia.

Dopo la morte di Sancio il regno di Navarra fu diviso fra tre suoi figliuoli, e le provincie d'Aragona passarono a Don Ramiro suo figlio naturale.

Ferdinando il Grande.

Essendo morto Bermudo Re di Leone in una battaglia contra Don Ferdinando Re di Castiglia e l'uno dei figli di Sancio, le due corone furono incorporate pei diritti di Donna Sancia sorella di Bermudo e moglie di Ferdinando. Questi perciò prese il titolo di Re di Castiglia e di Leone. La bontà e saggezza sua gli guadagnarono bentosto il cuore de' nuovi sudditi; ma ebbe un possente rivale nel suo fratello Don Garcia. La sanguinosa battaglia di Burgos decise a favore di Ferdinando. Lo stesso Garcia vi rimase estinto; ma il pio Ferdinando abusar non volendo della vittoria acconsenti che la corona di Navarra passasse al primogenito del fratello e nemico suo. Le non mai interrotte vittorie sui Mori gli resero tributarj i Re di Saragoza, di Seviglia, di Valenza e di Murcia. In cotanto avvilimento caduti erano i discendenti de' famosi Abderami! Ferdinando intrepido ne' combattimenti, sommo politico, e della religione difensore zelantissimo accolse con umiltà e rassegnazione gli ultimi suoi giorni. Spogliatosi degli abiti reali si fe' coprire di cenere, ed in abito da penitente, piegate le ginocchia al suolo, spirò tra le braccia de' suoi figli e dei Vescovi del regno. Dagli storici Spagnuoli meritamente ebbe il soprannome di Grande. Egli morendo divise la sovranità nei suoi tre figli: lasciò le Asturie ed il regno di Leone a Don Alfonso, la Galizia a Don Garcia, la provincia di Zamora a Donna Urraca sua figlia col titolo di Regina, collo stesso titolo a Donna Elvira, altra sua figlia, la provincia di Toro, e a Don Sancio suo primogenito il solo regno di Castiglia. Tale divisione fu causa di gelosie, di dissensioni e di guerre micidiali. Sancio perì d'un colpo di lancia in una battaglia contro di Urraca sua sorella. Alfonso coll'ajuto della stessa Urraca e del Re di Toledo riuni in se solo le corone di Castiglia, di Leone, delle Asturie e della Galizia; poscia rotta l'alleanza col Re di Toledo, battè gli Arabi e dopo cinque anni d'assedio tolse loro Toledo stessa, l'antica capitale dei Goti.

Il Cid.

Agli eroi di quest'epoca appartiene il famoso Rodrigo di Bivar, notissimo sotto il nome di Cid, le cui imprese sembrerebbero favolose, se la storia non le avesse fedelmente conservate. Shiavo del suo dovere e dell'onore, modello di lealtà e di cavalleria, fu sempre fedele a Sancio Re di Castiglia e Sovrano suo, sebbene fosse dei suoi servigi ingratamente ricompensato. I Mori, cui tolse il regno di Valenza, lieti della sua morte, ne esaltarono nondimeno le imprese ed il nome.

Alfonso VII. il Guerriero.

Alfonso VII. soprannomato il Guerriero, dopo d'aver represso l'orgoglio dei Re di Navarra e degli Arabi Almoravidi, si fece nella città di Leone coronar Imperatore col consenso dei Grandi e dei prelati l'anno 1155.

Cominciamento del regno di Portogallo.

A quest' epoca appartiene il cominciamento del regno di Portogallo. Donna Teresa figlia naturale di Alfonso VI. portato avea in dote a Don Enrico di Borgogna suo sposo la contea di Portogallo. Enrico che gran nome acquistato erasi tanto nell' Andalusia, quanto nella guerra di Gerusalemme, morì lasciando a Don Alonzo figliuol suo la contea eretta in regno. L'Imperatore Alfonso cadde nel medesimo errore politico, che a'suoi predecessori stato era sì funesto: divise il regno, lasciando al suo primogenito Sancio III. la Castiglia, ed all'Infante Don Ferdinando la Galizia e gli Stati d'Aragona. Tale divisione dopo la morte di lui generò gelosie e discordie tra'fratelli e guerre tra vassalli. I Principi Cristiani si sarebbero vicendevolmente distrutti, se stati non fossero costretti ad unirsi onde porre argine ai progressi degli Arabi Almohadi. La bella difesa opposta agl' infedeli dalla città di Calatrava diede origine all'ordine militare che ne porta il nome, sul cui esempio furono non molto dopo istituiti i Cavalieri di San Giacomo, e quelli di Alcantara. Sancio III., il cui regno fu brevissimo, lasciò la corona a Don Alfonso, che appena uscito dall' età giovanile fermò alleanza col Re d'Aragona e molto si distinse nella guerra contro dei Mori. Raimondo Conte di Barcellona discacciò i Mori dalla Catalogna e si rese tributario il Re di Murcia. Le alleanze ch'egli procurossi ammogliando Don Alfonso figliuol suo coll'Infante di Castiglia, e Berengera sua figlia con

un Re d'Inghilterra, gli ottennero nell'Europa un grado, cui giunti non erano ancora i suoi predecessori. A lui debbesi la fondazione del regno d'Aragona. Alfonso ereditò la corona e le grandi virtù del padre: aggiunse a'suoi Stati la contea di Provenza, e più altre provincie da lui conquistate sui Mori. Anche il regno di Portogallo in quest'epoca andava aggrandendosi colle conquiste e coll'alleanze. I Principi Cristiani persuasi omai de' loro propri interessi, e spinti dal comune pericolo si collegarono contro de' Mori, che nuovamente innoltravansi con esercito poderoso.

Sconfitta de' Mori.

Lo scontro accadde nelle pianure di Tolosa. Dai Cristiani vennero superati i trinceramenti, che Maometto muniti avea di catene. I Mori rimasero sconfitti in guisa che non ebbero campo nè a riaversi nè a ritirarsi. Il Ioro Duce disperato fuggì a Seviglia, d'onde ritirossi nell'Africa. Questa memoranda battaglia avvenne l'anno 1212. È fama che in essa periti siano ben dugento mila Maomettani, tra quali trenta mila cavalieri. Le lancie raccolte nel campo, servirono per lungo tempo di legna da fuoco all' esercito. Grandi feste furono celebrate. La memoria se ne perpetuò per sino negli stemmi: il Re di Navarra intorno al suo scudo aggiunse le catene, perchè spezzate avea pel primo quelle che cignevano il campo dei Mori; il Re di Castiglia alle sue insegne aggiunse un castello d'oro in campo rosso, alludendo alle opine spoglie abbandonate dai nemici: e siccome correva fama che nel tempo della pugna veduta si fosse nell'aria una croce a vari colori, così fu in Toledo istituita un' annua solennità in cui spiegavansi le bandiere tolte ai nemici, ed a cui fu dato il titolo di Trionfo della Croce.

## Giacomo I. e Ferdinando il Santo.

Il dominio dei Mori giunto sarebbe al suo termine, se gli Spagnuoli saputo avessero prontamente prevalersi dell'anzidetta vittoria. Guari nondimeno non passò che due grandi Monarchi si disputarono l'onore di tutta liberarne la penisola: Giacomo l. Re d'Aragona conquistò l'isole Baleari ed il regno di Valenza, ed il Re di Castiglia Ferdinando III. detto il Santo, dopo sei mesi d'un difficile assedio entrò trionfante in Cordova da si lungo tempo residenza dei Califfi d'occidente. Questi avvenimenti spar-

sero il terrore negli Arabi e resero tributari ai Cristiani il Re di Murcia e di Granada. Ferdinando osò ben anche assalire l' orgogliosa Seviglia, che dopo un lungo ed ostinato assedio fu costretta ad arrendersi. Più di cento mila abitanti in conseguenza della convenuta capitolazione abbandonarono la città seco trasportando le armi e ricchezze loro, e sgraziatamente anche le lor cognizioni nelle arti e nell'agricoltura. Con Seviglia caddero molte altre delle più cospicue città. Ferdinando proseguiva ognor più nelle sue conquiste, e già stava per portare la guerra anche nell' Africa, quando nel 1252 fu dalla morte rapito all' amore dei sudditi ed alla venerazione de' fedeli. Questo Principe, cugino di S. Luigi Re di Francia e forse di lui più santo, umiliò i grandi che tiranneggiavano i piccioli, purgò il suo regno dai ladri e dai masnadieri, stabilì il supremo consiglio di Castiglia, fece raccogliere in un codice le leggi de' suoi predecessori, e diede un nuovo aspetto alla Spagna.

Alfonso il Saggio e suoi successori.

Ebbe a successore il figlio suo Alfonso, detto il Saggio e l'Astronomo. Questo Principe fu continuamente agitato dalle domestiche sciagure. Don Sancio, IV. di questo nome figliuol suo, soprannomato il Bravo, gli fece una guerra crudele e l'obbligò a discendere dal trono. Egli addolcì cotante sue sventure coltivando le lettere e le scienze. L'astronomia va a lui debitrice delle famose Tavole che dal nome di lui dette furono Alfonsine. Verso la medesima epoca la corona di Navarra fu incorporata con quella di Francia pel matrimonio di Giovanna crede di quel regno, con Filippo il Bello. Figlio e successore di Giacomo Re d'Aragona soprannomato il Conquistatore fu Pietro III. che segnalò i principi del reguo suo colla morte di Don Ferdinando suo fratello. Il famoso Vespero Siciliano fu da lui promosso per unire la Sicilia agli altri suoi Stati. Vittorioso per terra e per mare dispregiò i fulmini di Roma e gli assalti di Filippo l' Ardito, che venne a perire di miseria e di fame con un esercito di oltre a centomila uomini sui Pirenei e nel golfo di Rosas. Dopo non molto tempo egli morì nel 1285 lasciando il regno d' Aragona ad Alfonso III. e quello di Sicilia a Giacomo II. che ben tosto uni sulla sua testa le due corone col titolo di Re d' Aragona, e di Napoli e Sicilia. A Sancio il Bravo morto nel 1295 succedette ne' regni

di Castiglia e di Leone Ferdinando IV. Principe debole e di nessuna fama, il qual morì di spavento nel vedersi citato al tribunale di Dio dai Fratelli Carbajali da lui ingiustamente dannati a morte. Ebbe a successore nel 1312 il figlio suo Alfonso XI. Questi era tuttavia nella culla allorchè morì il padre: la sua fanciullezza perciò fu causa di varie fazioni che si disputarono la reggenza. Ma giunto appena all'età di quindici anni strinse le redini del governo, ed acchetò ogni turbolenza: si pose quindi egli stesso la corona sul capo in Burgos, s'armò cavaliere ed istituì l'ordine della Banda, di cui dichiarossi gran maestso. Sdegnando i tornei e le giostre, che a quest'epoca erano il più gradevole passatempo delle corti, guidò gli eserciti alla vittoria, sconfisse i Re di Marrocco e di Granada presso il fiume Salado; quindi conquistò Algesira, epoca memorabile, nella quale furono forse per la prima volta adoperati i cannoni, siccome già accennammo, e già stretta avea d'assedio Gibilterra, quando la peste s'introdusse nel campo di lui. Principe magnanimo antepose di morire ai piedi della nemica rocca anzichè vilmente ritirarsi.

Giacomo II. Re d' Aragona e suoi successori.

Nell'epoca degli anzidetti avvenimenti di Castiglia e di Leone Giacomo II. succeduto ad Alfonso III. nel regno d'Aragona, l'anno 1291 s'impadroni del regno di Murcia e dell'isola di Sardegna, ed obbligò i Re della costa d'Africa a pagargli un tributo. La sua clemenza verso i Cavalieri del Tempio forma un singolare contrasto coll' inumanità di Filippo il Bello. Egli nel corso del suo regno dimostrò non essere cosa difficile l'unire la fermezza alla clemenza; lasciò ad Alfonso suo primogenito i regni d'Aragona, di Catalogna e di Valenza, e stabilì come legge fondameatale dello Stato che queste tre corone uon sarebbero mai disgiunte. Ad Alfonso morto nel 1336 succedette Pietro IV. Principe crudele che trasse il popolo nella più orrenda schiavitù, decretando negli Stati da lui tenuti a Saragoza non osservi contra i m li trattamenti dei Grandi sui lor vassalli alcun altro appello, fuorchè il tribunale di Dio. Questo nuovo Tiberio sapeva nascondere il suo odioso carattere sotto apparenza di virtù, dichiarandosi specialmente ligio della corte di Roma, di modo che ebbe il soprannome di Ceremonioso invece di quello di Crudele ch'erasi meritato non meno del suo contemporaneo Pietro di Castiglia.

Pietro il Crudele Re di Castiglia e suoi successori.

Costui soprannomato a dritto il Nerone della Spagna cominciò la sua sanguinosa carriera colla morte d'Eleonora di Gusmano, l'amica del padre suo. Non ci ha forse nella sua storia una pagina, che lordata non sia col sangue di qualche vittima illustre. Tutti coloro ch' erano a lui vicini, i suoi congiunti più prossimi, la sua stessa madre, presi da spavento cercavano un asilo ne'paesi stranieri. Finalmente armansi contro di lui i suoi fratelli naturali sostenuti dal Re d' Aragona, e dal famoso Bertrando di Guesclino. Vinto e prigioniero cadde trafitto dalla spada di Enrico che non potè raffrenarsi vedendo nel fratello l'empio omicida di tutta la sua famiglia. Enrico II. obbliar fece il fratricidio e l'usurpazione col rendere felici i suoi popoli. Giovanni di Castiglia di lui degno figlio e successore, comechè poco prudente nella guerra ch' intrapresa avea contra il Portogallo, beneficò i suoi sudditi con una saggia amministrazione. Celebre è l'ordinanza, colla quale abbandonò alle Cortes il diritto di stabilire le spese della sua medesima casa. In questi tempi regnava in Aragona don Giovanni I. succeduto a Pietro IV. nel 1387, che pari in crudeltà al padre cominciò il regno col porre in ceppi la propria matrigna.

Enrico III. Re di Leone.

Di tutte le reggenze che furono sì funeste ai regni di Leone la più disastrosa fu quella ch' ebbe luogo nella minore età di Enrico III. ma il giovane Re preso il governo nella età di soli quattordici anni, dimostrò tanta fermezza, che i più possenti del regno, tra' quali il Duca di Benevento, il Conte di Gijon. e persino l'Arcivescovo di Toledo si reputarono felici nell'ottenere da lui il perdono. Morì nel 1406 nell'età di soli venticinque anni lasciando al figlio suo Giovanni II. bambino di quindici mesi uno scettro periglioso e difficile a sostenersi. Nè di maggiore tranquillità godeva l' Aragona. Il Re Martino I. fratello di Giovanni I. era morto senza successione. Varj pretendenti perciò si contesero la corona e fra questi Don Fernando Infante di Castiglia come figlio d' Eleonora sorella degli ultimi due Re. La decisione fu sottomessa agli Stati che nominarono per giudici nove deputati delle provincie. Questo supremo tribunale unitosi a Caspo, e dominato da S. Vincenzo Ferrerio, che di grandissima fama godeva nella Spagna, decise la quistione a favore dell'anzidetto Infante, che fu coronato Re a Saragoza. Giovanni II. giunto alla maggior età prese il governo de' regni di Leone e di Castiglia. Ma la sua debole complessione auzi che signore lo rese schiavo dall' orgoglioso Alvaro di Luna, che dalla più bassa condizione asceso era al grado di Contestabile. Costui morì ignominiosamente sul patibolo da tutta la Spagna detestato. Giovanni II. non ebbe altra gloria che quella di aver dato i natali alla famosa Isabella che venne alla luce nel 1451.

Enrico IV. l' Impotente

Enrico IV. detto l'Impotente, succedette a Giovanni di Castiglia: alla debolezza del padre uni le proprie dissolutezze. La sua corte non ridondava che di adulatori e di favoriti: la nazione sdegnata si raccolse nei campi d'Avilla. Ivi in una specie di anfiteatro sur un trono fu innalzata una statua coperta di lunghi e neri veli ed adorna di tutti gli attributi della sovranità. Venne a tal simulacro intimata la sentenza di deposizione. L'Arcivescovo di Toledo le tolse la corona, uno dei Vescovi la spada ed un altro lo scettro. Fu proclamato Re il giovane Alfonso fratello di Enrico, il quale non regnò che due anni.

Isabella.

Gli Stati offrirono quindi la corona all' Infante Donna Isabella; ma quest' eroina rifiutò cotale usurpazione, ed indusse i popoli della Gastiglia e di Leone a conservarsi fedeli ai loro legittimi Sovrani. Enrico commosso da cotanta generosità costituì erede del trono la stessa Isabella; ma bentosto alla notizia del matrimonio di essa coli' Infante d' Aragona rivocò tale risoluzione, e morendo nominò erede Giovanna sua bastarda. Il regno trovossi quindi in due fazioni diviso: l'una favoreggiava Giovanna ed il Re di Portogallo di lei sposo; l'altra serbavasi fedele ad Isabella. La vittoria dopo due sanguinose battaglie decise a favore di quest'ultima. Giovanna chiuse i suoi giorni in un monistero del Portogallo. Mentre queste cose avvenivano, morì Giovanni II.

Ferdinando ed Isubella.

Il figliuolo di lui Ferdinando V., detto il Cattolico, gli fu proclamato successore, e mercè del suo matrimonio con Isabella riuni stabilmente le corone d' Aragona, di Navarra, di Leone e di Castiglia l'anno 1479. I due sposi di comune concerto s'avvisarono di far uso di tutta la lor possa riunita, onde discacciare

del tutto i Mori. A tal oggetto formarono un corpo d'nomini d'arme sotto il nome di Santa-Hermandada per mantenere la tranquillità ne' popoli, e poter liberamente di tutte le loro forze disporre, e quindi alla testa di un poderoso esercito penetrarono nel regno di Granada. I nepoti di quegli Arabi, cui per sì lungo tempo avea arriso la vittoria, trovavansi immersi nella mollezza, ed occupati più dell' interne fazioni che del pericolo ond' erano minacciati. La loro capitale già dalle armi dei Re Cattolici trovavasi stretta. Inutili furono i loro sforzi ultimi e disperati.

Conquista di Granada.

L'orgogliosa Granada s'arrese a Ferdinando ed Isabella, l'anno 1492, e il trono dei Mohamed, degli Abderami, e di tanti altri prodi Saraceni, che per otto secoli sparso avea i suoi raggi sulla Spagna fu congiunto ai troni di Castiglia e d' Aragona. Da quest'epoca ha cominciamento la gloria della monarchia Spagnuola non solo per la totale espulsione dei Mori, ma ancora per altri celeberrimi avvenimenti. Il grande Gonzalvo di Cordova celle sue vittorie riconquistò il regno di Napoli; Giovanna figlia di Ferdinando e d'Isabella divenne sposa dell'Arciduca Filippo; la corona di Navarra fu incorporata con quella di Spagna, siccome lo furono pure i tre grandi maestrati degli ordini militari e religiosi. Ma quest'epoca divenne sopra ogni altra famosa specialmente per la scoperta di un nuovo mondo. Noi ci asterremo dal descrivere le luttuose scene che quindi ebbero luogo nello persecuzioni contra gli Arabi. Molti convertironsi alla fede Cattolica, altri perirono sotto la scure dell'Inquisizione. Finalmente il Re Filippo III. nel 1600 ordinò la totale espulsione di quelli che tuttora rimanevano nella penisola. Cotali avanzi si rifuggirono nell' Africa: è fama che più di cinquanta mila stati siano scacciati dal solo regno di Valenza.

Costumi e stato della Spagna sotto i Re Goti dopo la conquista dei Mori.

Innanzi di passare alla nuova dinastia dei Re Cattolici gioverà osservare quali fossero i costumi, quale lo stato delle Spagne sotto i Re Goti al tempo della dominazione dei Mori. E cominciando dalla religione i Goti respinti dagli Arabi nelle montagne dell' Asturie conservarono anche fra le più atroci sciagure la fede de'loro avi, nè sofferirono giammai ch'ella audasse alla minima alterazione soggetta. Religione.

Dall'una parte la continua lotta coi Maomettani, dall'altra il convincimento che alla divina Provvidenza andassero debitori della quasi miracolosa conservazione del lor impero, queste due potentissime ragioni aveano fatto nascere nell'animo loro quel medesimo ardore, che dalla persecuzione dei tiranni erasi ne' primi Cristiani destato. I Sovrani nella successione di ben otto secoli ebbero specialmente a cuore la fede ch'eglino ricevuto aveano come il più sacro deposito da S. Ermenegildo e da Recaredo figlio del grande Leovigildo. La Cattolica religione di fatto non si mantenne altrove nè si luminosa, nè si venerata come nelle Spagne. A ciò contribuirono certamente i molti suoi Concili nazionali. Ad onta delle continue agitazioni, in cui trovavasi la penisola, gli studi sacri non mai cessarono d'esservi coltivati, ben anco verso i tempi delle guerre più sanguinose, cioè verso la fine del secolo XIV. epoca che fu foriera del glorioso regno di Ferdinando e d'Isabella. Sotto di questo regno apparvero i più grandi uomini, fra' quali il Cardinale di Ximenes celebre pe' suoi talenti politici e militari, non meno che per la protezione da lui accordata alle lettere ed alle scienze. Le religione va a lui debitrice dell'edizione della prima e famosa Bibbia Poliglotta, che servi di norma ad un'altra ancor più magnifica pubblicata per ordine di Filippo II. sotto la direzione del celebre Aria Montano. I teologi Spagnuoli molto si distinsero per ingegno e dottrina nel Concilio di Trento. E certamente in que tempi nessun autore gareggiar potea con Melchiorre Cano sovrannomato il Cicerone Cristiano, e con Giovanni Gines di Sepulveda che scrisse in lingua Latina la Storia di Carlo V. con maravigliosa purità ed eleganza. Lo Spagnuolo Luigi Vives meritossi di formare con Erasmo Principe della letteratura nel suo secolo, e col profondo Buda di Parigi il primo triumvirato della repubblica letteraria. Nè in quest'epoca soltanto, ma nelle antecedenti ancora, e specialmente nel secolo IX. la Spagua abbondò di dottissimi ecclesiastici, de' quali ommettiamo per brevità i nomi. La costanza e la sollecitudine degli Spagnuoli nel mantenere la purità della fede Cattolica impedirono che fra di loro si promulgassero sì di leggieri le eresie che già infettavano gran parte dell'Europa; e giovarono non poco a mantenere la tranquillità nel regno. La Francia

avea conservata la medesima disciplina sino al cominciare del secolo XI. epoca funesta in cui ella vide introdursi l'uso di abbruciare gli Eretici. Il Re Roberto innalzò i primi roghi ad Orleans ed a Tolosa contro la setta de' *Manichei*. Il fatale esempio fu a poco a poco in altri paesi imitato.

Disciplina ecclesiastica.

La disciplina ecclesiastica avea la medesima forma del governo civile. La Spagna fu pertanto divisa in cinque, e più tardi in sei ginrisdizioni, che comprendevano altrettante chiese colle loro metropolitane. Tutt'i Cattolici sparsi negli Stati Maomettani formavano una chiesa; i Galizi, i Leonesi, i Castigliani ed i Biscaini ne formavano un'altra; i Navarresi e gli Aragonesi una terza, i Catalani uua quarta, i Francesi della Provenza una quinta. Ciascuna di queste chiese avea i suoi particolari concili, e reputayasi non dipendente da verun'altra. Tali chiese però mantenevansi tutte devotissime e fedeli alla Santa Sede, i cui diritti consistevano principalmente nel dare il pattio agli Arcivescovi, nel decidere in via d'appello, nell'inviare nella Spagna i nunzi o vicari, essendo nel restante l'autorità sua assai circoscritta. I tribunali ecclesiastici altra pena dar non poteano fuorchè l'interdetto, la sospensione e la scomunica. Non era loro permesso il condannare alla morte, nè l'infligere altre pene corporali fuorchè certe correzioni che usavansi nell'interno dei conventi; ma eglino negli ultimi tempi estesero non poco l'autorità loro col privare de' beneficj e col condannare alla confisca dei beni ed anche alla prigione. Ignote furono nelle Spagne per lungo tempo le pontificie esenzioni, mercè delle quali i conventi ed i monisteri sottraevansi alle autorità ecclesiastiche e secolari del paese, e dalla sola corte di Roma dipendevano. Tali esenzioni o discipline non vi furono introdotte che verso i tempi di Alessandro II. e di Gregorio VII. Ma anche dopo quest'epoca gli Spagnuoli riguardavano il Re come l'unico lor signore ed arbitro, ed i Vescovi come gli unici lor pastori. Quindi è che non mai riconobbero nel papa il diritto di sciogliere il giuramento de' sudditi sottraendoli dall'obbedienza de' Sovrani. Le atrocità contra gl'imputati di eresia, e tanti altri disordini ebbero origine pressochè tutti in epoche a queste posteriori.

Ordini cavallereschi e religiosi.

Noi non parleremo de' vari Ordini puramente monastici o religiosi, de'quali furono sempre abbondantissime le Spagne giacchè essi tanto nelle discipline, quanto ne' vestimenti nulla ci presentano che comune non sia co' monasteri e conventi de' medesimi ordini negli altri paesi del mondo Cattolico. Ci limiteremo dunque a parlare dei principali Ordini militari o cavallereschi. Questi debbono pressochè tutti l'origine alle guerre, che gli Spagnuoli ebbero per si lungo tempo a sostenere contra i Saraceni, e giusta lo spirito dei tempi, erano tutti annessi agli Ordini monastici. Quest'è la ragione per la quale i cavalieri astretti erano a molti di que' voti, che dai monaci professayansi, e specialmente a quello di castità; ma a poco a poco furono introdotte le dispense del Papa per ogni benchè lieve motivo, e cotali dispense si estesero ben ancora al celibato. Il Re premiava con tali Ordini que'gentiluomini che più distinti eransi guerreggiando, ed agli Ordini stessi faceva dono delle città e delle terre ch' eglino sui Mori andavano conquistando. In tal modo ebbero origine le commende, i priorati, i domini e le ricchezze loro aumentate continuamente dai legati di pii testatori, che con tal mezzo lusingavansi di promovere la causa della religione contro dei Mori. Dividevansi in grandi ed in piccioli. I grandi erano tre; di Calatrava, di S. Giacomo e di Alcantara.

Ordine di Calatrava.

L'Ordine Calatrava, soprannomato poscia il Galante, perchè specialmente i giovani di gentile e leggiadro costume facevansi ad esso ascrivere, dee la sua ragione a Raimondo Fitero ed a Diego Velasco, ambidue Cisterciensi, l'uno abate, l'altro semplice mouaco. Essendo Calatrava, città forte ed importantissima dell'Andalusia, minacciata dai Mori, Sancio III. Re di Castiglia promise di darla in assoluta proprietà coll'annesso territorio a chiunque assunto ne avesse la difesa. Nessuno osava presentarsi, essendo che i Templari stessi potuto non aveano già prima difenderla, ed eglino perciò rimessa l'aveano nelle mani di Sancio. Finalmente si accinsero a tale impresa e la condussero ad un esito felice i due anzidetti Cisterciensi, che già prima escreitato aveano con gran valore il mestiere delle armi. Il Re diede quindi al loro Ordine la città l'anno 1158. Essi ottennero poi dal Re

hainerrala de ottanoir es des ane estrona



Ordine Varallerenchi di Alcantara, di

Cristo cc

& formarne un Ordine militare, conservando però le regole dei Cisterciensi, ciò che fu confermato tosto dall' Arcivescovo di Toledo e più tardi anche dal Papa Alessandro III. Dopo la morte dell'abate Raimondo i Cavalieri di Calatrava non più volendo convivere coi monaci, nè essere governati da un abate, elessero Don Garzia l'uno di loro in gran maestro e si divisero totalmente dai Cisterciensi; lo che venne approvato dal Papa Alessandro III. con una sua bolla del 1164. Gli scrittori convengono nell'affermare che questi Cavalieri portarono uno scapolare bianco con un cappuccio attaccato ad una mozzetta in forma di mantellina foderata con pelli d'agnello, finchè nell'auno 1397 l'Antipapa Benedetto XIII. che nella Spagna stato era riconosciuto legittimo Pontefice loro permise di deporre il cappuccio e lo scapolare, e di portar sul sinistro lato dell'abito soltanto una croce di panno rosso adorna di gigli. Il loro abito di cerimonia consisteva in un grau mantello bianco, sul cui lato sinistro era l'anzidetta eroce. Veggasi la Tavola 14 nella quale al num. 1 è un Cavaliere di Calatrava nel suo antico abito da guerra, e al num. 2 un altro Cavaliere dello stesso ordine in grand'abito da cerimonia (1). Sotto il num. 3 della medesima Tavola è rappresentato il loro distintivo, ed il cappello proprio si di questi Cavalieri, che degli altri ancora. Quest'ordine dividevasi in cinque dipartimenti: avea otto priorati e trentaquattro commende le quali si accrebbero poi sino al numero di cinquantaquattro coll'obbligo di fornire ogni anno trecento lance. I suoi Cavalieri aveano uno speciale diritto ad alcune cospicue dignità, cioè di Commendator maggiore della Castiglia, di Clavigero maggiore, di Gran Priore e simili. Essi dopo l'anno 1540, in cui furono sciolti dal celibato, non fanno altri voti che quelli di povertà e di obbedienza, ai quali nel 1652 aggiunsero il voto di difendere e sostenere l'Immacolata Concezione della Vergine. La loro arma od impresa è la croce rossa sovra campo d'argento, con due cumuli d'arena a' piè della croce. Verso l'anno 1479 sotto il governo del Gran Maestro Pietro Gi-

<sup>(1)</sup> Queste figure e le seguenti sono tratte dall'opera del P. Helyot, Histoire des ordres monastiq. relig. et militaires. Paris, 1714, vol. 8, in 4.º fig.º continuata dal P. Massimiliano Bullot. I distintivi sono presi dall'opera di Perrot, Collection historique des ordres de Chevalerie civil et militaires. Paris, 1820, iu 4.º fig.

rone furono pur istituite le religiose di Calatrava. Il loro abito era quello delle monache Cisterciensi col solo aggiugnimento della croce dell'ordine cui portavano al seno od in ricamo sullo scapulare.

Ordine di S. Giacomo.

L'ordine di S. Giacomo, soprannomato il Ricco e detto anche Ordine della Spada, fu istituito nell'anno 1170 da Ferdinando II. Re di Leone e di Galizia. Esso ebbe origine dalle incursioni dei Mori che inquietavano la pietà dei pellegrini nel lor viaggio al santuario di S. Giacomo di Compostella. I canonici di S. Eloy che aveano un monastero nel regno di Galizia fabbricarono sulla strada di Compostella alcuni ospitali per alloggiare i pellegrini. Quasi nel tempo medesimo tredici gentiluomini obbligarono sè stessi con solenne voto a custodire e difendere le strade contra l'incursione dei Maomettani. Questi gentiluomini comunicarono tale loro divisamento ai suddetti canonici, e loro proposero di non formare con essi che un corpo solo sottoponendosi alle medesime discipline, cioè alle regole di Sant' Agostino, e di porre in comune tutti i loro possedimenti; ciò che dai canonici venne agevolmente accordato, possedendo già i Cavalieri oltre a venti castelli. Ma i canonici divennero ben tosto dipendenti dai Cavalieri, de' quali non furono poi che i cappellani. Tale unione fu confermata dal Pontefice Alessandro III. l'anno 1175. L'abito dei canonici è nero e somigliante a quello degli altri ecclesiastici; se non che sulla tunica vestono una cotta senza maniche, e sovra il sinistro lato del mantello portano la croce dell'ordine, cioè la croce rossa in forma di spada. Congregazioni anche di canonichesse o religiose di quest'ordine furono istituite a Lisbona, a Salamanca ed altrove. L'abito dei Cavalieri consiste in una tonaca bianca ed un mantello parimente bianco coll'insegna dell'ordine ricamata sul petto. Veggansi le figure num. 4 e 5 dell'anzidetta Tavola. Ne'giorni di cerimonia essi portano l'insegna appesa al collo con triplice catena d'oro. Anticamente portavano la testa rasa in forma di corona e vivevano in comune. Il Papa Alessaudro III. gli sciolse dal celibato. Per esservi ammesso è d'uopo avere quattro gradi di nobiltà e far giuramento di difendere l'Immacolata Concezione. I novizi debbono rimancre per un mese in un convento, e servire per sei mesi nella marina. Nel PortoTHE LICENSE.

OF THE DEPARTMENT OF PLANTES.

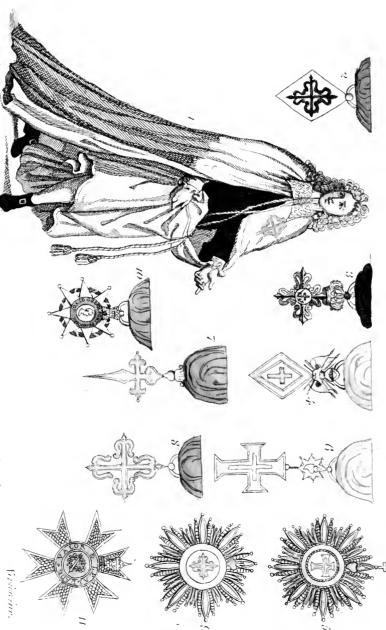

rallesenchi di Aleandara di Erinto co.

gallo sono pure varie commende di quest'ordine, i cui Cavalieri portano il distintivo, o la croce con tutt'e quattro le estremità terminanti in giglio.

Ordine d' Alcantara.

L'ordine d'Alcantara, detto anticamente di S. Giuliano del Peyrero, ebbe origine, secondo Angelo Manriquez ne'suoi Annali de' Cisterciensi, nel 1156 dai due frati, Suarez e Gomez, che per consiglio di un eremita fabbricarono una fortezza alle frontiere della Castiglia nella diocesi di Cindad Rodrigo per resistere ai Mori, alla custodia della quale fortezza posero un drappello di Cavalieri. Quest'ordine però che che siasi dell'origine sua, fu confermato come ordine militare dal Papa Alessandro III. l'anno 1177. I Cavalieri professavano le regole di S. Benedetto, e facevano voti di conservare la castità, di difendere la Cattolica religione e di far la guerra ai Saraceni sino alla totale loro espulsione. Eglino di fatto molto contribuirono a liberarne la Spagna. Nel 1213 Alfonfo IX. Re di Castiglia e di Leone fece all'ordine di Calatrava dono della città di Alcantara ch'egli conquistata avea sui Mori. Quest'ordine però non potendo bastevolmente custodirla a motivo dell'estensione delle frontiere del regno, la cui difesa era ad esso affidata, ne fece, essendone dal Re abilitato, la cessione ai Cavalieri di S. Ginliano, che da quell' epoca presero il titolo d' Alcantara, e che furono poi dal Papa Innocenzo VIII. sciolti dal celibato. Per entrare in quest'ordine è d'uopo provare la nobiltà generosa di tre successive generazioni, non aver avuto giammai nella propria famiglia nè alcun Moro, nè Giudeo alcuno, e non avere giammai avuto verun processo coll' Inquisizione. Il loro abito antico consisteva in un cappuccio con piccolo scapulare largo soltanto come la mano e lungo un solo palmo e mezzo, pereliè uon fosse loro d'impaccio alla guerra. Il loro distintivo è una croce verde di forma quadrata e terminante in gigli. L'abito di cerimonia non è gran che differente da quello dei Cavalieri di Calatrava. Veggasi la Tavola 15 mm. 1 e se ne vegga pure il distintivo sotto il num. 2, distintivo ch' essi portano appeso alla bottonatura, e ricamato in seta sul lato sinistro dell'abito e del mantello: hanno per arma od impresa un pero.

Altri ordini nella Spagna.

I tre grandi ordini divenuti erano troppo ricchi e potenti nel

secolo XV. e ben poco conservato aveano di quello spirito pel quale stati erano istituiti. Essi perciò sotto il regno di Ferdinando V. furono sottomessi all'autorità reale, e la dignità di Gran Maestro fu incorporata colla cerona di Spagna. Oltre gli anzidetti ordini, vari altri se ne annoverano, dei quali basterà il farne un cenno, ed il recarne i distintivi.

Ordine della Banda.

E primieramente, l'ordine della Banda, così detto perchè i Cavalieri portavano per distintivo una banda o ciarpa di seta rossa che passando sulla sinistra spalla allacciavasi sotto il braccio destro. Esso fu istituito nel 1332 da Alfonso XI, Re di Castiglia; non davasi che ai cadetti delle nobili famiglie, e questi per ottenerlo dovevano aver seguito il Re in qualche grande impresa contro dei Mori.

Ordine di Cristo e di S. Pietro martire.

Secondo, l'ordine di Cristo e di S. Pietro martire, istituito da S. Domenico nel 1216 all'occasione della crociata contra gli Albigesi. I Cavalieri di quest'ordine furono dal Papa Pio V. incorporati colla Congregazione di S. Pietro martire, ossia coi ministri dell' Inquisizione, i quali ne portano tuttora il distintivo per un decreto del regnante Ferdinando VII. Veggasi tale distintivo nella Tavola 15 sotto il num. 3. I Cavalieri lo portano appeso alla bottonatura con un nastro rosso. Per gli ecclesiastici il nastro è nero.

Ordine della Madonna di Montesato.

Terzo, l'ordine della Madonna di Montesato istituito da Giacomo II. Re d'Aragona e di Valenza nel 1317 in sostituzione di quello dei Templari. Esso seguiva le regole di S. Benedetto ed era sottomesso a quello di Calatrava. Nella suddetta Tavola sotto il num. 4 ne è rappresentato il distintivo, che altresì portavasi ricamato in seta sopra abito bianco.

Ordini militari e religiosi del Portogallo. Ordine di Cristo.

Ai suddetti ordini debbonsi altresì aggiuguere i tre ordini del Portogallo, cioè di Cristo, di S. Giacomo e di Avis de'quali presentiamo i distintivi nella suddetta Tavola 15. L'ordine di Cristo fu istituito sulle rovine di quello dei Templari, di cui conservò ben anche gli statuti; fu poi confermato dal Papa Giovanni XXII. nel 1319 ad istanza del Re Dionigi. Da principio

i Cavalieri di quest'ordine soggiornavano a Castro-Marino, ma nel 1366 passarono a Tomar, luogo più opportuno per assalire e respignere i Mori. Il Papa Alessandro VI. li disciolse dal voto di castità. Essi molto si distinsero nelle scoperte e nelle conquiste delle Indie. Dai Re del Portogallo venne loro accordato il possedimento di tutti i paesi ch'eglino conquisterebbero nelle Indie, onde vie più incoraggiarli a nuove conquiste. Ma per tal mezzo divenuti erano si ricchi e si potenti, che la Corte n'ebbe gelosia; e perciò nel 1550 ne uni alla corona la dignità di Gran Maestro: i Cavalieri nondimeno conservarono il privilegio di staro coperti e seduti dinanzi al Sovrano. Il loro abito è bianco con dovizioso mantello su cui portano ricamata in argento la piastra o croce num. 5: vanno altresì fregiati della croce patriarcale num. 6 in ricamo di seta rossa, che dai semplici Cavalieri si porta alla bottonatura, dai Commendatori appesa al collo con nastro di seta rossa, e dai Dignitari o Grancroci con triplice catena d'oro od anche con fascia parimente di seta rossa che dalla destra spalla discende al fianco sinistro alla foggia di ciarpa.

Ordine di S. Giacomo della Spada.

L'ordine di S. Giacomo della Spada non è che una diranuazione di quello dello stesso nome nella Spagna, già da noi deseritto, di cui conservò anche gli statuti. Giovanni III. ne uni
alla corona di Portogallo la dignità di Grande Maestro. Ha per
residenza il castello di Palmela a cinque leghe da Lisbona: è
diviso come gli altri in tre classi, cioè Grancroci o Dignitarj,
Commendatori e Cavalieri. Sotto il num. 7 è rappresentata la
croce dell'ordine, che dai Dignitarj portasi appesa ad un largo
nastro paonazzo che passa dalla destra spalla al fianco sinistro, e
dai Commendatori pendente dal collo con un nastro. E gli uni e
gli altri portano altresi sul sinistro fianco dell'abito, ch'è bianco,
la piastra o croce dell'ordine di Cristo.

Ordine di Avis.

L'ordine d' Avis venne istituito nel :147 da Alfonso Henriquez primo Re del Portogallo, che affidato avea la custodia della città d'Evora ad alcuni Cavalieri dopo d'averla sottratta ai Mori. Gli anzidetti Cavalieri si distinsero poi in vari combattimenti sotto il nome di Confratelli di Santa Maria d'Evora. Nel 1162 ebbero regole monastiche da un Abate Cisterciense, giusta il costu-

me di que' tempi. Il Re Alfonso II. nel 1187 diede loro la città e fortezza d'Avis, da cui presero il nome dell'ordine. Nel 1385 la dignità di Gran Maestro fu incorporata colla corona del regno. La decorazione di quest'ordine è riferita sotto il num. 8, che i Dignitari portano appesa ad un largo nastro di seta verde cadente dalla destra spalla al fianco sinistro, i Commendatori ad un nastro pendente dal collo. Queste due classi portano ancora sul sinistro lato dell' abito, che pur è bianco, la piastra num. q. I semplici Cavalieri hanno la croce sospesa alla bottonatura. Anticamente sopra la croce erano in ricamo due uccelli in atto di beccarsi, simbolo e del castello e dell'ordine. Ora le due prime classi di tutti gli ordini del Portogallo portano sovrapposto alla decorazione un cuore smaltato in rosso, insegna della divozione di donna Maria pel sacro cuore di Gesù sotto la cui protezione quella Regina pose i tre ordini militari del Portogallo. Noi abbiamo tralasciato alcuni altri minori ordini della Spagna, siccome sono quello dell' Ala di S. Michele e quello della Squama, perchè già da lungo tempo aboliti. Più sotto parleremo degli ordini istituiti dopo il regno di Ferdinando e d'Isabella.

Rito Mozarabico.

È pur questo il luogo, in cui fare qualche cenno sul rito Mozarabico. Ommettendo però le quistioni intorno alla pretesa origine apostolica di questo rito noi siamo d'avviso colla più parte degli storici ecclesiastici non altra essere la liturgia Mozarabica che quella medesima, cui il Santo Vescovo Isidoro di Seviglia dato avea ordine e sistema per decreto del IV. Concilio di Toledo al principio del secolo VII. Tale liturgia conservossi intatta in varie città della Spagna benchè dai Mori occupate, e specialmente in Toledo, dove ai Cristiani fu, come vuolsi per capitolazione, dagli stessi infedeli accordato l'uso di sei tempi ove esercitar potessero liberamente il lor culto. Il rito ebbe perciò l'aggiunto di Mistarabo, e poi Mozarabo o Mozarabico, perchè proprio dei Cristiani che cogli Arabi eransi mescolati. Non può quindi ammettersi l'opinione di alcuni scrittori che derivar fanno cotale aggiunto da Muza capo degli Arabi all' epoca della prima incursione. Come mai i Cristiani indotti si sarebbero a dare al loro rito il nome di un Musulmano? il rito Mozarabico sussisteva in Toledo più che altrove all'epoca, in cui Alfonso VI.

riacquistò quella città. Questo Re eccitato dai decreti del Sommo Pontefice proscriverlo voleva: opponevansi il clero ed il popolo. La quistione, giusta il costume dei tempi, fu decisa con un duello, in cui il campione del rito rimase vincitore. Le principali disserenze del rito Mozarabico dal Romano, quanto alla Messa, sono le seguenti: 1.º il sacerdote benedice l'acqua infondendovi del sale ed esorcizzandola innanzi di ascendere all'altare: 2.º appena dopo la consecrazione, ed all' atto in cui il sacerdote solleva l'ostia, vien recitato dal coro il simbolo: 3.º nel tempo medesimo il sacerdote spezza l'ostia in due parti uguali, e presane una, ne fa cinque particelle, cui pone sulla patena in linea retta dando a ciascuna un nome; alla prima quello dell' incarnazione, alla seconda, della Natività alla terza, della Circoncisione, alla quarta, dell' Epifania, alla quinta, della Passione. Dopo di ciò egli divide anche l'altra parte in quattro particelle, e pone la prima, che dicesi la Morte, alla sinistra della Natività, ne pone la seconda detta la Risurrezione alla destra. La terza è la Gloria, cui colloca alla destra della Circoncisione la quarta il Regno, che vien posta alla destra dell' Epifania: tutta la quale distribuzione è fatta in guisa che ne risulti quasi una croce. 3.º Una di queste particelle, cioè il Regno, viene infusa nel calice appena recitata l'orazione Dominicale. Il sacerdote prende quindi la particella chiamata Gloria, e tenendola sospesa sul calice recita il Memento dei morti, dopo di ciò l'assorbisce, lo che fa pure delle altre, secondo l'ordine in cui sono distribuite. Nel rimanente la Messa è simile alla Romana, colla differenza però che il sacerdote non mai si volge al Popolo se non nella Benedizione, siccome praticasi anche nel rito Ambrosiano. Questa liturgia caduta sarebbe in oblivione, se il benemerito Cardinale Ximenes non l'avesse fatta rivivere a' suoi tempi, pubblicandone colle stampe il Messale ed il Breviario, ed istituendo nella cattedrale di Toledo una doviziosa cappella, in cui non è lecito celebrare fuorchè col rito Mozarabico (1).

<sup>(1)</sup> Intorno al rito Mozarabico si possono consultare l'opera del Cardinale Bona, Rerum Liturgicarum etc. Tom. I. l'art. I. cap. 11., i Bollandisti, De actis Sanctorum Julii. Tom. VI. Missale mixtum dictum Mozarabes,

Governo.

Il governo dei Goti non fu mai assoluto o despotico, neppur dopo l' occupazione dei Mori. Esso fu sempre rattemperato da numerosi privilegi, da concessioni e prerogative accordate ai Grandi ed ai signori pe'servigi prestati allo Stato o per famose gesta nelle guerre contro de' Saraceni. Il potere, onde la nobiltà fu con tali privilegi investita se dall' una parte produsse non rare volte felicissimi effetti, procurando i mezzi onde far leva di poderose truppe, dall'altra cagionò l'inconveniente di rendersi formidabile a que' medesimi Sovrani che l'aveano stabilito. Questa circostanza congiunta al pericolo in cui trovavasi la monarchia per gl'implacabili nemici, ond'era circondata, fece sì che i Grandi avessero luogo nel consiglio del Sovrano ora con un semplice voto, ora con antorità assoluta. Tale preponderanza andò vie più aumentandosi colla creazione dei tre grand' ordini militari divenuti essi ancora si formidabili, che Ferdinando il Cattolico credette prudenza l'unire alla corona la dignità di Gran Maestro. Il clero aveva pure grande influenza sulle deliberazioni si politiche che militari, essendo solito d'accompagnare i Re nelle più pericolose spedizioni; e siccome la guerra si faceva contra gl' infedeli, così i Sovrani credevansi obbligati a difendere una causa importante alla religione non meno che allo Stato. Questi due primi corpi dello Stato furono da principio utilissimi al popolo ed al governo; poichè servirono spesso di mediatori tra i Principi Cristiani nelle frequenti dissensioni, che potuto avrebbero ridondare a gran vantaggio de' nemici. Essi determinarono la conclusione di molti ed utili trattati di pace, o di prospere imprese militari; e più sovente ancora furono i protettori della libertà dei popoli e dell'esecuzione delle leggi. Le Regine assistevano quasi sempre alle deliberazioni dello Stato, e spesso vi recarono importanti servigi. Allorchè la reggenza non era determinata dalla volontà del Sovrano, esse erano dichiarate reggenti a pien diritto in tutta la minore età del Principe successore. I concili nazionali sì frequenti ne' primi quattro secoli venivano onorati della presenza del Sovrano e della sposa di lui, ond' avessero maggior forza le determina-

Romae, typis Joan. Generosi Salomoni, Tom. II. in 4.º ed il Pinio Liturgia Mozarabica, Tractatus Historico. Chronologicus etc.

zioni che vi si prendevano, essendone incaricati dell' esecuzione i Principi stessi, come Re Cattolici e protettori della fede. Conti.

La creazione del titolo di Conte considerato come un attributo di sovranità è posteriore all'incursione dei Mori, I più illustri tra i Conti furono quei di Catalogna, che riconoscevano per Sovrani i Re di Francia, alla cui autorità seppero ben presto sottrarsi. Seguivano i Conti di Castiglia, la cui creazione ascendeva all'anno 760. Alfonso I. Re delle Asturie diede tal titolo ai Governatori della Castiglia da lui conquistata: ma questi non godettero di sovranità alcuna fuorche dopo la morte di Don Garzia che laseiò i suoi dominj al Re Sancio. Sotto di questo Principe ebbe cominciamento la secondaria autorità dei Conti di Castiglia, che durò sino ai giorni nostri. Innanzi di quest'epoca la Castiglia veniva governata da due giudici. La corona che innanzi il dominio dei Mori era elettiva continuò pure ad essere tale sino a Ramiro I. che fece coronare il figliuol suo Don Ordono; ciò che fu poi imitato da' successori di lui e che col fatto rese creditario il regno.

Giurisprudenza.

Per lungo tempo ben ancora dopo il rinascimento della monarchia i Goti della Spagna conservarono ne' tribunali l' antico costume proprio di tutti gli altri popoli del settentrione, quello cioè di non far uso di avvocati. Tanto semplice era la giurisprudenza, e si rari erano i litigi ch' eglino nelle loro querele non aveano bisogno di mediatori! Gli nomini e le donne ancora presentavansi ai giudici e la propria causa peroravano. Che però questa circostanza, giusta l'osservazione del signor De-Laborde, farebbe presumere che la lingua Latina fosse tuttora in uso come ne' tempi del dominio dei Romani; poiche si saprebbe intendere come mai avrebber' eglino potuto spiegarsi e difendere i loro diritti senza il soccorso degli avvocati, se la lingua Latina, nella quale erano scritte le leggi tutte, non fosse stata la lingua comune? Sembra quindi doversi tra gli errori riporre l'opinione che l'attuale lingua Castigliana già formata si fosse dal corrompimento della Latina prima anche dell' incursione dei Mori. L' origine di tale lingua non può stabilirsi che nel secolo XII. epoca in cui le guerre e la politica si riunirono per consolidare il nuovo idioma e legittimarne l'alterazione della lingua primitiva. Convien però supporre che la nuova lingua giunta già fosse ad un alto grado di perfezione ai tempi di Ferdinando III. giacchè questo Re ordinò che tradotta fosse in Castigliano la collezione di tutte le leggi allora vigenti. Essa divenne d'un uso generale sotto Alfonso il Saggio, il cui regno è memorabile nella storia della Spagna, specialmente pel codice delle leggi chiamato delle Sietes partidas, scritto in Castigliano, cominciato nel 1256, e condotto a fine nel 1260, che poscia servì sempre di norma a tutti i tribunali. È da notarsi che la Spagna fu tra le nazioni la prima che al codice generale aggiugnesse statuti provinciali e municipali, col cui mezzo rese più cauti i giudici, più brevi i processi, e liberò la giustizia dalle prove equivoche e barbare inventate dalla straniera superstizione.

Industria, arti, lettere, scienze ec.

I Re di Leone incoraggiarono le arti utili e specialmente l'agricoltura, quei di Cordova le manifatture ed i Principi Catalani il commercio. Gli Spaguuoli spinti dall' esempio dei Mori, superarono ogni altra nazione negli abiti, negli equipaggi e nelle suppellettili. Celebri e ricercatissime dagli altri popoli erano le manifatture della Spagna in oro, in argento, in cristallo, in avorio, in cotone, in seta ed in lana. Maravigliosi edifici e d'ogni genere sorgevano in ogni parte; chiese, monasteri, palazzi, ospitali, archi di trionfo, fabbriche per qualsivoglia manifattura. Gli Spagnuoli erano nell' Europa i grammatici più valenti; parlavano e scrivevano la lingua Latina colla maggiore purezza: essi intatte conservarono le antiche dottrine. Molti de' più dotti stranieri e specialmente Francesi ed Italiani ebbero nella Spagna l'istruzione loro. Ivi stato era ammaestrato il Francese e celebre Gerbero, le cui scoperte nella matematica si sparsero nell' Europa tutta, e gli diedero la reputazione di Mago. Ivi già erano felicemente coltivate sino dal regno d'Alfonso IX. le belle lettere. la poesia, la storia, la fisica, la medicina, mentre le altre nazioni dell' Europa giacevano tuttora nella barbarie e nell' ignoranza. Tali progressi nelle lettere e nelle scienze vengono da molti scrittori attribuiti alle relazioni degli Spagnuoli cogli Arabi. « Non è possibile (dice il signor De-Laborde) di porre in dubbio cotal fatto; ma bensì fa maraviglia l'osservare come gli Arabi, da'quali fu conquistata la Spagna, giunti fossero in questo paese privi

delle cognizioni più elementari, e solo su questo felice suolo fatto abbiano sì grandi progressi ».

Università.

La prima università nella Spagna fu quella di Palencia fondata da Don Sancio il Grande, Re di Leone, nel secolo XIII. Alfonso il Saggio, l'autore delle Tavole astronomiche, diè compimento a quella di Salamanca dall'avo suo fondata, aggiuguendovi le cattedre di giurisprudenza, di diritto canonico, di fisica, di logica, di musica, e nominandone rettore il decano della chiesa di S. Giacomo. Quest' università, la sola che a que' tempi godesse di gran nome in Europa, servi poi di modello a tutte le altre. Clemente VI. nel 1346 fondò quella di Valladolid, che tosto divenne alle altre superiore in più insegnamenti. Finalmente il Cardinale Ximenes verso la fine del secolo XV. istituì l'università d'Alcala. che oltre le cattedre delle scienze sacre e profane conteneva pare le scuole di belle lettere, delle lingue Latina, Greca, Araba ed Ebraica, d'eloquenza e di poesia. « La perfezione (così conchiude il più volte citato signor De-Laborde) che già acquistata avea la lingua Spagnuola inspirò al dotto Antonio di Lebrica, restauratore delle belle lettere nella Spagna, l'idea di comporre la prima Gramatica ed il primo Vocabolario della lingua Spagnuola. E di fatto da cotal momento questa lingua nobile e maestosa, si ricca nelle sue espressioni, si dolce nel suo accento, meritò d'essere per lungo tempo la lingua universale, e contribui allo splendore di cui godeva a quest' epoca la Spagna. Tale riunione di gloria militare e di talenti ci mostra bastevolmente l'inginstizia degli stranieri, che senza distinguere nè tempi, nè luoghi hanno accusato d'ignoranza una nazione, cui l'Europa dee la conservazione della purità della fede ed i progressi dei lumi (1).

## La Spagna sotto il dominio de successori di Ferdinando e d'Isabella.

Principi Austriaci.

Colla morte d'Isabella i regni di Castiglia e di Leone passar doveauo sotto il dominio della Casa d'Austria, essendo che Gio-

<sup>(1)</sup> De-Laborde, Tom. H. seconde partie, Not. Histor. pag. 27. Cost. Vol. VI. dell' Europa.

vanna, l'unica figlia ed erede di quella Regina, sposata avea l'Arciduca Filippo, figliuolo dell' Imperatore Massimiliano. Ferdinando volendo vie più procacciarsi il favore dell' Austria. onde senz' ostacolo condurre a fine l'impresa di Napoli, già fatto avea dalle Cortes di Castiglia e dagli Stati d'Aragona riconoscere la figlia ed il genero come suoi successori. Filippo soprannomato a diritto il Bello, ottenuto appena lo scopo de'snoi voti, abbandonò una sposa che già erasi di lui perdutamente invaghita. Giovanna fu presa da un indebolimento di senno, d'onde non potè giammai riaversi. La regina irritata contra del genero, morendo dichiarò reggente il suo consorte a preferenza dell' Arciduca. Ferdinando non meno di lei irritato tentò ogni mezzo per impedire che Filippo s'impadronisse dei regni di Castiglia e di Leone. Ma i Grandi della Spagna già malcontenti del Re per la restrizione da lui posta a loro privilegi, accolsero Filippo in trionfo. Ferdinando dovette pur rinunziare agli anzidetti regni, e l'Arciduca ottenne che le Cortes riunite a Valladolid dichiarassero la Regina incapace di regnare, e conferissero a lui solo il supremo governo, finchè il figliuol suo giunto non fosse all'età di poter prender la corona. Ma la Spagna ognor fedele a'suoi Principi si oppose a tali divisamenti, e quindi il Consiglio delle Cortes, dichiarò che Giovanna regnerebbe unitamente al consorte, e proclamò Principe delle Asturie il lor figliuolo Don Carlo. Filippo per tale decisione inasprito fecesi a dispregiare gli Spagnuoli conferendo le più cospicue cariche agli stranieri. L'immatura sua morte cagionata dagli stravizzi fe' perdere totalmente il senno all'infelice Giovanna. La nazione per consiglio del celebre e benemerito Ximenes conferì la reggenza a Ferdinando che tuttor vivea. Questi soprannomato il Cattolico (titolo che dal Papa stato eragli conferito per aver esso liberato la Spagna dai Maomettani) prese di nuovo le redini del governo, e col suo fermo carattere unito alla saggezza di Ximenes giunse a riparare i mali cagionati dall'indolenza del genero. Da quest'epoca l'autorità reale non più venne sopraffatta da quella delle Cortes, dalla quale si sottrasse poi interamente mercè di Carlo V. e di Filippo II. Ximenes fu dagli esimi suoi servigi ricompensato colla porpora Cardinalizia. Egli colla saggezza del suo ministero diminui la preponderanza dei Grandi, limitò i loro diritti feudali, e diede compimento alle

leggi civili, che da Ferdinando furono poi presentate alle Cortes di Toro, dal che ebbero il titolo di Leyes de Toro, e sono tuttora in vigore, quanto alle eredità ed alle successioni. Ferdinando avrebbe certamente ne' fasti della Spagna il più glorioso nome, se lo stabilimento dell' Inquisizione, la persecuzione dei Giudei, le sue piccole gelosie contro del nipote Don Carlo, l'ingratitudine sua verso il gran Capitano Gonzalvo di Cordova, che raffermato gli avea sul capo la corona di Napoli, e finalmente l'avversione sua a Cristoforo Colombo, che posto avea a'piedi di lui un nuovo mondo, non ne avessero macchiata la fama.

Carlo V.

Alla morte di Ferdinando prese il titolo di Re Don Carlo figlio di Giovanna che tuttor vivea. Il giovane Arciduca educato in Germania sotto la tutela del suo avo l'Imperator Massimiliano ben poco conoscere poteva le leggi ed i costumi degli Spagnuoli. Egli cominciò il suo regno collo spedire da Bruselles Adriano d'Ultrecht già suo precettore, e poscia per opera sua Cardinale, e finalmente sommo Pontefice (Adriano VI.) in sostituzione a Ximenes. Il Cardinale ad onta della sua sciagura conservossi fedele al nuovo Sovrano facendolo proclamare a Madrid, sebbene la nobiltà fortemente vi si opponesse. Adriano non fu per qualche tempo reggente che di nome: Ximenes tale si mantenne col fatto. Ma la nazione non tardò a manifestare i suoi risentimenti vedendo il regno totalmente in balia agl'intrighi ed all'ambizione de'Fiamminghi. Carlo conobbe la necessità di dovervisi recare in persona. Egli sbarcò a Villaviciosa, uno de'porti dell'Asturie. Ximenes, malgrado della sua grave età, apprestavasi a prevenire il Re dei molti disordini e del modo con cui porvi provvedimento, ma venne rilegato nella propria diocesi, dove morì di cordoglio. Carlo trovò il regno nella più grande agitazione; egli non fece che aumentarla. Il risentimento degli Spagnuoli giunse al segno, che più città chiesero energicamete la restituzione de' loro dritti. La nazione opponevasi ancora alla nomina che la Dieta d' Alemagna fatto avea di Carlo un Imperatore; ben essa rammentandosi i mali cui andata era soggetta allorquando Alfonso il Saggio brigato pur avea pel diadema imperiale. Egli nondimeno pose sul proprio capo in Aquisgrana la corona di Carlo Magno l'anno 1510 con una pompa, di cui non mai erasi veduta la simile

nell' Alemagna. Ma Carlo, V. di questo nome, incontrò ben tosto nuovi motivi d'inquietudine e d'affanno nella dignità stessa imperiale, di cui stato era investito: la rivalità di Francesco I., i progressi della dottrina di Lutero fra i Principi della Germania, la guerra che minacciavasi dal Turco, e finalmente la guerra civile che già scoppiata era nella Spagna. Le principali città del regno mal sofferendo di obbedire ad un Principe straniero formarono una giunta centrale ad Avila, le cui risoluzioni furono approvate dalla Regina Giovanna in un momento, in cui, siccome vuolsi, essa riacquistato avea il senno. La giunta inorgoglita de'snoi primi successi espose un manifesto il quale assomigliayasi ad una costituzione anzichè ad una semplice rimostranza: si poneva per base la periodica convocazione delle Cortes ogni tre anni, e molto insistevasi sull'abolizione de'privilegi della nobiltà Questo secondo articolo fece sì che la nobiltà si rivolgesse al Conte d'Ilaro Generale delle truppe di Carlo. Questi battè le armi della Giunta e si impadroni della persona di Giovanna. Carlo s'avvide che la sua presenza era oggimai troppo necessaria nella Spagna. Egli perciò sospese all'istante la carriera de'primi suoi trionfi nella Francia e nell'Italia, e si rivolse alla penisola non per punire gli ardimentosi vassalli, ma per dar loro il perdono. Dopo una rivoluzione, in cui preso aveano parte tante migliaja di persone, appena vi ebbero venti individui dannati al supplizio; gli esigliati non furono che ottanta. Un'amnistia generale segnalò l'arrivo dell'Imperatore: la sua presenza fece syanire ogni timore, e la bontà sua calmò le inquietudini. Carlo fondò più solidamente la sua gloria con tale magnanimità che con le tante sue conquiste. Rispettato dalla nazione in un tempo, in cui non era da essa conosciuto, ne divenne l'idolo da che agli usi ed a'costumi di lei seppe conformarsi. Gli Spagnuoli pieni d'ardore per la gloria del loro Re arrolavansi a gara sotto le bandiere di lui; gli stati somministravano a larghissima mano i sussidi, di cui egli potea aver bisogno; Ferdinando Cortes e Pizzaro spogliando il nuovo mondo deponevano a'piedi di lui tesori immensi.

Imprese di Carlo V.

Carlo con tanti mezzi e sì grandi, con un'esercito generoso e della gloria ardentissimo sembrava dalla fortuna eletto ad oscu-

rare la gloria de'più celebri conquistatori. Arbitro dell'Europa e Signore d'un nuovo mondo, tenendo prigionieri il Re di Francia a Madrid e l'Imperatore Montezuma al Messico, formidabile alle potenze Barbaresche dell'Africa, e per colmo di prosperità congiunto in nozze con Isabella germana di Giovanni III. Re del Portogallo, Principessa che gli recò in dote straordinaria beltà e splendide ricchezze, offerì di sè stesso un maraviglioso spettacolo all'attonito mondo. A noi però non si appartiene l'accompagnar Carlo in tutte le sue spedizioni e di terra e di mare, nè il riferire come colla politica e coll'armi saputo abbia trionfare della celebre lega Clementina, nè finalmente l'esporre le generose di lui gare con Francesco I. Re di Francia. Noi toccheremo soltanto le più famose di tali imprese e quelle specialmente che alla Spagna più appartengono. Ma le grandi imprese mentre dall'una parte fregiano di allori il capo dell'eroe, dall'altra snervano le nazioni, e rendono esausti gli erarj. Tale era lo stato in cui trovavasi Carlo dopo la sua celebre e felice spedizione contro di Tunisi, ad onta dei tesori dell' America. Egli mutriva tuttavolta in mente nuovi progetti di militari spedizioni, ma privo di mezziond'eseguirle ritornò nella Spagna, e siccome far solea, ricorse alla generosità delle Cortes le quali perciò si unirono in Toledo. Ma la nazione persuasa omai che più del falso splendore d'una gloria militare giova l'interna tranquillità, e stanca di prodigare i suoi danari ad uno sfrenato conquistatore rifiutossi a nuove tasse. Irritato per cotanto rifinto quel Carlo che leggi dettava all'Europa tutta, ordinò alle Cortes di sciogliersi, punì il elero e la nobiltà diminuendo loro i privilegi, diede nuove forme alle Cortes spogliandole del potere che sì rispettabili le rendeva. Carlo, ottenuti per sì fatto modo i necessarj sussidj, rivolse di nuovo le sue imprese contra l'Africa bramoso di conquistare Algeri; ivi sbarcò felicemente con un esercito di sceltissma truppa, e già trovavasi a fronte del campo nemico, quando gli uomini e gli elementi contro di lui congiurarono. Orrenda fu la strage che i Mori fecero delle truppe imperiali. Ma l'Imperatore conservò quella grandezza d'animo da cui più che dalle vittorie ebbe gloria immortale; raccolse gli avanzi dell'esercito, li condusse a salvamento sulle galce dell'ammiraglio Doria, ed egli per l'ultimo abbandonò la terra. All'annunzio di si fatale disastro initi

si scossero i nemici di Carlo, ed avvisandosi che giunto fosse l'istante in cui domare tanta ambizione, tutti contro di lui si armarono. Francesco I. già occupata avea parte della Spagna e delle Fiandre, già la guerra ridestata erasi in Italia, e già la lega dei Protestanti ripreso avea le armi; e forse Carlo dovuto avrebbe soggiacere alla possa de'suoi nemici, se le Cortes di Castiglia, gli Stati d'Aragona e di Fiandra ed il Re di Portogallo dato non gli avessero in quest'occasione la prova della più magnanima generosità, e se l'Inghilterra stretta non avesse con lui formidabile alleanza. Con tali mezzi egli potè non solo rispingere da'suoi stati il nemico, ma innoltrarsi sino nel cuore della Francia; e piantati avrebbe i suoi stendardi sulle torri di Parigi, se Francesco dal castello di Crespì non avesse da lui impetrata la pace.

Carlo V. Abbandonato dalla fortuna.

Dopo la pace di Crespì Carlo cominciò ad accorgersi che la fortuna lo andava abbandonando. Francesco appena sottratta la Francia ai pericoli dell'incursione allesti nuovi eserciti contro del formidabile suo rivale. Maurizio Elettore di Sassonia alzato avea lo stendardo della guerra civile e religiosa, messa a soqquadro gran parte della Germania, e costretto l'Imperatore stesso a sottrarsi con grandissimo stento ad un militare stratagemma: le sue cose nell'Italia più non andavano prosperamente. Don Filippo figliuol suo congiunto in nozze colla Principessa Maria d'Inghilterra, e già reggente della Spagna dato avea non equivoci segni di ambire l'assoluto governo. Tutte queste circostanze aggiunte alla già troppo inoltrata età, ed alla podagra ond'era continuamente tormentato recarono tristezza ed abbattimento alla sua grand'anima. Egli non faceva che continuamente sospirare. Assorto dal pensiero di non poter più trovar riposo fuorchè in una totale solitudine rinunziò alla grandezza del mondo nel 1555, cedendo con due diverse cerimonic a Don Filippo figliuol suo primieramente la corona dei Paesi-Bassi accompagnandone l'atto con commoventi istruzioni, e poi quella di Spagna e delle Indie. Dopo tali cessioni rinunziò pure il diadema imperiale a Ferdinando suo fratello. Spogliato d'ogni grandezza, e giovandosi della tregua cui stabilito avea colla Francia ritirossi nel monistero di S. Giusto presso di Placencia nella Estremadura. Ivi diede l'esempio d'una vita penitente, e morì pochi giorni dopo d'aver fatte

celebrare in sua presenza le proprie esequie e dopo d'aver cantato egli stesso l'ufficio de' morti pel bene dell'anima propria, dando sino all'estremo istante del vivere suo non dubbie prove di quell'esaltata immaginazione, da cui stato era spinto sì negli avversi che ne' prosperi avvenimenti. Non ci ha esempio nella storia di alcun altro Monarca, che sia stato al par di lui possente. Egli potè ad ogni dritto vantarsi che i raggi del sole non mai cessavano di risplendere sulla immensa sua monarchia.

## Filippo II.

Filippo alla morte del padre avea sotto il dominio suo la Spagna, Napoli, la Sicilia, la Lombardia, i Paesi-Bassi, Tunisi, il Messico ed il Perù; avea per alleato l'Imperatore d'Alemagna suo zio, e disporre potea delle forze dell'Inghilterra per l'influenza della sua sposa la Regina Maria. Colle numerose squadre teneva in soggezione l'America, mentre col valore delle sue truppe e colla saggezza del suo consiglio sosteneva la superiorità sua nell' Europa. Con tale immensità di potere e di territorio egli ereditate avea alcune delle qualità paterne, e fra le altre il fervore e lo zelo per la Cattolica religione, ma non la prudenza che tanto giovò a tener in freno le impetuose passioni di Carlo. Il sommo Pontefice Paolo IV. dichiarato lo avea ribelle ad oggetto di aver un pretesto per togliergli il regno di Napoli. La vittoria condusse le truppe di Filippo sino alla porte di Roma, e già il Duca d'Alba suo Generale stava per prendere vendetta contro del Papa, quando Filippo gl' ingiunse di chiedere pubblicamente per-dono al Romano Pontefice e ritirare l'esercito. Tanto era il rispetto ch' egli sino dall' infanzia concepito avea verso la corte di Roma! Ricomposte le cose con Enrico II. Re di Francia (a condizione che questi dovesse con lui unirsi per l'estirpazione dell'eresia) e lasciata al governo delle Fiandre Margherita sorella sua e Duchessa di Parma, ritornò nella Spagna; ma appena ebbe posto il piede sul patrio suolo una tempesta distrusse quasi tutt'i vascelli co' quali era approdato. Egli immaginossi che quest'avvenimento fosse un avviso del cielo, in conseguenza del quale dovesse non più abbandonare la Spagna, ma tutto rivolgersi alla propagazione della Cattolica fede. Abbandonando quindi a' suoi Duci la gloria militare, determinò di farsi rispettare dall' Europa senza uscire del suo palazzo, e di far la guerra ora colla pre-

ponderanza delle armi, ora colla segreta politica del suo gabinetto. Egli continuò felicemente la guerra contro dei Maomettani, e per opera sua avvenne la gloriosa battaglia di Lepanto. La scoperta delle isole Filippine, così da Valesco chiamate in onore di lui, e la conquista del Portogallo, sul quale valer fece i suoi dritti dopo la morte del Re Sebastiano, lo resero assoluto Signore di tutte le regioni che dagli Europei state erano scoperte nell'Africa, nell'America e nell'Indie. Quanti tesori non vennero allora a'snoi pie'versati! Ma sgraziatamente essi furono consunti parte nelle pianure di Granada, sulle montagne di Ronda e persino sulle più elevate cime delle Alpujares facendovi scorrere a torrenti il sangue dei Mori accusati di non essere Cristiani che di nome; e parte nei Paesi Bassi, dove non ci fu atrocità che dal Duca d'Alba stata non sia posta in opera a nome del Dio di pace per la conversione dei Protestanti. Quanto sangue non fu colà versato? Quali perdite non vi fece l'esercito di Filippo? Ma questo Re protestato avea di voler piuttosto perdere la corona che concedere la libertà della coscienza. Nè meno infelice fu la spedizione di lui contro di Enrico IV. col pretesto di soggiogare gli Ugonotti, ma in realtà per porre sul trono di Francia la sua figlia Isabella. Enrico coll'abbracciare la religione Cattolica rese vani tutti gli sforzi del suo nemico. Ma più d'ogni altra fu fatale alla Spagna l'impresa di Filippo contra l'Inghilterra ad oggetto d'impadronirsi della Scozia, della quale stato era dal Papa dichiarato erede dopo la morte dell' infelice Maria Stuarda. La sua flotta detta l'Invincibile e comandata dal Duca di Medina Sidonia fu tratta nelle insidie dal famoso ammiraglio Dracke e compiutamente battuta. Filippo alla notizia di questa sciagura appena diè segno di risentimento, sebbene avesse perduto cento vascelli, trenta mila uomini, ed oltre a quaranta miglioni in danaro, e ciò che più importa la preminenza nella marina, che da quest'epoca gli fu dagl' Inglesi contrastata.

Suoi provvedimenti nella Spagna. Suo carattere.

Ma Filippo nel tempo stesso in cui sosteneva dispendiose guerre contra l'Olanda, la Francia e l'Inghilterra, faceva nell'in terno della Spagna fortificar castelli, costruire porti, ergere città, fabbricare conventi, università, palagi, e conduceva a compimento la città di Madrid, dove la corte venne poi a stabilirsi per sempre,

e dove innalzossi dalle fondamenta il sontuoso monastero dell' Escuriale. La magnificenza di quest'edifizio ci dà una perfetta idea della grandezza di Filippo II. non meno che del suo gusto per l'arti belle. Egli favoriva anche le scienze, ma secondo le proprie sue idee, cioè senza loro accordare una libertà assoluta. Sotto il regno di lui fiorirono nella Spagna uomini in ogni genere insigni, Herrera nell' architettura, Velasquez nella pittura, Lope de Vega nella poesia, Molina nella giurisprudenza, Moralès nella storia, Don Antonio Agostino nelle antichità, e finalmente il celebre Cervautes l'autore del romanzo il Don Chisciotte. Il secolo di Filippo II. avrebbe forse superato ogni altro, se l'intolleranza sostenuta dalla forza non avesse soffocato o compresso il genio, e se, come diceva il Cardinale Ximenes, si fossero versati a profitto della terra i grandi tesori che si consumavano nello spargere l' uman sangue per l' esaltazione della fede. Ma egli credeva che la sua autorità sussistere non potesse senza l'appoggio dell' Inquisizione, e quindi segnalò il suo ritorno dalla Germania con un autoda-fè che celebrar fece in Valladolid alla sua stessa presenza. Egli rese pubbliche e solenni grazie al cielo per la strage di S. Bartolommeo, ed è fama che punto non si commovesse alla notizia della morte di Giovanni d'Austria suo fratello naturale, perchè questi divisato avea di sposare la Regina d'Inghilterra Elisabetta ch' era Protestante.

Decadimento della Spagna.

Dovremo noi aggiugnere che la storia gli attribuiva la morte del suo proprio figlinolo Don Carlo? All' Inquisizione perciò dee attribuirsi in parte il decadimento della Spagna ch' ebbe principio cogli ultimi anni di Filippo. L' Inghilterra già portava colpi mortali a' possedimenti degli Spagnuoli nelle Americhe; la Francia sotto un soave governo già riacquistava il suo antico vigore, e minacciava di vendicare i ricevuti oltraggi; i Paesi-Bassi consolidavano la loro libertà; l' Olanda già innalzavasi tra le potenze; i Portoghesi facevano sforzi per sottrarsi al giogo che gli opprimeva; finalmente la Spagna, i cui debiti sorpassavano le rendite, soggiaceva ad insopportabili imposizioni. Tale era lo stato delle cose nell' anno 1598, epoca della morte di Filippo.

Filippo III.

Filippo II. ebbe per successore il proprio figliuolo Filippo III.

Questi colla debolezza sua fu alla Spagna più funesto che l'inflessibile suo padre colla ferocia e colla fermezza. Intollerante per abitudine, indolente per indole sofferi che l' Inquisizione si arrogasse una specie di sovranità, e che il Duca di Lerma suo favorito, diretto dai consigli di Calderon tenesse despoticamente le redini del governo: le quali due circostanze accelerarono sempre più la decadenza della Spagna. Filippo dopo d'aver creata una moltitudine di cariche e di titoli per soddisfare la propria vanità, volle pur pretendere alla gloria delle armi, e quindi intraprese le due sgraziate spedizioni di Algeri e dell'Irlanda, nelle quali consumò inutilmente l'oro delle chiese ed i tesori dell' America. Già la fortuna erasi dichiarata per le provincie unite de' Paesi-Bassi. Le loro navi aveano osato di battere la squadra Spagnuola nella baja stessa di Gibilterra, e già i loro stendardi sventolavano vittoriosi ben anco ne'mari delle Indie e del nuovo mondo. La nuova repubblica già stata era riconosciuta dalla Francia e dall' Inghilterra; essa lo fu finalmente anche dalla Spagna. A questo sacrifizio s' aggiunsero le conseguenze della debolezza del ministero e della mala interna amministrazione, circostanze che somministrarono agli Olandesi un mezzo di vie più arricchirsi co'loro viaggi marittimi dando alla Spagna quelle derrate che prima da essa traevano. Imperocchè il lusso straordinario della corte esigeva i prodotti delle fabbriche straniere come oggetti di prima necessità; essendo che il fanatismo nella sua sfrenatezza erasi contro dell'agricoltore spiegato al segno, che la prosperità stessa, cui quest'arte stata era dai Mori innalzata nel regno di Valenza, fu uno dei motivi de' quali il Patriarca Giovanni di Ribera si prevalse per ottenere l'ultima loro espulsione; sebbene fortemente vi si opponessero il Duca d'Osuna ed i Baroni di Valenza, ben eglino veggendo che con questa violenza la Spagna perdeva un gran numero di famiglie utili e laboriose. Fra mezzo a sì viziosa amministrazione venivano sacrificate le migliori truppe per sostenere in Germania i diritti del nuovo Imperatore Ferdinando II. e per conservare la Valtellina, di cui erasi a nome di Filippo impadronito il Duca di Feria sotto il pretesto di propagarvi la Cattolica religione. Questi sforzi giovarono perchè la Spagna riprendesse nella Germania un' attitudine guerriera e rispettabile. Ma nondimeno il Duca d'Osuna ben conoscendo la debolezza del

governo aspirò impunemente alla sovranità di Napoli, e l'avrebbe ottenuta, se il Gardinale Francesco di Borgia a lui sottentrato nella carica di vice-Rè, non avesse saputo prevenirne le popolari sommosse.

Filippo IV.

Filippo IV. successe al padre suo l'anno 1621 nell'età di sedici anni. Egli confidò le redini del governo ad Olivarès suo favorito, la cui prima sollecitudine fu quella di abbattere tutti coloro che sotto il passato regno goduto aveano l'aura della fortuna. Il nuovo ministro stabili per base del suo sistema politico la convenienza d'innalzare l'imperial dinastia sopra tutte le altre potenze dell'Europa. Tale progetto non poteva che ridestare la guerra. Così avvenne; perciocchè questa fu l'epoca della celebre guerra dei trent'anni, in cui Gustavo Adolfo Re di Svezia raccolse tanti allori. I primi successi andarono a seconda dell'anzidetto sistema. Le aquile imperiali volarono trionfanti dall' Alta-Sassonia sino alle montagne della Savoja, e spiegarono le loro ali vittoriose sulle mura di Magonza. Gli eserciti si di mare che di terra della gran Bretagna, dell'Olanda, della Francia, dei Mori nell' Africa furono sbaragliati. La fortuna segui le armi Spagnuole sino nell' America, dov' esse ripresero agli Olandesi il Brasile e conquistarono Guyaquil e Porto-Rico. Olivarès inorgoglito per tante vittorie già stava per dare il titolo di Grande al suo reale alunno, quando la sorte cangiossi all'improvviso. Il Generale Sycdese Bannier ed il Duca di Sassonia Weimar arrestarono il corso dell'esercito imperiale colle vittorie di Wistock e Rhinfeld; i Marescialli della Meilleraie, e di Châtollon posero fine ai progressi del Cardinale Infante che comandava l'esercito de' Paesi Bassi; le squadre dell' Olanda, e di Cromwell desolarono le colonie Spagnuole nell'America. La Spagna estremamente impoverita più sostener non potea il falso splendore dell'apparente superiorità sua che coi doni gratuiti delle Cortes. Ma il ministero in contraddizione con sè stesso prodigava coll'una mano in vanissima pompa ciò che coll'altra andava risparmiando, mercè di leggi ed altre ordinazioni contro del lusso. Guari quindi non andò che la nazione si scosse, e fecesi a negare le contribuzioni che le venivano chieste. Il fuoco della ribellione divenne assai più ardente nel Portogallo. Lisbona sollevossi per la prima: il popolo vi mise a pezzi

l'oppressore suo Vasconcellos; la nobiltà tolse la vice-reggenza alla Duchessa di Mantova: la guernigione Spagnuola capitolò. Una nuova eroina Luigia di Gusman pose sulla testa del proprio consorte la corona, ed il Duca di Braganza riconosciuto e proclamato Re legittimo ricuperò quasi senza spargimento di sangue il trono degli avi suoi. Alla Regina ed ai Grandi riuscì finalmente di convincere il Re che la pessima amministrazione d'Olivarès era la causa principale dei disastri della Spagna. Filippo, benchè con ripuguanza, depose il suo favorito, ed affidò il minstero a Don Luigi d'Haro, nomo di maggiori talenti, e di minor presunzione di Olivarès. Mercè del nuovo ministro fu conchiusa colla Francia la pace detta de' Pirenei, nella quale Filippo cedette a Luigi XIV. il Rossiglione, ed una parte della contea d'Artois. Poco dopo fu pure conchiusa la pace coll' Inghilterra, alla quale venne fatta la cessione di Dunkerque e della Giamaica. Ma la Spagna perdette nelle pianure di Villaviciosa e la più formidabile armata e la speranza di riconquistare il Portogallo.

Carlo II.

Filippo IV. morì nel 1665. A lui successe Carlo II. figliuol sno fanciullo di quattro anni. Maria d'Austria ebbe la reggenza; ma essa nel consiglio istituito dal defunto Re introdusse un Gesuita Tedesco cioè Giovanni Everardo Nitardo, suo confessore. Questa distinzione eccitò gelosie e discordie tali che la Regina fu costretta ad allontanare il suo favorito conferendogli l'ambasceria di Roma. Don Giovanni d'Austria avea la carica di primo ministro, allorchè Carlo II. giunto al quattordicesimo anno dell'età sua prese le redini del governo. Fu conchiusa la pace col Portogallo. Alfonso VI. vi fu riconosciuto legittimo Sovrano; nè la Spagna conservò nell' Africa altro stabilimento Portoghese, fuorchè la città di Ceuta. La Francia sollevossi a nuove guerre contra la Spagna, ed estese le sue conquiste oltre i Pirenei, nelle Fiandre e nell'America Spagnuola; ma colla pace di Riswich nel 1697 tutto essa restituì alla Spagna, ben Luigi XIV. avvisandosi d'indurre con tale moderazione il Re Carlo al celebre testamento onde un Principe Francese fu chiamato alla successione di quel regno. Carlo II. erasi in prime nozze ammogliato con Maria Luigia di Borbone, figlia primogenita del Duca d'Orleans, ed in seconde nozze con Maria di Neuburg, figlia dell'Elettore Palatino, dai quali due matrimoni non ebbe figli, e perciò egli era l'ultimo Principe della casa d'Austria nella Spagna. Alcune potenze della l'Europa già stipulato aveano segretamente la divisione della monarchia Spagnuola. La Spagna, le Indie ed i Paesi-Bassi essere doveano il retaggio del primogenito di Baviera. A Luigi, Delfino di Francia, toccar doveano i regni di Napoli e di Sicilia, e gli altri territori nell'Italia oltre la provincia Ispana di Guipuscoa, all'Arciduca Carlo, figlio dell'Imperator Leopoldo, il ducato di Milano. Sdegnossi Carlo di tale divisione, fattasi mentr' egli tuttor vivea. Quindi è che coi consigli del Papa Innocenzo II. e dei suoi più saggi ministri riconobbe il diritto di successione in Filippo Duca d'Anjou, secondo figlio del Delfino, come nipote di Maria Teresa d'Austria sua sorella maggiore.

Filippo F.

Grandi discussioni diplomatiche ebbero luogo tra la Francia e l'Austria per questa successione, giacchè fra esse sole se ne disputava il diritto, essendo improvvisamente morto l'Elettore di Bayiera; ma accaduta appena la morte di Carlo nel novembre del 1700 il Re di Francia diede esecuzione al testamento in favore del nipote suo. Il Duca d'Anjou giunse a Madrid nel febbrajo del 1701, e su riconosciuto Re fra gli applausi del popolo, edi voti di quasi tutti i Grandi del regno. Ma tale proclamazione, comechè riconosciuta dal Papa e dalla maggior parte delle potenze di Europa, trovò un grande ostacolo nell'Imperatore Leopoldo, e fe' nascere la famosa guerra di Successione. L'Arciduca Carlo proclamato a Vienna Re della Spagna e delle Indie sotto il nome di Carlo III. sbarcò a Lisbona, dove ebbe onori reali. La guerra si accese con dubbia fortuna nel seno stesso della Spagna. Varie fortezze furono prese e riprese. Il Maresciallo Duca di Berwick e il Duca di Vendome spiegarono prodigi di attività e di valore. Filippo V. trovavasi nel più grande periglio. Madrid era caduta in potere dei nemici. Consigliavasi al Re di provvedere alla propria salvezza col rifuggirsi in Francia. Egli vi si oppose con croica fermezza, protestando che sosterrebbe i propri diritti sino all'ultima goccia del suo sangue, e che mai non abbandouerebbe sudditi sì fedeli e sì a lui devoti. La fortuna cangiossi nel 1707. Il Duca di Berwick riportò presso d'Almanza nella Murcia una segualata vittoria. Gli alleati furono a poco a poco costretti ad abbandonare la

penisola. Il trattato d'Utrecht assicurò a Filippo il possedimento di tutto il regno. Egli allora occupossi a ristabilire l'ordine nelle finanze; nel che molto gli fu di giovamento il Cardinale Alberoni, uomo, il cui genio avrebbe recato sommi vantaggi alla Spagna, se una sfrenata ambizione non lo avesse spinto a mal'augurate imprese. Cotale ambizione fu causa che la Spagna perdesse ben sei mila uomini, e ventitrè vascelli in una sciagurata battaglia contra l'Inghilterra. Filippo non potè ottenere la pace che colla condizione di dimettere il suo ambizioso e favorito ministro. Quindi egli l'anno 1720 entrò pel quarto nella famosa alleanza della Francia, Inghilterra ed Olanda; ma liberato dalle agitazioni della guerra egli non fu niente più felice. Imperocchè era tormentato da tetra malinconia, sicchè stava talvolta per ben sei mesi a letto, senza farsi radere la barba, tagliarsi le unghie, e cangiare di biancheria. Credevasi ognor vicino alla morte, e chiedeva perchè mai non venisse seppellito. Prese quindi la determinazione di rinunziare la corona al suo primogenito Don Luigi Principe delle Asturie. Ma il giovane Infante non potè assumere le redini del governo, essendo stato rapito dalla morte giunto appena al diciassettesimo anno dell' età sua. Non essendo l'altro Infante Don Ferdinando (fratello di Don Luigi, nati ambidue da Maria Luigia Gabbriella di Savoja, prima consorte di Filippo, di cui questi rimase vedovo nel 1714) nell'età di poter regnare, Filippo ad istanza della regina Isabella Farnese sua seconda consorte, e dei Grandi del regno riprese lo scettro. La guerra ridestatasi alla morte dell'Imperatore Carlo VI. ultimo germe della linea maschile Austriaca, trasse pure nell' Italia l'esercito Spagnuolo sotto il comando dell'Infante Don Filippo secondogenito d'Isabella. Questi col sussidio delle armi Francesi condotte dal Principe di Conti già conquistate avea le principali piazze del Piemoute, il cui sovrano dichiarato erasi per l'Imperatrice Maria Teresa, unica figlia di Carlo VI. La guerra andava vie più fervendo, quando Filippo V. cessò di vivere nel 1746. Fu questa certamente una gravissima sciagura per la Spagna, perocchè Filippo ad onta della sua debolezza per le femmine, dalle quali lasciavasi sovente dominare, nutriva grandi virtù, ed avea fatto più volte risplendere il valor suo alla testa degli eserciti.

#### Ferdinando V.

Ferdinando V. secondogenito del defunto Filippo, asceso al treno nel 1746 trovò che i debiti dello Stato ascendevano a quarantacinque milioni di piastre. «Il Re ne rimase spaventato (dice il signor Bourgoing), era giusto, ma debole e scrupoloso. Egli unisce una giunta composta di Vescovi, di ministri, e di avvocati e le fa invito a pronunziare se un Re sia obbligato ad addossarsi i debiti del suo antecessore. La quistione fu decisa negativamente a pluralità di voti, la coscienza del Re fu sollevata, ed il fallimento deciso ». Mercè del suo matrimonio con Donna Maria di Portogallo, e mercè ancora della cessione del ducato di Milano all'Imperatrice Maria Teresa, egli ottenne una pace stabile e sincera; e quindi tutto si rivolse a ristabilire il commercio, le manifatture e la navigazione: conchiuse un concordato colla Santa Sede, fondò a Madrid l'Accademia Reale di S. Ferdinando, e fece viaggiare vari dottissimi nomini onde estendere le nazionali cognizioni. Ma nel 1759 fu rapito dalla morte dopo una lunga e dolorosa malattia. Non avendo lasciato prole alcuna ebbe a successore il suo fratello Don Carlo Re di Napoli. Questi pose sulla testa di Ferdinando IV, suo figlio la corona delle due Sicilie e quindi fece vela per Barcellona colla sua consorte Maria Amalia di Sassonia, Il suo ricevimento a Madrid fu un vero trionfo.

## Carlo III.

Il regno di Carlo III. fu fecondo di grandi avvenimenti, e stato sarebbe assai più felice, se Isabella Farnese vedova di Filippo V., la quale nel regno di Ferdinando V. erasi ritirata nel castello di S. Ildefonso, dove conduceva una vita più che monastica, cedendo all'ambizione, sopita ma non estinta nel suo cuore, ritornata non fosse alla corte appena giuntovi Carlo III. figlinol suo, ed ivi spiegata non avesse tutta la sua influenza. Carlo avendo trovato nell'erario regio oltre a centosessantacinque milioni di franchi, accumulati dall'innavveduta economia di Ferdinando V. ne dispose per estinguere in parte i debiti di Filippo V. e con quest'atto procaeciossi lode di giustizia e munificenza. Nella guerra che ridestossi tra la Francia e la Gran Bretagna egli erasi per lungo tempo conservato neutrale; ma finalmente vedendo i pericoli, in cui trovavasi la Francia sottoscrisse il fa-

moso patto di famiglia. Egli mosse quindi la guerra alla Gran Bretagna ed al Portogallo, guerra disastrosa, che a lui fu causa di grandi sacrifici, e che tratti avrebbe i nemici sul territorio stesso della Spagna, senza la pace di Parigi stipulata il 10 di febbrajo del 1763.

Espulsione de' Gesuiti.

Celebre è pure il regno di Carlo III. per l'espulsione dei Gesuiti nel 1766, accusati d'aver ambito alla sovranità del Paraguay, e di averne già eletto in Re un membro della società loro col nome di Nicola I. Il ministro Conte d'Avanda che nell'anno antecedente già date avea prove di somma attività e saggezza nel reprimere l'insurrezione avvenuta a Madrid pei decreti di Carlo III. tendenti a cangiare l'antico abbigliamento Spagnuolo ed in particolare a sopprimere l'uso de' mantelli, e tendenti ancora ad introdurre le latrine fin allora in quella città sconosciute, incaricossi di tale difficile operazione. Egli fece levare dalla penisola i Gesuiti in una medesima notte senza scandali e rumore. Tutti que' religiosi furono condotti nell' Italia, dove Sua Maestà Cattolica si addossò l'incarico di provvedere alla loro sussistenza. Clemente XIII. accolse di mala voglia i Gesuiti ne'suoi Stati. Nè guari scorse ch'egli fulminò la famosa bolla in caena Domini contro del Duca Infante di Parma che sottomessi avea all'esame del suo consiglio i decreti del Vaticano. La Spagna, il Portogallo, la Francia, Napoli, Venezia e la Lombardia protestarono contro della bolla, e già queste potenze fatte eransi a sostenere le loro pretensioni colle armi, quando il Papa Ganganelli, Clemente XIV. pose fine ad ogni disordine colla generale soppressione dei Gesuiti. Carlo giovandosi della pace formò sotto il titolo d' Amici del paese un'accademia per gli oggetti della più grande utilità e per popolare i deserti della Sierra-Morena. Otto mila Tedeschi vi furono tratti dall'interno della Germania. Ma insorta la guerra dell'indipendenza degli Stati-Uniti d'America Carlo il 16 di giugno del 1779 fu costretto a rinnirsi colla Francia a favore degl'insorgenti Americani. Le sue truppe sofferirono grandi rovesci nelle Floride: inutile e disastrosa fu pure la sua impresa contro di Gibilterra. Gl' Inglesi dopo varie vicende or prospere or avverse riconobbero finalmente l'indipendenza dell'America il 5 di novembre del 1782. Da cotale guerra di ben quattro anni nessun frutto ritrasse la Francia; ma la Spagna ricuperò tutte le sue perdite, si fe'padrona di Minorica e delle Floride, e co'suoi convogli di Vera-Cruz ritrasse grandi masse d'oro. Il Re nel 1782 fondò la celebre banca di S. Carlo, che con cinquanta mila azioni rappresentava più di sessantacinque milioni di franchi; nel 1785 stabilì la compagnia delle Filippine, e due anni dopo fece scavare il canale d'Aragona. In mezzo a queste utili operazioni, e solo distratto dalla caccia, che formò sempre il suo più gradevole trattenimento, Carlo III. morì nell'età di 73 anni nel dicembre del 1783.

Carlo IV.

Carlo IV. non avea che venti anni allorchè ascese sul trono del defunto suo padre. Tremende sciagure lo attendevano. Egli fu ben tosto testimonio dello scompiglio, cui tutt' Enropa andò soggetta. Principe pacifico conservò da principio una stretta neutralità, credendo forse di evitare per tal modo maggiori disastri. Ma per la morte dell'infelice Luigi XVI. fu costretto ad entrare nella grande alleanza, ed a dichiarare la guerra ai demagoghi tiranni della Francia. Le sue prime imprese furono felici; ma sopraffatto dal numero, e già vedendo gli Stati suoi in grave pericolo, conchiuse la pace di Basilea cedendo alla Francia la parte Spagnuola di San-Domingo. Don Emmanuele Godoy, Duca dell'Alcudia, fu quegli che pose fine a tale trattato, e quindi ricevette il titolo di Principe della Pace: nomo ambizioso che dichiarato erasi contro di Don Ferdinando Principe delle Asturie, e che fingendo amore pel Re e per la nazione tutto erasi prostituito ai voleri di Napoleone. Nel :807 il Generale Junot con una poderosa armata attraversò la Spagna e s'impadronì del Portogallo: sconfitto dagl'Inglesi non altro fratto raccolse dalla sua spedizione che il vano titolo di Duca d'Abrantez. Ma Napoleone però meditava di tutta sommettere la penisola al dominio suo. Alcune sue truppe, da lui dette ausiliarie, s'impadronirono a poco a poco di Pamplona, di Barcellona e di altre piazze. Madrid stesso fu costretta a ricevere guarnigione Francese sotto il comando del Generale Murat. Gli animi si esacerbarono. Il popolo assalì il palazzo d'Aranjuez, dove allora trovavasi la corte. Carlo IV. affacciatosi ad un balcone dichiarò la sua rimunzia a favore del figlio, Ferdinando VII.

Quest'atto calmò gli spiriti; ma pur volevasi una vittima nel Principe della Pace creduto autore di tante sciagure. Egli fu barbaramente trattato, ma non ucciso, e quindi sotto la protezione di Murat passò bentosto in Francia colla famiglia reale.

Ferdinando VII.

Ferdinando nel maggio del 1808 fece il suo solenne ingresso in Madrid. La tranquillità tra i Francesi e gli Spagnuoli fu ben tosto turbata. La violenza usata da Murat e dagli altri Generali Francesi non fece che accrescere il tumulto. Nulla più valendo l'antorità del Re, su stabilita in Valenza una Giunta suprema preseduta dall' Arcivescovo di quella città, la quale trasportossi poi a Madrid, ove prese il titolo di Giunta centrale sotto la presidenza del Conte di Florida-Bianca, e pubblicò vari manifesti per eccitare o vie più sostenere l'entusiasmo dei popoli. La rivoluzione degli Spagnuoli erasi spiegata con tanta violenza che Buonaparte agevolmente s'accorse che difficilissima cosa gli sarebbe il sommettere colla forza una nazione generosa: egli si rivolse quindi agli artifizi. Ferdinando avea spedito un'ambasceria a Napoleone il quale in questo medesimo istante fingeva di prepararsi ad un viaggio verso Italia nell'atto stesso che deviava dal suo cammino per visitare Bordeaux. Napoleone invitò Ferdinando a recarsi a Bayona, dove egli ancora trovato sarebbesi con Carlo IV. e dove provveduto avrebbe al destino della monarchia. L'incauto Principe cadde nell'agguato. Appena ebbe egli passate le frontiere della Spagna, s'accorse che più non gli sarebbe permesso di ritornare nel regno. Carlo IV., Ferdinando VII. ed i Principi della loro famiglia furono costretti a rinunziare alla corona in favore di Giuseppe fratello di Buonaparte. Quest'atto tirannico e ridicolo fu confermato da un simulacro di Giunta. Troppo sono note le conseguenze che derivarono da cotale avvenimento. Noi perciò non ci tratterremo a descrivere gli orrori di una guerra la più feroce tra nazione e nazione, nè i prodigi di virtù operati dagli Spagnuoli per sostenere i diritti della Borbonica dinastia, nè il modo finalmente onde precipitò l'immane mal fondato colosso, ed i popoli dell'Europa restituiti furono alla tranquillità, alla sicurezza, ai loro legittimi Sovrani. Avvenimenti sono questi, de'quali fummo noi stessi spettatori, e la cui storia troppo dall'istituto nostro ci dipartirebbe.

#### COSTUMANZE

DE' MODERNI SPAGNUOLI E PORTOGHESI.

Carattere de' moderni Spagnuoli e Portoghesi.

La face della storia ci ha condotti dai più remoti tempi della Spagna sino a' di nostri, e noi al lume di essa abbiamo potuto osservare le costumanze del popolo Spagnuolo nelle varie sue vicende, e sotto le diverse sue dinastie. Imperocchè l'indole ed il carattere d'un popolo non meglio conoscere si possono che contemplandone la vita, per così dire, e rayvisandolo nelle varie circostanze nelle quali, secondo la diversità dei tempi, si è desso trovato. Ora non ci ha popolo che quanto lo Spagnuolo conservato abbia, e conservi tuttora pressochè la medesima fisonomia, i costumi medesimi; e ciò noi abbiam potuto ravvisare chiaramente nella storia che di esso colla massima brevità riferimmo. Lo Spagnuolo del tempo dei Romani, è pure lo Spagnuolo dei giorni nostri. Ciò vuolsi pur detto dei Portoghesi. « La nazione « Spaguuola, e la Portoghese (dice il Conte Alfieri, che pur « conosciute le ayea assai da vicino) sono quasi oramai le sole « di Europa che conservino i loro costumi, specialmente nel « basso e medio ceto. E benchè il buono vi sia quasi naufrago a in un mare di storture di ogni genere che vi predominano, « io credo tuttavia quel popolo una eccellente materia prima per « potersi addirizzar facilmente ad operar cose grandi, massima-« mente in virtù militare; avendone essi in sovrano grado tutti « gli elementi; coraggio, perseveranza, onore, sobrietà, obbe-« dienza, pazienza ed altezza d'animo (1) ». Questo in generale

<sup>(1)</sup> Alheri, Sua vita, Tom. I. pag. 201, edizione colla data di Londra, 1804.

è tuttora il carattere degli Spagnuoli; carattere, di cui eglino date hanno splendidissime prove negli ultimi memorandi avvenimenti. Ma tralasciando di favellare della religione, che fu costantemente la Cattolica praticata sino alla superstizione, delle forme del governo, che fu sempre monarchica con una maggiore o minore influenza delle Cortes e del clero, gioverà l'esporre brevemente le costumanze e quelle varietà di carattere che più distinguono un popolo dall' altro ne' varj regni o stati, onde la penisola è composta.

Andalusini.

Gli abitatori dell' Andalusia sono per un certo orgoglio tutto lor proprio soprannomati i Guasconi della Spagna (1). Celebri sono i Majos e le Majos, cioè gli zerbini e le civette dell' Andalusia, il cui personaggio fa ridere il pubblico nelle commedie che si danno sui teatri di Madrid e delle altre provincie. I Majos portano un largo e rotondo cappello invece della mentera, comunissima e lunga berretta a maglia. Gli Andalusini, delle antiche abitudini tenacissimi, conservar vollero cotal cappello, ed i larghi mantelli, anche dappoichè Carlo III. ne fece la proibizione a motivo che sotto di quel coprimento celavansi spesso i malfattori. Ributtanti sono i Majos, ma vezzose e seducenti le Majas. alle quali De-Laborde dà un'aria svelta, modi facili, andamento lesto, occhio vivace attraente animato, sorriso vago e piacevole, persona snella, calzatura elegante, vesti vaghe e lievi, grazie variate, suono di voce armonioso, amabilità naturale, gesti espressivi. Gli Andalusini vaghissimi sono del fandango e del bolero, specie di danze, delle quali parleremo più sotto.

Zingari.

Gli Zingari, intorno alla cui origine si è tanto dai dotti disputato, tròvansi nella Spagna e specialmente nell'Andalusia, dove commisero già ogni sorte di scelleraggini. Essi portano quivi il nome di Gitanos forse dalla corruzione del primitivo nome Egyptianos. Carlo III. gli obbligò ad una stabile dimora in diversi villaggi, ed all'esercizio di qualche professione: parlano lo Spa-

<sup>(1)</sup> Intorno alle vesti dei popoli de' quali qui esponiamo i costumi, si veggano le Tavole 26 e seguenti, nelle quali sono raccolte in apposite composizioni le immagini di varj abitanti delle diverse provincie della Spagna.

gnuolo, ma usano fra loro un gergo particolare. Il loro abito consiste generalmente in una camicia ed in un pajo di calzoni. Sono danzatori infaticabili, e per poca mercede eseguiscono balli i più lascivi. La danza è il primo e forse l'unico insegnamento ch'essi danno a'lor figliuoli. Questi, si maschi che femmine, secondo che vanno crescendo negli anni, apprendono diversi salti ed atteggiamenti grotteschi onde guadagnarsi il vitto col sollazzare i passeggieri.

Aragonesi ed abitanti delle Asturie.

Gli Aragonesi nemici del lusso e dei bisogni fittizi vestono assai semplicemente. I cittadini di Zaragoza portano sotto il mantello nero o bruno un semplice farsetto senza collare, nè cravatta. La sola differenza delle varie classi de' cittadini consiste nella maggiore o minore finezza del mantello. I più ricchi nell'estate lo hanno di seta, e lo portano in guisa di lasciare scoperta una spalla onde veggasi e l'abito e il dovizioso merletto della camicia. Le donne vanno con non minore semplicità vestite. Le contadine però si distinguono per una specie di collare di tela sottile ed increspata che si solleva sino alla metà della testa allargandosi come il calice di un fiore; costume che vuolsi nato ai tempi della Regina Isabella. I paesani copronsi con una berretta di feltro o di lana in forma di calotta, e vestono una giubba di lana somigliante alla dalmatica dei nostri diaconi. La loro calzatura è stretta da cordoni attorniati alla gamba a ghirigoro sino alle ginocchia. I popoli delle Asturie non mai piegato aveano il collo al giogo nè dei Cartaginesi, nè dei Romani. I loro nepoti respinsero con ugual valore i Goti ed i Musulmani. Dopo la funesta giornata di Xérés essi accolsero il Principe Pelagio, e gli avanzi dell'esercito Cristiano. Le Asturie possono quindi chiamarsi l'asilo della monarchia Spagnuola. Quindi è che di grandi privilegi gode la nobiltà delle Asturie, e gli abitanti stessi delle montagne d'Ausena portano il titolo d'illustri montanari. La probità degli Asturini è somma ed è passata in proverbio: essi sono più che gli altri popoli della Spagna affezionati alla patria ed al Principe. Biscaglini.

I nobili nelle Biscaglie compongono quasi la metà della popolazione; nè ci ha paese, in cui i nobili, *Hidalgos*, siano in sì gran numero, quanto nella Spagna. Essi conservano i loro titoli con una somma gelosia, malgrado delle vicende della fortuna, senza credere punto di macchiare il lor sangue con mestieri i più umili, i più abietti, i più servili. Vedesi talvolta un vecchio servitore divenuto erede del proprio padrone morto senza prole, succedere al maggiorasco, al nome, al blasone di lui con diritto di trasmissione ai propri figli, e non per altro merito, che per la sua stessa nobiltà personale; e veggonsi sovente nobilissime damigelle servire da cameriere le spose dei Grandi. « È cosa non sì facile a concepirsi (dice il signor De-Laborde) come mai questi nobili che sdegnano di mettere la mano all'aratro, che disprezzano persino le arti liberali, e coloro da'quali vengono esercitate, non arrossiscano poi di porre i loro figliuoli nella condizione di servitori presso persone che non avendo maggiore nobiltà di loro non hanno altro merito che quello di una più grande opulenza (1) ».

Nobili e Grandi.

La nobiltà Spagnuola, al pari della primitiva nobiltà di tutta l'Europa, non era anticamente che tutta militare. Essa gode tuttora di molti privilegi: può sola essere decorata dei quattro ordini principali; va esentata da certe imposizioni, dalla milizia, e dall'alloggio delle truppe; non può per debiti essere carcerata o condannata a perdere alcuno dei suoi averi: arrestata per delitti vien chiusa in prigioni dalle altre distinte, e tutte proprie di lei sola. I Grandi di Spagna, sia per retaggio, sia per nomina del Sovrano, aveano anticamente castelli e giurisdizioni: eglino soli ed i Vescovi potevano essere membri delle Cortes. Ora i loro privilegi sono assai circoscritti. Nelle grandi cerimonie sedono immediatamente presso del Re, dinanzi al quale tengono coperto il capo; privilegio comune coi Cardinali, cogli Arcivescovi, e cogli ambasciatori delle potenze straniere. Allorchè giungono in qualche città di provincia sono complimentati dal corpo municipale, ed hanno una guardia d'onore. Ricevono il titolo di Eccellenza e dal Re

<sup>(1)</sup> La professione anche delle arti meccaniche non è più una macchia alla nobiltà, da che il Conte di Florida-Bianca, provvidissimo ministro, ad oggetto di diminuire altresì la jattanza e l'influenza degli Hidalgos, ha fatto solennemente decidere che un gentiluomo può senza contrarne macchia alcuna esercitare le professioni di chirurgo, di speziale, di mercante, di calzolajo e di sartore.

quello di *cucini*. Le loro mogli sedono sur uno sgabello presso la Regina, e questa si alza per riceverle quand' entrano. Essi finalmente nel loro stemma portano la corona ducale coi fiori a stella, sebbene non sieno Duchi, e nelle cerimonie hanno il diritto di farsi precedere dai mazzieri e da un araldo.

Biscaglini.

I Biscaglini discendono dagli antichi Cantabri, hanno un dialetto tutto lor proprio, forse derivante dall'antico idioma Cantabro, siccome abbiamo già accennato, e vantansi d'avere fondata una colonia nell'Irlanda, dugento anni prima dell'Era Volgare. L'incivilimento ha ben poco alterato il loro carattere natio: han la tinta fosca, il viso animato, l'occhio vivo, la fisonomia ridente e schietta, agilissimo il portamento: amano il vino e la buona tavola, ed in ciò allontanausi dalla sobrietà degli altri Spagnuoli. L'abito dei cittadini non è punto differente da quello degli altri Spagnuoli, e per conseguenza segue le mode generalmente usate nell' Europa. Ma gli abitanti della campagna conservano tuttora la semplicità antica. Gli uomini vestono calzoni di tela biancastra, una berretta di lana, la cui forma è varia secondo i distretti, somigliante talora alla calotta de' Catalani, talora alla montera degli abitanti di Murcia e dell' Andalusia, un farsetto rosso, largo, corto ed aperto, e sovr'esso un cappello di lana. Gli abiti delle contadine non molto differiscono da quello degli altri paesi già da noi descritti, se non che le maritate copronsi il capo con un fazzoletto di tela o di mussolina che allacciano sul vertice, lasciandone cadere in dietro le punte. Esse sono robuste ed alla fatica deditissime: vestite di una cortissima gonna, senza calzette nè scarpe e colle braccia scoperte sino alle spalle, fanno le barcajuole, portano immani fardelli, coltivano la campagna, esercitano i più laboriosi mestieri, ed il più delle volte terminano il giorno tenendosi l'una l'altra per la mano, e lietamente danzando al suono del tamburino.

Castigliani.

Gli abitanti della vecchia Castiglia sono sommamente divoti forse per la moltitudine dei conventi e delle chiese che trovansi in questa provincia.

Processioni.

Le processioni vi sono non meno che nel Portogallo frequen-

120

tissime, fra le quali la più particolare è quella della Settimana Santa. In tal'occasione le strade son tutte addobbate di nero. Le piazze appajono ripiene di altari e di picciole cappelle, ove figuransi i misteri della passione e la tomba di Cristo, o di qualche martire. L'immagine della Vergine, e specialmente del Rosario, viene portata in processione dalle confraternite quasi ogni sera dopo il tramontar del sole. Un confratello precede tenendo nell'una mano una torcia accesa, e coll'altra un paniere per ricevere le elemosine. Un altro agitando un campanello avverte i fedeli d'aprir le finestre e di gettare da essa le limosine. Ai due lati dello stendardo o dell'immagine sono i mazzieri che tengono le insegne della loro dignità in cima di un lungo bastone. La processione è accompagnata da una folla di fedeli d'ogni età e d'ogni sesso.

# Predicatori.

I predicatori vi sono numerosissimi. Questi esercitano il loro ministero non nelle chiese soltanto, ma anche ne' quadrivi e nelle piazze. La loro declamazione diviene talvolta ridicola e buffonesca, specialmente allorquando per atrarre maggior concorso e più pingue elemosina esprimono i patimenti del Redentore ed i supplizi dell'inferno. Avviene non rare volte che nel medesimo luogo un saltimbanco ed un grossolano predicatore si sforzino di vicendevolmente rubarsi gli uditori, tra i quali i più attenti sono i ciechi. Ciascuno di questi è guidato da un picciolo cane, ed al suono del flauto e del tamburello canta alcune vecchie e moderne avventure che dette sono cacara e delle quali il popolo è avidissimo. Sovente con pessimo dialetto Francese ripetono la canzone di Francesco I. Quando il Re parti dalla Francia, ne parti per sua mala ventura. Questa canzone era divenuta di moda in questi ultimi tempi. Gli abitanti di guesta provincia sono inoltre più gravi e più taciturni degli altri Spagnuoli. Poveri, la più parte. non hanno quell'aria d'interna tranquillità che nascere suole dall'agiatezza. Riservati in ogni circostanza, in ogni minimo discorso sembrano ponderare tutte le parole e dare una somma importanza ad ogni lor picciola azione, facendo tutto con insopportabile lentezza. La gelosia e la vendetta sono le passioni più dominanti in ambidue i sessi, dai quali vengono sfogate con delitti i più atroci. Ma ciò che sembrar dee stravagante si è che nell'atto medesimo in cui essi macchinano di scannare un uomo, fanno novene e preghiere ai Santi ed alle anime del purgatorio, baciano le reliquie, ed esercitano ogni altr'atto di divozione onde ben riescire nella loro impresa. L'abito dei cittadini non è qui ancora differente da quello degli abitanti di Madrid, e segue i capricci della moda Europea.

Abito delle Castigliane.

L'antico abito delle dame (e ciò vuolsi detto in generale di tutte le dame Spagnuole) presentava una straordinaria magni-ticenza: le pietre, l'oro e l'argento vi erano a profusione. Le Castigliane conservano tuttora un' immagine di tale magnificenza con pietre e perle false od apparenti, colle quali formano larghe catene cui allaciansi all'un lato del corpo: non portano collane, ma braccialetti, anelli e pendenti di forme stravagantissime sì larghi e pesanti che talvolta la punta dell' orecchio corre a pericolo d'esserne squarciata. Grande ostentazione presentano pure nel lutto vestendosi tutte di lana nera, eui sovrappongono un mantello di seta parimente nero e lungo sino ai piedi, e coprendosi il capo con mussolina nera che scende sino al petto, e loro nasconde i capelli ed il volto. Nel primo anno di vedovanza sogliono abitare una camera tutt'apparata in nero, in cui non entra raggio di esterna luce. L'abito dei montanari non ha variato da quello che anticamente usavasi. Le donne hanno una gonnella bruna, stretta all' intorno del collo con maniche frastagliate sino al cubito e strette al principio della mano: sotto al seno portano una larga cintura di lana: una montera di felpa forma l'acconciatura del lor capo; di dietro lor pendono i capelli raccolti in lunghe treccie. Anche gli uomini conservano l'abito degli antichi Celtiberi: un cappello piramidale, una veste corta e stretta, un collare, larghi calzoni, ed una specie di stivaletti di panno stretti con bottoni. Merinos.

Ma posciachè parlato abbiamo dei montanari è d'uopo far puro qualche cenno intorno alle famose pecore dette merinos. Questo vocabolo significa erranti, passeggiere, nomadi. Esse sono originarie della Spagna, e specialmente delle due Castiglie, e producono una lana per lo più nera e lunga, migliore di quella d'ogni altro paese, sebbene le fabbriche dei panni dopo l'espulsione dei Mori non abbiano mai grandemente prosperato nella Spagna, es-

sendo ora in totale decadenza anche la manifattura de' panni fini fondata a Guadalaxara nel 1718 sotto gli auspici del Cardinale Alberoni. Tali pecore, il cui numero era già di circa cinque milioni, sono divise in greggie: verso il principio di maggio partono dalle pianure dell' Estremadura, dell' Andalusia, del regno di Leone e delle due Castiglie, dove furono tenute a pascolo nell' inverno, e vengono condotte su i monti delle Castiglie, della Biscaglia, della Navarra, dell' Aragona, ma specialmente de'contorni di Segovia, su tutte le quali alture vegeta un'erba eccellente. Essendo moltissimi i proprietari dei merini, e quindi ardua cosa il farli viaggiare in altrettanti greggi distribuite, si è formata sino dall' XIV. secolo una società col nome di Mesta, cioè Mescolanza, la quale impiega a quest' oggetto circa einquantamila pastori. Le pecore sono quindi divise in bande o greggie, ciascuna di dieci mila teste, cui presede un Mayoral o capo mandriano, che precede a cavallo. Cinquanta mandriani ed altrettanti cani di bellissima razza stanno alla custodia delle greggie ne' pascoli. La lana appartiene al proprietario della greggia; ma la earne, il latte ed i parti sono dei pastori. Questi vestonsi di una specie di tonaca formata colle pelle di pecora, la cui parte vellosa è rivolta al di fuori: conducono una vita errante e quasi selvaggia, non pensando pure ad ammogliarsi, nè a coltivare le terre con gravissimo danno dell' agricoltura e della popolazione: godevano anticamente di grandi privilegi, tal che ebbero persino il loro consiglio che fu confermato dal Re Giovanni II. A cotale consiglio la Regina Eleonora nel 1499 spedì un'ambasceria per ottenere che alcune greggie mandate fossero a pascolare nel Portogallo.

Catalani.

L'attività, l'industria, il coraggio e la fermezza costituiscono il carattere dei Catalani. La loro naturale vivacità li tiene in continuo moto, ed unita alle doti anzidette gli spigne a magnanime imprese, delle quali hanno somministrate grandi prove nella guerra contro di Napoleone. Dalla loro nazione vengono tratti i Micheletti, specie di truppa leggiere e vagante. Parlano un dialetto assai aspro, ma nelle passioni violente si esprimono con somma energia, cogli accenti, coi gesti, coi moti del viso. Costanti nell'amore ugualmente che nell'odio, non ci ha sacrificio, cni пон si sottopongano per la patria, e pel Principe che saputo

abbia procacciarsi la loro benevolenza. Allo spirito marziale non disgiunto dalla galanteria, accoppiano una divozione estrema che disfogano colle processioni, coi pellegrinaggi, con ogni solennità del culto esterno, e non ha guari anche con flagelli, con catene di ferro e con sanguinose lacerazioni, che gli amanti usavano di fare con ostentazione sotto le finestre delle loro belle.

Processione del Corpus Domini.

Tra le loro processioni la più celebre è quella del Corpus Domini. Precedono in tale processione diverse figure d'ogni specie e di gigantesca statura, dette perciò los Gigantes; e sono uomini, donne, muli, aquile, leoni e cose simili portate da persone nascoste sotto di esse; inoltransi con gravità, e di tanto in tanto danzano alle grida ed a' festeggiamenti del popolazzo, il quale strilla al passar dell' aquila e tripudia fuori di misura, sparando fuochi di giubilo, segno, siccome vuolsi, della popolar inclinazione verso gli Austriaci. Due di tali giganti sogliono essere assai più sterminati e meglio vestiti degli altri; ed all'abito l'uno rappresenta un guerriero, l'altro una donzella, sembrando che quegli voglia per questa combattere. Differenti brigate d'orbi vestiti alcuni di piviale, altri di tonicella accompagnano con varj stromenti i cori dei musici, sonando or ciaccone, or giglie, or sarabande ed altre stampite di Arabica armonia, alla quale entra tratto l'arpa, che vien cavata da un sacco ogni volta che abbiasi a toccare. Di tali cose fu spettatore a Barcellona nel giugno del 1755 un nostro Lombardo degnissimo di fede, del quale parleremo fra poco. I Catalani negli abiti seguono generalmente le mode Francesi; ma i marinaj ed i mulattieri vestono abiti stretti e di color bruno, e portano una berretta di lana rossa, sotto cui è una reticella di seta, solita acconciatura degli artigiani e dei contadini Spagnuoli. Le contadine vestono un giubboncello di stoffa nera e portano scarpe senza talloni; hanno le spalle nude, e co-pronsi di un velo nero avvinto con nastri. Le dame e le signore di Barcellona pongono quasi ogni loro ambizione nelle scarpe, cui abbelliscono con oro, perle ed eleganti ricami. È da notarsi che le Spagnuole hanno generalmente assai picciolo il piede, e che il più gran favore che esse accordar sogliano ai loro amanti è quello di lasciarsi toccare il piede.

# Abitanti dell' Estremadura.

Gli abitanti dell' Estremadura dediti per la più parte alla vita pastorale sono poco sociabili fuggend'eglino la compagnia ben anche degli Spagnuoli dell'altre provincie: sobrj ed induriti alla fatica divengono soldati eccellenti. Il siguor De-Laborde cita un singolare esempio di Costituzione democratica in questa provincia. Gli abitanti (dice egli) della piccola città di Casar di Caceres consistenti in cinque mila anime credonsi fra di loro perfettamente uguali in grado, qualità e condizione. Essi vegliano colla più grande sollecitudine perchè quest' uguaglianza non sia giammai alterata con alcuno esterior segno di onori o distinzione ».

## Galiziani.

Poveri sono i Galiziani, ed ingrate le loro terre. Essi perciò talvolta in numero di ben centomila abbandonano il suol natio per arrolarsi nelle milizie, per servire in qualità di famigli, o per escreitare qualunque mestiere, e specialmente quello di contadino nelle Castiglie e nel Portogallo. « I più antichi abitatori della Galizia (dice lo stesso De-Laborde) non ad altro attendevano che alla guerra od alla caccia, ed i meno robusti si occupavano della pesca. Le loro donne lavoravano la terra; seminavano, raccoglievano, ed era loro affidato il mantenimento della famiglia. Quando partorivano, i loro consorti mettevansi a letto: costume bizzarro non meno che assurdo. I moderni Galiziani non più conservano i costumi selvaggi di que' popoli primitivi, ma nutrono tuttora un' avversione a tutto ciò che da noi chiamasi incivilimento. Nelle loro campagne non si trovano che costumi semplici e puri, nessun'idea di lusso, genti tranquille ed ospitali».

A Leone e nelle altre città di questo regno le persone agiate seguono le mode di Madrid, ma quelle del popolo usano generalmente abiti di colore tetro. Molto quivi distinguousi le serve per le loro maniere leste e sciolte. Esse portano cortissime sottane di stoffa bruna, e mantelline nere, colle quali formano superiormente alla testa una specie di cappuccio; portano altresì un grembiule per lo più guernito con orli e ricami a cordoni di vivissimi colori. Questa moda domina specialmente a Salamanca, dove nei fregi degli abiti si amano i colori più brillanti, e pare che non ad altro fine si usino i fondi bruni, che per dare maggior

risalto alla vivacità e bellezza degli accessori. Pittoresco di fatto ed acconcio a sviluppare le grazie del corpo è sopra ogni altro l'abito dei borghigiani ne'contorni di Salamanca. Gli nomini generalmente vestono un giubboncello di colore, colle tasche all'all'altezza del bassoventre, e guernito di ricami e di una moltitudine di bottoncini. I più galanti usano di tenerlo aperto sul petto, onde far pompa di una camicia di tela fina con una gala di mussolina ed un collarino alla foggia di reticella. Il giubboncello è inoltre frastagliato verso il cubito, e le maniche sono guernite di nastri a colori. Un largo mantello con collare di color brillante loro passa soltanto sopra l'una spalla, e copre quasi interamente il destro braccio. La reticella ed un cappello largo e rotondo lor serve d'acconciatura al capo. Le donne hanno pure un largo cappello rotondo adorno di un nastro, dal cui nodo pende una specie di semivelo: una mantelletta a ricami loro copre la testa e discende sulle spalle. La loro camiciuola, priva di maniche, e sciolta sul seno, lascia vedere una pezza da stomaco riccamente ricamata, e varie collane d'oro, d'argento, di corallo e d'ambra rare volte fini, spessissimo false. Le maniche delle loro camicie sono pur adorne di larghi ricami verso le estremità e terminano con manichini. Un cortissimo grembiule, ed una gonnella con orlo a colori compiono il loro vestimento. Gli uomini ancora fanno uso, come le femmine, di una pezza da stomaco ricca di bottoni d'argento in filigrana e d'un curioso lavoro. Abitanti della Murcia.

Gli abitanti della Murcia, la più piccola provincia della penisola, nulla offrono di particolare quanto alle vesti. Essi però da Murillo, scrittore Spagnuolo, vengono accusati d'infingardaggine. I fanciulli, così egli si esprime, sono talmente guastati dalle loro madri, che a stento s'inducono a perdere di vista il campanile della città o del villaggio loro. Quindi è che pochi Murciani s'incontrano nelle università, meno negli eserciti, e meno ancora nella marina. Questo popolo non ama che l'ozio e i passatempi.

Navarresi.

I Navarresi sono prodi, dediti al lavoro, agili alla corsa, saltatori eccellenti e vaghissimi del giuoco della palla, ma ad un tempo fieri, violenti e rissosi. Quanto agli abiti, gli uomini del

contado hanno, come gli Aragonesi, una tonaca di lana con lunghe fessure sui lati pel passaggio delle braccia: un largo collare attaccato alla camicia cade loro sul petto: portano un cappello rotondo e largo, e le scarpe con fibbie. Nelle valli le donne hanno un abbigliamento tutto lor proprio: un'acconciatura di capo guernita di un lungo velo, ed un soggolo che loro ascende sino alle orecchie, fedele immagine dell'abito delle monache; sulla lor camiciuola a strette maniche hanno una specie di zimarra a maniche larghe: portano uno strettissimo grembiule di stoffa a vari colori, sottoposto in alto ad una cintura che loro stringe il petto.

Valenziani.

Gli abitanti del regno di Valenza, il più ricco paese della Spagna a motivo dell'irrigazione che ne rende fertilissime le terre, sono tacciati di leggerezza al segno che ne venne il proverbio colà essere gli uomini femmine, e nulla essere le femmine. Anche Murillo dipinge i Valenziani leggieri di animo, come di corpo: spiritosi, gioviali, pieni di riguardi pei forestieri, appassionati per la danza, pei piaceri, per gli spettacolì si sacri che profani, ma volubili ed incapaci di conservare attaccamento per qualsivoglia oggetto. Il signor De-Laborde nondimeno dice ch'eglino nelle circostanze sanno essere seri e gravi, e che si dimostrano attivi nel commercio, industriosi nelle arti, indefessi nell'agricoltura, profondi nelle scienze. Valenza di fatto ha prodotto uomini grandi in ogui genere di scienze e di arti. Ma l'anzidetto carattere dei Valenziani non impedisce che quivi più che altrove si commettano frequenti e atroci assassini dai Bandoleros, sicari a quest'oggetto stipendiati. « Non si possono (dice Breton) senza fremito scorrere le contrade di Valenza, e specialmente quelle che sono vicine alla piazza del mercato, vedendovisi sulle pareti croci ed iscrizioni che ricordano i nomi delle persone in questi medesimi luoghi ammazzate. » Il governo però sino dal 1777 ha procurato di provvedere a cotanto disordine coll'istituzione dei Serenos, specie di guardie che di notte scorrono le contrade colla lanterna nell'una mano, e coll'alabarda nell'altra. Nulla noi diremo dell'abito dei Valenziani, giacchè esso nulla ci offre, che comune non sia agli altri Spagnuoli. Abitanti della Castiglia nuova.

Ora non più ci rimane a favellare che della Castiglia nuova, la più importante delle provincie Spagnuole, ed in cui trovasi Madrid che da Filippo II. fu costituita capitale di tutto il regno. Noi qui ancora brevissimi saremo, e siccome sugli usi della capitale sogliono in ogni paese modellarsi le costumanze delle minori città e delle provincie; così molte delle cose che noi anderemo riferendo di Madrid potranno considerarsi come proprie più o meno anche dell'altre città della penisola.

Madrid.

Madrid presenta un maraviglioso spettacolo a chi vi entra dalla parte dell'Escuriale. Vedesi da lungi un bosco di campanili, e vi si passa per un magnifico ponte sopra il Mausanares, torrente che la più parte dell'anno è secco, e che nondimeno da un poeta, Gongora-y-Argore, di gran nome nella Spagna fu chiamato il duca de ruscelli ed il visconte delle riviere. La città forma una specie di quadrato più largo che lungo: alla destra ed alla sinistra ha fertilissime pianure; bellissime ne sono le porte alcune delle quali somigliano ad archi di trionfo, ma non servono che ad un semplice ornamento, essendo la città mancante di qualsivoglia fortificazione. Fuor della porta d'Alcala è la spaziosa e bella piazza circolare, ove davansi già i combattimenti dei tori, de'quali bentosto parleremo. Ma soltanto sotto il regno di Carlo III. Madrid potè gareggiare colle più cospicue città di Europa. Prima di quest'epoca, essa poteva dirsi una città fabbricata tumultuariamente senza verun piano o disegno. A' tempi nei quali fu visitata dall' anonimo Lombardo (1), vale

(1) Quest' anonimo Lombardo su il Milanese Padre Caimi de' Gerolimini di S. Damiano, uomo coltissimo in ogni liberale dottrina e nelle lingue si antiche che moderne, ma ad un tempo dotato di somma critica e filososia. Egli trovavasi nella Spagna l'anno 1755 e mercè del suo ordine religioso potè meglio che ogni altro viaggiatore penetrar anche ne' più reconditi luoghi, ed esaminarne da vicino i costumi. Ritornato in patria pubblicò il suo viaggio in quattro tomi in 8.º col titolo di Lettere di un vago Italiano ad un suo amico, e colla data di Pittburgo. Ma queste lettere destarono si gran rumore per la libertà onde sono scritte, che vennero ben tosto proscritte e pubblicamente abbruciate. Esse sono perciò divenute si rare che appena qualche copia se ne conosce. Tra tutte le relazioni delle costumanze di Spagna quelle che contengonsi in quest'opera sono le più

a dire verso la metà del passato secolo, contava 600 pubbliche strade, 14 piazze, 18 parrocchie, 58 case religiose, 27 ospitali: mangiayansi ogni anno circa 50,000 pecore, 12,000 buoi, 60,000 capretti, 16,000 vitelli, 13,000 porci, oltre gli uccelli e domestici e selvaggi senza numero, ed oltre le cipolle, delle quali ghiottissimi sono gli Spagnuoli, ed il cui numero potrebbe calcolarsi in milioni di milioni. Le strade vi sono spaziose e rettissime, ma ingombre da incomodissima polvere nel tempo sereno, e impraticabili pel fango nell'umido e nelle pioggie, essendo costrutte su terreno di troppo minuta sabbia Quella ch'è nomata Calle real si distingue per la sua lunghezza e per la magnificenza degli edifici, che ne formano i lati. Grandiosa e di magnifiche case adorna è pure la gran piazza, plaza mayor, ma ingombra di baracche e botteguccie, in cui vendonsi commestibili d'ogni specie. Su questa piazza è il real palazzo della Panaderia, d'onde la corte da un gran balcone suol'essere spettatrice delle pubbliche feste. Su questa medesima piazza celebravansi già gli Auto da-fè, dei quali parleremo più sotto. Questo è in Madrid il luogo più frequentato, e quivi essere suole l'unione dei commercianti, de'novellieri e degli oziosi.

Case, appartamenti, mobili ec.

Le case sone adorne di eleganti balconi e s' innalzano a sei ed anche a sette piani, ma sono generalmente costrutte non tanto pei comodi, quanto per l'ostentazione. Imperocchè tutto il lusso non è che nell'esterno, essendone le parti interne colla massima parsimonia costrutte. « È un gran male (dice l'Inglese viaggiatore Link) che Carlo III. non abbia potuto penetrare negli appartamenti delle case, ove chi entra viene spesso rispinto dalle sozzure e da una sordidezza la più ributtante. Anche l'interna distribuzione non fa grande onore agli architetti Spagnuoli: poche case hanno una corte. « Allorchè voi entrate in una casa (dice Swinburne) si ha cura di farvi passare per due o tre grandi appartamenti, e voi giugnete sino alla picciola stanza, ove la famiglia abitualmente dimora ». Il peggio si è che da pochissimo

autentiche, e le più veraci per testimonio degli stessi Spagnuoli. Noi perciò auderemo citandole, e trascrivendone anche que luoghi che ci sono sembrati più importanti.

tempo vi furono praticate le latrine, essendo prima inveterato uso quello di gettare nelle strade ben anche dalle finestre ogni sorte d'immondezze (1). Al poco pregiabile gusto dell'interno corrispondono generalmente gli addobbi ed i mobili, ricchi, anzi che di buon gusto, pesanti, barocchi, coperti di damasco, ed adorni di guarnizioni d'oro e d'argento, non essendo che pochi anni, da che i più facoltosi hanno principiato ad introdurre nelle loro stanze qualche suppellettile di Francia o d'Inghilterra. Ma non ha guari che il vasellame d'argento, sebbene di lavoro e disegno grossolano, vi si trovava a profusione. Alla morte dell'ullimo Duca d'Abuquerque furono impiegate ben sei settimane nell'inventario del suo vasellame d'oro a d'argento, in cui fra

(1) Ecco come il già citato anonimo Lombardo si esprime parlando di Madrid. Ovunque volgesi l'occhio, veggonsi scintillar raggi di grandezza, di abbondanza e di lusso. E se da alcun canto accade vedere una qualche immagine di povertà o di pidocchieria vien ella non ostante dicevolmente sostenuta dalla maestosa gravità, la quale qui vedesi, ancorchè magra, sgroppata e in cenci avvolta, perpetuamente brillare. Ma che? Tutto è succido, tutto è stomachevole, tutto pute: in qualsivoglia luogo uno si trovi, o in casa, o in piazza, o all'ombra, o al sole, o in carrozza, o appiè, sempre gli pare d'essere in un cesso. E in questi bollori di caldo (era il luglio del 1755) chiunque per la città cammina, trovandosi continuamente fra turbini di polvere, gli è forza suo malgrado ingliottirne, e far suo cibo il giorno quel che ne fu il soverchio di notte: ve lo dico per isperienza .... Con tutto questo si vive e si soffre, e nella sofferenza possono essere macstre agli stranieri le più delicate signore di Madrid, le Grandi di Spagna; credendo le loro Eccellenze essere dal continuo fetore degli escrementi l'aria purificata, sicchè quello ne soffochi, o ne ussorbisca ogni altra putrida affezione, nulla si turbano di quel che va al naso.... Per evitare in parte cotal nojosa puzza ed altre molestie non poche in questa città, ognuno che può si fa tirare da mule in carrozza, cosa necessaria in Madrid, quasi direi, come il pane. Lettere ec. Tom. 1. pag. 148.

Lo stesso antore, Tom. II. pag. 190, così parla delle case e del modo in cui sogliono in esse contenersi i signori della vecchia Castiglia: Se andate in casa anche dei primi signori, vi trovate come in una grotta, o casa incantata, ove el languido scintillar d'una lucerna riparata in un angolo appena potete discernere con chi parlate; e se vi han donne, a guisa di tante Sibille le vedete accoccolate per lo più su di stoje (avanzo certamente d'Arabo costume) mandando parole come oracoli fra mezzo alle avemarie della corona, che van recitando fra tantochè gli nomini stanno sbavigliando a braccia in croce.

le altre cose erano mille e quattrocento dozzine di piattelli d'argento. Un tempo negli appartamenti de'nobili titolati abbondavano i baldacchini, sotto de' quali le dame erano solite ricevere le visite e prendere il cioccolatte, che alcuni paggi vestiti di nero loro presentavano ponendosi in ginocchio. Anche i cammini non vi furono introdotti che da poco tempo, e solo nelle case de' signori. Più comune è l'uso de' bracieri, che presso i più ricchi sono d'argento, e sui quali gettansi aromi e profumi preziosi onde temperarne il gaz-carbonico (1). Immenso è il numero de' servitori delle grandi famiglie. Essi hanno alloggio e mantenimento nella casa del padrone, cui sono per lo più attaccatissimi, passando dall'una all'altra generazione, dividonsi in varie classi, ed alcuni vestono da gentiluomini con ispada al fianco.

#### Locande.

Che se i palagi de'ricchi nella stessa capitale sono si mancanti di comodi e di decenza, che dovrassi poi dire delle case dei meno agiati e delle locande e quivi e nelle altre città del regno? E quanto a quest'ultime, così si esprime l'anonimo Lombardo parlando d'un albergo di Saragozza in data del 2 di luglio 1755. « L'albergo, ove io dimoro, e la mensa alla quale intervengo, quantunque possano essere per difetto d'ogni pulizia assai spiacevoli ad ognuno che non sia Spagnuolo; tuttavia all'uno studio di accomodarmi il più che so, e nell'altra attendo a sfamarmi nel miglior modo che posso. A misura che mi vado internando nella Spagna, i letti divengono sempre più corti, e qui uno me ne toccò più breve un palmo di me, che non sono uno de'più grandi uomini. Quindi mi è d'uopo dormir sempre rannicchiato a guisa de'topi, non potendo supplire il mio letto per essere io già divenuto un baccalà. La cagione di cotale disordine cred'io essere la picciolezza degli uomini, cui tanto più corti

<sup>(1)</sup> Alcuni scrittori, e fra questi il signor Breton (L'Espagne et le Portugal etc.") Paris, 1815, Tom. V. pag. 142, sono d'avviso che il fumo del tabacco molto giovi a correggere cotale gaz-mestico, essendo comunissimo nella Spagna l'uso di sumare, non colla pipa, ma colle così dette cigarre, e non nelle strade o ne' passeggi soltanto, ma anche nei cassi nei balli, nei giuochi, nell'interno delle case e talvolta persino nelle scelte società, e dinanzi alle dame.

ritrovo quanto più m' inoltro: e a questi proporzionati essendo fabbricati pure gli usci delle case, forz'è ch' io spesso vi urti col capo a mio grave costo. La prima fiata che mi feci sbarbare, vidi il barbiere farsi anzi tratto il segno di croce; la qual cosa mi pose in una forte apprensione. Questa poscia venne a dissiparsi, allo sperimentar io quanto ei fosse perito nell' arte sua; siccome lo sono pressochè tutti i barbieri in Ispagna, assai più che altrove ». Lo stesso parlando d'un albergo di Segunuza dove fu alloggiato nel medesimo anno, così soggiugne: « L' albergo, in cui venni a posare, non era dei più malagiati, non parliamo del modo con che mi conciarono in isquadre divisi siccome erano le spezie, i soliti animali sì degli Spagnuoli amici ».

Vitto, trattamenti, conversazioni, ec.

Non molto splendidi sono gli Spagnuoli nel vitto e ne' trattamenti, essendo rarissimo il caso, in cui facciano invito di alcuno che alla loro famiglia non appartenga. La loro cucina, al dire del signor Bourgoing, è quale su loro tramandata dagli avi, e quindi ad essi soli gradevole. Il lor palato non gusta che i forti condimenti. Il pepe, i garofani, il succo de' pomi d'oro, lo zafferano, ed altre calidissime sostanze colorano od infettano quasi ogni loro vivanda. Una sola ha trovato grazia presso gli stranieri; quella che in Ispagna dicesi olla podrida, ed è una specie di manicaretto di cibi d'ogni genere cotti insieme. Ma anche nel vitto gli Spagnuoli hanno a' giorni nostri cominciato ad uniformarsi al gusto delle altre nazioni e specialmente della Francia. L'eccessivo calore nell'estate obbliga gli Spagnuoli a dormire dopo pranzo coricati sul letto per due o tre ore. Quest'uso è si generale che all'ora della sesta (così dicesi l'ora del riposo pomeridiano, un' ora circa dopo il mezzogiorno) regna una profonda solitudine nelle vie, nelle piazze e negli altri luoghi pubblicì, e chiudonsi persino le botteghe. Il pranzo non giova dunque nella Spagna che rare volte ad unire liete società, e ad ingannare colla sua lunghezza il tempo, siccome suol dirsi.

Tertulias.

A tal'uopo servono bensì le Tertulias, che sono unioni vespertine, alla società ed ai piaceri destinate (1), ed alle quali

<sup>(1)</sup> Diconsi Tertulias anche le gravi conserenze sulle arti e sulle scienze,

vengono ammessi anche gli stranieri. La conversazione, il giuoco, la musica, la danza sono gl'intertenimenti delle Tertulias, che vengono chiuse con un imbandimento di selvaggiume freddo, di pasticci, di confetti e di dolci d'ogni specie. Qui le dame presentansi con tutta la gravità Spagnuola, e quali Deità qui ricevono gli omaggi de' cavalieri; ciò che ad un leggiadro ingegno dir fece, che se per avvicinarsi ad una Francese basta un solo bel motto, è d'uopo dei sublimi accenti e della cadenza di un'ode per una Spagnuola. Queste unioni non meno che quelle destinate per celebrare un matrimonio, un battesimo, un giorno natalizio od onomastico sono pure rallegrati con profusione di rinfreschi, e specialmente con cioccolatte, di cui vaghissime sono le dame. Lo zucchero per la sua stessa abbondanza viene prodigalizzato anche per semplice passatempo. Quindi è che nel carnevale gettansi dolci e confetti finissimi dalle finestre e dalle carrozze con vicendevole gara de'passeggieri; e non dolci e confetti soltanto, ma anche gusci d'uova ripiene d'acque olezzanti, che spandono un gratissimo profumo. Ciò praticavasi un tempo anche ne' teatri, dove il Re stesso dalla sua loggia gettava nella platea e nell'orchestra sì fatti gusci ripieni d'essenze aromatiche. Ginochi.

I giuochi degli Spagnuoli nell' interno delle case sono gli scacchi, le dame, il trictrac, il bigliardo, e sovr'ogni altro il giuoco delle carte dette hombre, che significa uomo, giuoco divenuto ora comune nell' Europa. Il basso popolo e specialmente nella campagna si esercita in un giuoco assai somigliante a quello del disco presso i Greci. Chiamasi il giuoco della spranga, juego de la bara, e consiste nel gettare più lungi che sia possibile un' enorme spranga di ferro. I cittadini gustano difficilmente le delizie delle campagne, non essendo ne' contorni di Madrid non meno che delle altre città della Spagna quella quantità di ville e di deliziosi soggiorni che rendono sì ameni i territori di altre città dell' Europa. Rarissime sono anche le castella dei Grandi, e queste sono ora pressochè del tutto abbandonate. Quindi ne venne il proverbio fabbricar castelli in Ispagna, cioè abbando-

e si da pare questo nome ne' teatri alle loggie, che sono dicontro alla scena, e che per la loro grandezza sono atte a ricevere una numerosa società.

narsi ad immaginari progetti, e quindi l'autore del Don Chisciotte fa che il suo eroe ad ogni passo prenda per castelli le bicoeche più miserabili seuza mai incontrare un vero castello. La caccia è quasi sconosciuta presso gli Spagnuoli, essend'essa riservata alla corte, e perciò vien reputato un singolar favore quello di poter far parte in una caccia reale; favore che non si accorda generalmente che ai Grandi, ai titolati ed ai ministri delle corti straniere.

# Abitanti delle isole Baleari.

Sarebbe questo il luogo in cui far pure qualche cenno intorno agli abitanti delle isole Baleari; ma essi si nel carattere che nella foggia di vestire assomigliansi ai Catalani. Solo aggiugneremo che eccellenti sono nella marina, che le cittadine non escono di casa se non involte in amplissima mantelletta, e tenendo nelle mani un ventaglio ed un lungo rosario con ghiande e croce d'oro, e che le paesane d'Ivica usano un'acconciatura di capo detta rebozillo e tutta loro propria. Questa consiste in un doppio soggolo, che gonfiasi quasi a globi intorno della gola, e la cui parte superiore copre la testa nascondendo i capegli, e lasciando scoperto solamente il volto.

# Portoghesi.

Ma noi non crediamo di dover chiudere quest' articolo senza fare qualche particolar cenno intorno alle costumanze del Portogallo, sebbene queste in generale non differiscano che ben poco da quelle di Spagna. « Le montagne d'Estrella (dice il signor Breton ) sono la parte del Portogallo dove tuttora gli antichi costumi più fedelmente sussistono. Le fanciulle vivono del tutto segregate dal consorzio degli nomini in una specie di clausura, che ci rammenta il gineceo de'Greci, o l'harem dei Musulmani. E di fatto le figlie ben anche dei più semplici contadini hanno nella casa paterna un'abitazione separata: esse non mangiano mai co' loro parenti, e quelle di famiglie agiate non sono servite che da donne. Vi sono però delle feste solenni, dei banchetti di famiglia, a cui vengono ammessi anche gli stranieri; le fanciulle allora non ne sono escluse, ma debbono starvi in rigoroso silenzio. Le sole doune maritate hanno il diritto di mischiarsi nella conversazione: esse sul finire del banchetto intuonano canzoni amorose, ma non indecenti. Queste sono una specie di componimenti pastorali che hanno il tuono dell'elegia ». Noi non ci faremo a parlare delle conquiste che i Portoghesi fecero in ambedue le Indie, nè del commercio, di cui essi ebbero un tempo il primato su tutte le altre nazioni. Tali ricerche appartengono alla storia, e troppo ci allontanerebbero dal nostro subbietto. Noi considerar dobbiamo questo popolo nello stato in cui ora si trova.

Loro tinta, carattere, vesti ec.

Gli abitanti del Portogallo hanno generalmente la tinta nericeia o bruna, conseguenza non tanto del clima, quanto della mescolanza del basso popolo coi Neri quivi stabiliti. Quindi è che i nobili contraendo non si facilmente le unioni colle altre classi sono di un bellissimo sangue, e perciò nel Portogallo, come nel Messico, nel Perù e nel Brasile, puossi dal colore conoscere la condizione di un uomo.

Nobiltà.

La nobiltà Portoghese non è molto numerosa. Essa si compone di nobili titolati, Titulados, ai quali soli compete l'attributo di Don, e di Fidalgos o semplici gentiluomini. Prima del ministero di Pombal la nobiltà era insolentissima. La maggior parte dei giovani Fidalgos dedita ad un vivere libertino e dissoluto sollazzavasi di notte assalendo colla spada le pattuglie destinate a reprimere i loro eccessi. Eglino talvolta commettevano delitti anche di pieno giorno.

Sua congiura.

Sotto il ministero di Pombal una moltitudine di nobili mal sofferendo l'autorità del ministro, ed i favori di cui questi godeva alla corte congiurarono contra la vita del Re Giuseppe. Il Duca d'Aveiro era il capo della cospirazione, ed avea sotto di sè più di centocinquanta congiurati. Costoro colsero l'istante in cui il Re recavasi presso la Marchesa di Tayora sua favorita; sorpresero il real cocchio, ed in esso scaricarono più colpi di fucile. Il Principe, mercè della destrezza del suo cameriere e dell'intrepido postiglione che rivolse tosto cammino verso la corte, non ne riportò che tre lievi ferite in una spalla. Il popolo erasi fortemente commosso: si stimò prudenza il fargli credere che il real cocchio erasi rovesciato, e che il Principe non ne avea riportata che una leggiera contusione. Il Duca d'Aveiro vedendo fallito il colpo fe-

cesi ad inseguire gli assassini simulando zelo per la salvezza del Monarca. Pombal finse di prestar fede alle dimostrazioni del Duca, ma segretamente fece spiare ogni di lui movimento: scoperta per mezzo di un servo del Duca le circostanze e l'estensione della trama, colse il momento in cui i congiurati insieme agli altri nobili assistevano alle nozze di una sua figlia col Conte di Zampayo, e li fece tutti arrestare in un medesimo istante. In otto giorni venne compiuto il processo. Il Duca fu fatto in brani, gli altri furono o decapitati od abbruciati. La vecchia Marchesa di Tavora, che pur era complice della cospirazione, donna imperiosa e violenta, morl con un coraggio eroico, e così pure morl il suo secondo figlio, giovinetto bilustre. Essa medesima diede al carnefice il segno di colpirla, dopo d'essersi bendati gli occhi. In tale circostanza, l'anno 1766 furono scacciati dal regno i Gesuiti, come sospetti d'aver'avuto parte nella congiura: alcuni di essi furono ginstiziati nelle prigioni: il Padre Malagrida, loro Preposto generale, fu abbruciato per ordine del Santo Officio.

Abiti, costumanze dei Portoghesi.

I nobili Portoghosi amano di comparire coll'antico abito nazionale, che consiste in una cappa ed in un mantello in cui tutta avvolgono la persona; e che forse deriva dalla toga Romana. Le donne seguono le mode Inglesi o Francesi; ma quando escono a piedi, ciò che avviene rare volte, a motivo delle pessime strade, sono accompagnate dai lacchè e da altre persone di servigio. Le cittadine meno facoltose, hanno per acconciatura di capo un fazzoletto, e copronsi della mantelletta. Prima del famoso tremuoto del 1755, ci avea in Lisbona, al riferire di Breton, un singolar costume. Se una dama recavasi alla chiesa colla figlia e colla cameriera, esse camminavano tutt'e tre in fila; e si ci era il marito coi figli, essi precedevano col medesimo ordine. Voltaire disse assai lepidamente che le donne del mezzodi hanno il mercurio nelle loro vene, e che in quelle del settentrione non circola che latte. « E di fatto le donne Portoghesi ( soggiugne Breton ) sono di una vivacità estrema: hanno un'aria di volto vaghissima, superba cappellatura, bianchissimi denti, gola avvenente, piedi piccioli e benfatti. Più affabili, più confidenti che le Castigliane, ma più che queste assomigliansi alle Biscagline ». Gli uomini del basso popolo e specialmente i giovani amano di darsi un'aria

marziale. Quindi portano per lo più un cappello a tre punte. H tabarro, di cui fanno uso in ogni stagione, è differente da quello degli Spagnuoli; perciocchè assomiglia ad un cappotto colle maniche, e per lo più senza passarvi le mani se lo gettano a traverso dell'una spalla come una copertina. Tale cappotto copre sovente lordissime vesti sotto le quali regnano i pidocchi ed altri schifosi insetti. A questo proposito gioverà il qui riferire ciò che racconta l'Inglese viaggiatore Twiss. Questi dopo d'aver detto d'essersi incontrato in due nomini, assisi nella contrada, ciascuno con una scimia sulle spalle, le quali bestie toglievano loro con somma dolcezza i pidocchi dalla testa, così soggiugne: « Nel Portogallo trovansi alcuni uomini che addestrano le scimie e questo singolar genere d'industria. Essi si fanno pagare un soldo per ogni sì fatta ributtante operazione, e mercè della sudiceria dei Portoghesi traggono un grande profitto dalla destrezza del lor animale ».

Costumi de' moderni Spagnuoli e Portoghesi, esposti nelle Tavole.

Abbiamo fin qui ragionato dei costumi della Spagna, secondo i vari paesi, ond'è composta la penisola; nè perciò affermar vogliamo che tali or siano perfettamente. Le incursioni ed il dominio degli stranieri, i progressi dell'incivilimento, ed anche le interne rivoluzioni vi debbono al certo aver alterato e gli usi e i costumi. Noi dunque abbiamo presentato gli Spagnuoli ed i Portogliesi, com' eglino trovavansi all'epoca, in cui visitati furono dai viaggiatori, da'quali tratte abbiamo le presenti notizie. Vuole ora l'ordine delle cose che questi medesimi costumi vengano esposti all'occhio colle relative rappresentazioni. Noi seguendo qui ancora il metodo già da noi praticato con altre nazioni, alle isolate immagini preferiremo le composizioni, in cui le figure siano messe in azione, e ci asterremo dall'intertenerci in minute descrizioni di ciascuna immagine, lasciando che il leggitore stesso le ravvisi e nelle parti e nel tratto de'loro vestimenti.

Esterno della cattedrale di Burgos.

E per dar principio dalle cose sacre, nella Tavola 16 (1) è

<sup>(1)</sup> Questa Tavola e la 18, 19, 20, 21 e 22, sono tratte dal grande viaggio di De-Laborde; la 17, dalla sontuosa opera di Bradford, Sketches



....

PRIVED TO A CORS

rappresentato l'esterno della cattedrale di Burgos. L'aspetto ne è pittoresco: i suoi altissimi campanili, le multiplici scolture, gli ornamenti finissimi, ed eseguiti quasi a filigrana, il dilicato lavoro della cappella detta del Connestabile formano un edificio, in cui tutte sono le bellezze costituenti il così detto stile Gotico. « Nel vedere ( dice De-Laborde ) tante picciole guglie le quali innalzansi le une sulle altre, si direbbe che questa è un'intera montagna minuzzata da un'infinità di punte con altrettanto di leggerezza che di solidità. La torre che vedesi al di là dell'arco di Santa Maria non è che uno dei due campanili che sorgono a' lati della facciata, e che sono pari in altezza ed in magnificenza. Ciascuno è composto di quattro piani cominciando dalla facciata, e termina in piramidi traforate. Sulla base di tali piramidi le sculture in filigrana formano la seguente iscrizione Latina: Tota pulchra es . . . . . et macula non . . . . . La forma della chiesa molto si assomiglia a quella di tutte le chiese fabbricate nel medesimo stile: ha circa 300 piedi di lunghezza, e tale ad un dipresso è l'altezza delle sue torri: la sua larghezza è di 212 piedi dell'una all'altra facciata. Questa cattedrale, una delle più grandi e più sontuose della Spagna, fu costrutta dal Re Ferdinando III. Carlo V. ne fece fabbricare il Cruzero, che si trovava rovinato: essa allo stile Gotico accoppia pure qualche principio della rinascente architettura. L'interno è adorno di cappelle di un buon gusto e di eccellenti pitture, tra le quali è notabile il quadro dell'altare della Presentazione; opra di Michelagnolo Buonnaroti e rappresentata la Vergine assisa ed il putto in piedi sopra una pietra coperta d'un drappo giallo vicino ad una culla. « L'arco che vedesi sorgere vicino al ponte è una porta trionsale che dicesi di Santa Maria. Fra i vari ornamenti architettonici di quest'edificio sono da notarsi le sei nicchie; nelle quali veggonsi differenti statue. Quella di Carlo V. è nel mezzo, alla destra è quella del Conte Fernando Gouzales ed alla sinistra quella del Ĉid. Al di sopra di queste sono altre tre statue, cioè quella di Don Diego di Porcellos nel mezzo, quella

of the Country, character and Costone in the Portugal and Spain made during the campaign, and on the Route of the British army in 1808 and 1809 cc. London, John Borth, 1809, in 1.º gr.

di Nuno Rasuna alla destra, e quella di Laino Calvo, giudice di Castiglia, alla sinistra. Superiormente a queste statue è la Vergine col putto tra le braccia, e sulla cima del monumento vedesi in una niechia l'Angelo custode che tiene nell'una mano la spada sguainata. Vicino all'arco è il palazzo del Governatore. Interno della stessa.

Nella Tavola 17 è rappresentato l'interno della cattedrale di Salamanca. La fabbrica di quest'edificio uno dei più celebri della Spagna, ebbe principio nell'aurea età dell'arti belle, cioè nel secolo di Leone X., ma non fu condotta a fine che al cominciare dell'ultimo passato secolo. Al tempo che scorse innanzi del suo compimento attribuirsi debbono la mancanza di unità nel disegno, e quell'ineguaglianza del gusto che scorgesi ne'particolari ornamenti, sebbene il tutto appaja assai bello. Nulla diremo dell'esterno, il cui carattere consiste in una profusione di bassi-rilievi, che molto lasciano a desiderare quanto all'ordine ed alla scelta. Ma l'interno presenta un'aria semplice e maestosa: è lungo 378 piedi, e largo 181. Le colonne sono cospicue, ed i capitelli riccamente dorati. L'altare è diviso dal corpo di mezzo e dalle due navi laterali con cancelli di ferro e coperto con un gran velluto chermisi. Sovra di esso, ad una maravigliosa altezza appare il concavo della grande cupola riccamente ornata con oro e con isfoggio di colori.

Chiostro de' Dominicani a Valladolid.

Nella Tavola 18 è riportato il chiostro de' Dominicani a Valladolid, famoso nella storia dell' Inquisizione. Quest' edificio fondato da Don Alonzo di Burgos, Vescovo di Palentia, verso la fine del secolo XV. è degno d'osservazione per le differenti e curiose minutezze dell' architettura. La sua facciata rappresenta un bosco, i cui rami curvandosi formano la porta d'ingresso, a'lati della quale veggonsi due selvaggi coperti di una pelle simile a quella delle pecore. Ciascuna di queste immagini ha una cintura di foglie degli stessi alberi e ticne uno scudo. L'impostatura della porta è formata d'un solo masso di granito, largo 14 piedi, alto 3, quasi 2 profondo, e tutto d'ornamenti coperto. Al di sopra di questa porta è un secondo compartimento, d'ond' esce un melograno, i cui rami si estendono sui due lati, e formano allusione, siccome vuolsi, alla conquista di Granada,

Fire, Vol. 17.



Interno della Cattedrale di Salamanca

TWE 11.ELLY OF THE PRIVERSON OF LIGHT



hurtra de "ememonne a l'alladolo

Control of the part

THE LIZALLY

OF THE



Weduta dell'Eremo di Bonserrato

THE LICE: [] SP 12-3 MRIVERSMEN ACCULATION



Eremita di Monserrato

ch' ebbe luogo in quest' epoca sotto Ferdinando ed Isabella, protettori del fondatore di quest' edificio. Alla facciata non cede punto il chiostro in ricchezza, ed anzi la supera nella purità del gusto. Merita d'essere specialmente ammirato il fregio composto d'una serie di picciole palme e di acroteri divisi con corone; lo che produce con graziosissimo effetto. « Non si saprebbe (soggiugne opportunamente De-Laborde) troppo raccomandare quest'uso a' giorni nostri quasi smarrito, di nascondere cioè il pendio del tetto con un ornamento qualunque che lo allontani dalla vista, e si accordi col restante delle costruzioni ».

## Eremo di Monserrato.

Nella Tavola 19 sono due vedute del celeberrimo eremo di Monserrato nella Catalogna. « Il Monserrato (dice De-Laborde) totalmente diverso dalle altre montagne, è uno dei luoghi i più straordinari che si possano vedere, e perciò de' più difficili a ben descriversi. Immaginatevi l'unione d' immensi coni cilindrici, un fascio di pani di zucchero somiglianti a piramidi d'ogni specie, collocati sopra un filare di scogli nella campagna e sorgenti più di tre mila piedi al di sopra di essa. Questa singolare costruzione ha fatto dare alla montagna il nome di Monte serrato, ossia Monte tagliato colla sega. Gli sparsi avanzi della terra vegetale sfuggita allo strascinamento delle acque e fornita di una forza particolare hanno coperto gl'intervalli degli scogli con virgulti e piante di bellissima verdura . . . . . è per lo più circondato da nubi che ne ascondono la cima, o si abbassano sino alla base. Isolato così nel mezzo della pianura sembra un tempio naturalmente alla Divinità consecrato: di fatto non è abitato che da monaci dell' ordine di S. Benedetto, e dagli eremiti che fanno voto di non più abbandonarlo: quivi le idee religiose sono in sublime armonia colla grandezza della natura. Quasi al mezzo della montagna e al di sopra degli scogli è collocato il convento, e sulle piramidi, onde è cinto, giacciono gli eremitaggi che ne dipendono e che sono come altrettante abitazioni di missionari sparse ne' luoghi i più erti e scabrosi di questi deserti». Un'immagine della Vergine trovata, siccome è fama, l'anno 880, nelle caverne della montagna dà un'origine misteriosa al particolar culto che le viene professato. Ma noi non sapremmo meglio apporci nella relazione di quest'eremo famoso che col

trascrivere ciò che ne racconta il vago Italiano, ossia l'amonimo Lombardo già da noi lodato. Questi dopo un cenno del malagevole cammino ripido, sassoso e stretto, fassi a descrivere la chiesa ch'è di una sola nave, rifabbricata nel 1560, e che nulla presenta di particolare fuorchè le immense ricchezze degli arredi: passa quindi a descrivere il monistero e l'eremo colle seguenti parole.

Descrizione del Monistero di Monserrato.

« Veduta ogni cosa alla chiesa spettante, passai a vedere il monistero. Egli è questo con ampiezza situato sul pendio del monte: e per non avere alcun piano bastevole alla sua estensione, forz'è che sia posto alto e basso, senza verun ordine, nè veruna simmetria. Della biblioteca, che io cercai di vedere, non fu trovata la chiave, e fummi detto essere tutti i volumi messi sossopra. Per la qual cosa ben m'avvisai io, metter' in pratica que' buoni religiosi l'opinione dell' Abate De-Rancè. E di fatto non mancò chi mi disse, essere alla loro occupazione più che bastanti i libri del coro; al che aggiunsi io, avere il P. Feijoo (1) loro collega tanto studiando per essi, e per tutti i monaci di S. Benedetto di Spagna, e presenti, e futuri, che era soverchio, che alcuno di essi s'affaticasse più a sfogliar libri. Appresso fui guidato a vedere il giardino, il quale nulla ha di gradevole fuora di essere su d'una pendice alquanto più alta del monistero, con una vaga peschiera ripiena di molti pesci a passatempo de' monaci.

(1) Il P. D. Benedetto Feijoo Benedettino, il quale vive tuttavia ancorchè vecchio in Castiglia, colle varie sue bellissime produzioni e del Teatro Critico, e delle Lettere Erudite, e dell'altre opere apologetiche, fatte principalmente a disinganno de' suoi nazionali, ci ha fatto abbastanza conoscere, di qual fina critica e vasta erudizione sia dotato il suo grande ingegno. Avrebbe dovuto in alcune materie far uso de' libri migliori; ma forse non gli aveva al suo uop». Che se alcuno mi opponesse trovarsi sparso per entro le di lui opere un resto di scolastica barbarie, dirò essere stato malagevole fuor di modo al bravo Feijoo il lasciare affatto:

## Quel che apprese dagli avi error primiero.

Sarebbe desiderabile, che la traduzione Italiana degli scritti di questo valente Spagnuolo già da molto tempo incominciata, venisse una volta compinta, come si è fatto per altre colte nazioni, le quali li tradussero nel proprio idioma. Nota dell'anommo.

Eremitaggio di Sant' Anna.

Altro non mi rimaneva a vedere, se non che il tanto celebre eremitaggio; il quale stendendosi sopra la più alta parte del monte, fra se divise forma tredici abitazioni per altrettanti cremiti. Il piacere di vaglieggiarlo dovea io pagare col lungo stento di dovervi sopra salire, e rampicare per più di due orc. Avrei potuto montarvi sulla mula, ma il tralasciai, per non aver a fare un cammino, che richiedeva il doppio tempo. Coraggio adunque mi feci, ed entrato dentro una cinta per una porta apertami appena fuori del monistero, incominciai a montare per alcune scale, le quali sembravan fatte a perpendicolo, tanto eran ritte. Laonde fu di mestieri alla prima aggrapparmi ad alcune sbarre postevi a tal fine, indi poi trascinarmi curvo sotto grossi macigni; che quasi rovinate volte aprono l'adito screpolato a chi ha cuore di spingersi fra quelle strettezze. Poichè ebbi rampicato forse mille passi, pervenuto ad un piccol piano, mi lasciai cader giù sdrajato, attendendo a ricuperare la perduta lena. Riavutomi alquanto, andai a picchiare alla vicina abitazione d'un romito detta Sant' Anna; della quale dopo alcuno spazio apertami la porticella, mi si presentò un vecchio venerabile vestito alla monacal foggia di rozzo panno tanè, con lunga e canuta barba, assai curvo e ad un bastone appoggiato. Questi da me salutato mi corrispose con cortese gravità, e m'introdusse innanzi tratto a vedere la sua chiesuola, nella quale costumava di orare. Di quivi entrai nella contigua casuccia in varie stanzette divisa, e tutte alla maniera eremitica ornate pulitamente; in una delle quali capiva il suo letticciuolo di paglia, coperto di una ruvida coltre; e il tutto spirante modestia e austerità. Pressochè nella stessa guisa mi disse egli essere disposte le case degli altri eremiti; salvochè la chiesa sua era alquanto delle altre più ampia, perciocchè quivi tutti essi adunavansi le feste dell'anno e i giovedì per ascoltare la messa, o adempiere gli altri obblighi loro. Il vicario, unico sacerdote fra essi, era loro cappellano e spiritual direttore, con obbligo pure di dover celebrare la messa in caduna privata chiesuola, allorchè ricorresse la festa del Santo, che veneravasi in quella. Mi disse in oltre aver'egli compiuti gli anni 85 dell'età sua, ed averne passati 50 in quell'eremitaggio. Di queste e varie altre cose mi compiacque, per soddisfare alle

mie interrogazioni, quel novello Ilarione, che tale potca dirsi dopo una sì lunga penitenza. Appresso tutto ciò temendo io con altre domande di riuscirgli sazievole, presi da lui comiato e venni avanti sull'erto giogo.

Parecchie abitazioni oltrepassai di que' romiti, senza entrarvi; alcune, perchè battendo alla porta, non fui ascoltato; altre per non deviare, e viepiù allungare il cammino. Il montare non lasciava tuttavia di essermi assai disagevole e faticoso: e allora solo io pigliava un po' di respiro, che mi trovava su certi sentieruoli posti in piano all'intorno del monte.

Costumanze e regole degli eremiti.

Trovandomi già in alto, sopravvenne uno de' romiti, il quale tornava dalla spirituale conferenza tenuta con un suo collega, secondo il costume, come ei mi disse. Con somma umanità invitommi egli ad entrare nella sua casetta: e veggendomi stanco, e spossato, trasse del pane e dell'ottimo vino; e con modi i più obbliganti m'indusse a pigliarne, cosa che mi fu di grande ristoro, e mi ritornò in forze per proseguire il viaggio. Di più femmi dono di alcune crocelline, che mi disse aver attaccate diciasette indulgenze. Fosse piaciuto a Iddio, che tali divote crocette avessero avuta ancor la virtù di farmi camminar avanti senza stancarmi! Non pago di ciò, volle che io fossi spettatore di una cosa la quale mi rendette fuor di modo attonito. Ciò fu il chiamar egli con certi segnali della vicina foresta alcuni uccelletti, i quali scherzevolmente svolazzando a lui d'intorno e aggrappandosi alla folta barba, quasi dimestici animaletti traevangli, beccando, l'esca di bocca (1). Poichè mi ebbe egli mostrato il suo piccolo abituro, non meno degli altrui diviso in varie cellette, in lor maniera adorne e pulite, mi condusse nell'orticino da lui medesimo ingegnosamente coltivato. Quest' uomo cortese volle eziandio a cumulo di tutto ciò appagare la mia curiosità

<sup>(1)</sup> La dimestichezza di tali uccelletti vien creduta da molti un continuo miracolo da Dio operato per quegli eremiti: ma io che non comprendo come e perchè debba sviare Iddio le leggi della natura a nostro trattenimento, giudico esser cosa affatto naturale in quegli augellini dolcemente allettati da un cibo più a loro grato, e dalla sicurezza insieme, che provano all'entrare e uscire a lor talento dalle celle di que' buoni servi di Dio, i quali sì soavemente li trattano. Nota dell'anonimo.

intorno le diverse loro costumanze, dicendomi che tutti que' romiti venivan cavati dal monistero di Monserrato, fatta che quivi avessero dopo lunghe prove la professione: che erano nel monistero accettati con obbligo di essere perpetuamente eremiti, e senza poter mai passare ad alcun sacro ordine, quegli eccettuato, il auale prendesse l'aufizio di cappellano; nè poter alcuno ritornare al monistero giammai, fuorchè ne'casi di malattia, o ne' giorni di solennità, i quali terminati, doveano rendersi incontanente alle proprie case: che il monistero somministrava loro pane, vino, olio, sale, frutti, legne e 25 reali il mese per la pietanza, la quale non poteva essere giammai di carne: e che tale danaro riscuotevasi da uno di loro qual procuratore, a cui apparteneva mandare alla città e ad altri vicini luoghi per la provvisione. Mi palesò in oltre l'obbligo, che avevano di levarsi due ore appresso la mezza notte, e di sonare ciascheduno la propria campana per dar segno di essere svegliati e pronti ad orare nella propria chiesetta, siccome fanno, senza verun ritardo, dividendo così le ore. co' monaci e co' giovinetti da canto per poter dar una lode perenne a Dio (1). Di tutte queste cose da me con piacere ascoltate, avendo vivamente ringraziato il benigno romito, ripigliai lietamente l'intralasciato cammino, e passo passo giunsi tutto ansante all'ultima casa di quel romitorio situata presso la più alta parte del monte, e discosta circa 4500 passi dal monistero. Onivi girando io l'occhio e vagheggiando d'ogni intorno tanti e si differenti oggetti, monti, piani, fiumi, mari, isole, campi, castelli e città, giudicai del salire la pena abbastauza ricompensata dal piacere della veduta. Venni quindi a piechiare all'uscio dell'eremita, il quale non fu tardo ad aprirmi ed accogliermi gen-

<sup>(1)</sup> Quel capitano Inglese chiamato Curleton, il quale fu a vedere il romitorio di Monserrato, se meglio si fosse informato delle austere usanze di questi romiti, non avrebhe detto presso il Salmon (Stat. pres. della Spagna, Tom. XIV. cap. 16),, che avria volenteroso cambiato il suo impiego in una di quelle celle, perciocchè niuna cosa è tanto desiderabile, quanto l'essere provveduto del bisognevole senza cura passando i giorni, senza affanno tra le varietà di molti oggetti piacevoli, ne i sonni essendo, mai interrotti da veruno strepito, tolto il mormorio delle fonti, le naturali cascate di acqua, e il vario e moltiplice garrito degli uccelli., Bella, ma fallace descrizione! Nota dell'anonimo.

tilmente. Era questi un giovane, il quale non passava dell'età sua i trent'anni, di statura mediocre, con folta e nera barba, assai scolorito e macilente sì, ma bello insieme e ben fatto, di occhi vivaci, di fronte serena, e spirante dall'umil volto un'angelica modestia. Volle egli dapprima menarmi nella sua chiesina, nella quale dipinto era un S. Girolamo nel deserto, il qual Santo appunto veniva dal giovane anacoreta giustamente rappresentato; quando ancor verde d'anni stavasi nella solitudine della Siria. Ouivi postosi egli ad orare, convenne che ancor'io facessi lo stesso. Poscia gli fece varie domande, alle quali ei soddisfece nella più stretta brevità; e particolarmente intorno il tempio della sua dimora mi disse, che da pochi anni abitava colà che era l'ultimo de'romiti per ogni riguardo, e che a misura che gli altri posti sotto di lui venivano a mancare, ei doveva discendere, toecando per legge all'ultimo la più alta, siccome al primo la più bassa abitazione del romitorio. Fu questa soave disposizione trovata per togliere agli anziani la pena del dover in alto salire, e a'novelli romiti il danno, che riceverebbero dall'aria fuor di modo sottile, dimorando lungamente in quella altissima sommità. Dopo tutto questo preso mio congedo dal santo romitello, scesi al basso, e ritornai al monistero. Quivi mi sarei dimorato ancor più, se non fossi stato sicuro di aver a passare malamente le notti al par dell'altare in un canile, e fra due ispide lenzuola. che mi furon due grattugie, e quel che peggio:

« Egli eran bianchi come due pajuoli

« Smaltati di marzocchi alla divisa

« Parean cotti in broda di fagiuoli (1).

Ouindi mi vidi obbligato di andare al più tosto a riprendere le mie lasciate in Barcellona.

All'uscire del monistero, dall'uno de'chiostri mi venne veduta piantata in alto sul pendio del monte una grotta, la quale mi dissero essere del tanto famoso operator di maraviglie fra Guarino (2) ».

(1) Berni Capit. al Fracastoro.

<sup>(2)</sup> Sono assai noti i principali accidenti della curiosa storiella del-

Eremitaggio di S. Dimaso.

Nell'anzidetta Tavola 19 presentiamo uno de'vari e particolari romitaggi di Monserrato, quello cioè di S. Dimaso, come appunto trovavasi all'epoca in cui fu visitato da De-Laborde. Curioso e quasi direbbesi caratteristico è l'aspetto di questo romitaggio, num. 1. Alcune particolari circostanze aggiungono non poco all'interesse ch'esso giù per sè medesimo ispira. Qua recossi S. Ignazio, il fondatore della Compagnia di Gesù, ancor diviso tra la Grazia che in lui cominciava ad operare, e la rimembranza che tuttavia lo ratteneva. Egli incontrossi coll'eremita di questo medesimo luogo, chiamato Chaconne e Francese d'origine. Commosso dalle esortazioni di lui fecegli la sua confessione generale nell'oratorio che tuttor sussiste. Il num. 2 rappresenta la stanza, ove l'eremita suol'ordinariamente abitare: quivi egli desina, lavora e riceve i forestieri: nel fondo veggonsi l'oratorio e la libreria. « Noi ( dice De-Laborde ) fummo testimoni della scena espressa in questa Tavola. L'eremita assiso al desco dinanzi alla sua finestra fischiando chiamò gli augelli che vennero a prendere dalle mani di lui de' pezzetti di pane e delle man-

l'eremita fra Guarino; e sono: che ebbe per compagno nel suo romitaggio un demonio vestito pur da romito: che dopo di aver liberata da un altro demonio una bellissima e nobilissima pulzella la disfiorò e l'ammazzò: che di si enorme delitto ottenne in Roma dal Papa il perdono colla penitenza di dover andare sempre carpone: che così camminando, per essere tutto nudo, divenne peloso come un'orso: che per bocca d'un fanciullo di tre mesi gli parlò Iddio, e perdonogli il suo misfatto: che la donzella uccisa fu per esso lui richiamata in vita; ed altre somiglianti belle eose, le quali tutte insussistenti parvero e senzat alcun fondamento all' Arcivescovo Pietro De-Marca ne' suoi opuscoli. Opusc. 11. parag. 7, ove così parla. ,, Res gesta nulla temporis nota , nec Comitis nomine " consignata est in veteri membrana ante trecentos annos perscripta. " Unde liberum fuit recentioribus etc.,, I Bollandisti si shrigano dell'affare con destrezza loro propria in così fatte difficoltà, mostrandosi tuttavia pieni di sante brame : ,, Optarem ut viri sane venerabilis memoriam ,, publico aliquando cultu dignetur ecclesia, et ad quamcumque illa " permiserit diem (nam proprius omnino ignoratur) ipsius vitam refere-" mus. " Bolland. ad diem 12 januar. in praef. Non è suora del probabile, che sulla storia di fra Guarino abbia il Boccaccio fabbricata la sua Novella decima della terza giornata, nella quale il romito Rustico ammacstra Alibech a rimettere il diavolo nell'inferno. Nota dell'anonimo.

dorle. Essi non punto si spaventarono al nostro aspetto, come se la presenza dell'eremita gli avesse della nostra condotta guarentiti: vi accorrono in folla specialmente nella primavera, allorchè nutriscono i loro pargoletti: questi, appena sono in istato di volare, vengono dalle loro madri guidati a percepire quasi del benefico retaggio dell'ospite eremita ».

Offerta alla Madonna di Guadalupa, e morte di un fanciullo.

Due commoventi soggetti sono rappresentati dalla Tavola 20. Veggonsi sotto il num. I due sposi che fanno un' offerta alla Beata Vergine di Guadalupa in rendimento di grazie per la nascita del lor figliuolo. Nella Spagna più che ogni altro culto domina quello della Vergine in ogni classe di persone. Gli Spagnuoli sogliono alla Vergine rivolgersi sì negli avversi che nei prosperi avvenimenti. Nuestra Senora è la loro più gradevole espressione. La Vergine ha in ogni abitazione una stanza a lei particolarmente consecrata, ed ivi l'immagine sua è venerata sotto il nome di Purissima. La più parte delle donne portano nomi di battesimo relativi a qualche circostanza o mistero della vita di Maria: i Dolori, la Concezione, il Rosario e simili. Pochissimi sono gli Spagnuoli, ben anco militari che non portino al petto o nella tasca qualche piccola immagine della Vergine, che sogliono invocare in varie circostanze e baciar sovente. con affettuosa devozione. La statua della Madonna di Guadalupa nell'Estremadura è una delle molte che secondo l'erronea e volgar tradizione voglionsi opera del Vangelista S. Luca. Essa riceve quindi un singolar culto, ed il suo santuario è uno de' più ricchi della Cristianità tutta. Non meno commovente è il soggetto del num. 2 nel quale è rappresentata una pietosa istituzione che suol precedere il seppellimento de'fanciulli. Vestiti con abito di qualche ordine religioso, di quello specialmente cui i genitori sono più affetti, e coronati di fiori vengono tutto un giorno esposti vicino alla loro culla ed in mezzo della loro famiglia; in tale abbigliamento sono poi trasportati alla chiesa od al cimitero (1).

Vescovo di Guarda. Dottore di Salamanca ec.

Nella Tavola 21 num. 1 è rappresentato un Vescovo Porto-

<sup>(1)</sup> Vedi De-Laborde, Tom. I. P. II. pag. 119.

Enr 10/ 11

Line 20



Gjerta alla Madonna di Guadalufia

THE LIEVE OF ILLIERS



ME FILLERA



Finr. Vol. 11

THE TRUES.

BY THE

UNIVERSAL OF RELEASE

ghese ne' suoi aliiti non' pontificali: consistono in una cappa o mantelletta paonazza di seta con fodera di velluto chermisì, ed in una veste e berretta nera. Questa figura è tratta dalla magnifica opera di Bradford (1) e rappresenta esattamente il Vescovo di Guarda nella provincia di Beira, all'epoca in cui il Portogallo trovavasi occupato dall'esercito Inglese, cioè nel 1808. Sotto il num. 2 è un pargoletto vestito da cappuccino e sostenuto colle cinte dalla madre o nutrice sua. Il già citato Bradford non meno che il signor Breton (2) osservano che generalmente nelle Spagne la grande stima di cui godono i preti regolari determina i parenti a consecrare a S. Francesco i loro figliuoli ben anche nell'età più tenera, cioè allor quando non sono eglino ancor atti a sostenersi da sè stessi in piedi. Nell' immagine num. 3 è ritratto fedelmente un dottore dell' università di Salamanca che pure vivea a' tempi ne' quali le Spagne state erano dagl' Inglesi occupate. Era questi il Dottore Cartis, Irlandese, uomo per virtù e dottrina sommamente commendevole, che non lievi servigi prestato avea all'esercito Inglese. I suoi abiti sono bastevolmente espressi nell'immagine, e quindi non abbisognano di spiegazione. La figura num. 4 rappresenta un cherico o studente del seminario Irlandese fondato a Salamanca da Filippo II. Questo Re, sposo di Maria Regina d' Inghilterra, non tralasciava alcun mezzo onde favorire i Cattolici e specialmente gl' Irlandesi, nel che egli era ben sccondato da Maria, tutta intenta a frenare i progressi della Riforma. Gli alunni sono nominati dai Vescovi Cattolici d'Irlanda; sono sedici tutti mantenuti co'fondi del seminario. Dopo il corso di sette anni ritornano alla patria, dove ricevono gli ordini sacri. Il loro abito è diverso da quello degli alunni Spagnuoli, e consiste in una berretta di grosso panno simile a quella de' Gesuiti, in una sottana nera, parimente di grosso panno, ed in una specie di mantelletta. Gli alunni o studenti nazionali hanno in oltre un mantello di panno nero ed il cappello a contorni.

<sup>(1)</sup> Sketches of the Country, character and Costume in Portugal and Spain etc. London, Booth, 1809. Dalla stessa opera sono pur tratte le altre figure di questa medesima Tavola.

<sup>(2)</sup> L'Espagne et le Portugal, on Moeurs etc. Paris, Nepveu, 1815, Vol. II. pag. 87.

Università di Salamanca.

La città di Salamanca è antica, popolosa, ben fabbricata e posta in amena situazione parte in pianura e parte sui colli; ma essa è celebre specialmente per la sua università la più famosa nella Spagna. Quindi è che dagli Spagnuoli vien detta la madre della virtà, delle scienze e delle arti. Questa università fu fondata verso la metà del secolo XIII. in sostituzione di quella di Palencia. Essa vantava già ben ottanta professori, ciascuno de' quali aveva l' emolumento di mille scudi. Le sue scuole abbracciano ogni parte dell'umano sapere sì sacro che civile, e da esse traggonsi non i predicatori soltanto, ma anche i consiglieri del Sovrano. L'edificio è bellissimo e presso che tutto di marmo: dividesi in due parti. Nella prima, che dicesi delle grandi scuole. è una corte quadrata ed ampia tutta selciata di grosse pietre e cinta da portici con archi, d'onde si passa nelle classi che sono all' intorno della medesima corte. Al di sopra de' portici ci ha una bella biblioteca, i cui libri, che non sono molto numerosi, giacciono stretti da catene. Vi si veggono ancora non poche statue d'uomini illustri, che sonosi pel saper loro distinti, oltre varie figure anatomiche. Sotto i portici è la chiesa delle scuole, ricchissima di dorature, e nella cui volta è dipinto lo zodiaco. I professori delle grandi scuole diconsi Cathedraticos, de' quali i più cospicui sono gli otto della teologia. Oltre le anzidette grandi scuole vi sono pur quelle de' professori non pagati dal regio erario, ma ricompensati dagli scolari, cui ripetono o fauno una più minuta spiegazione delle scienze che s'insegnano nelle grandi. Essi diconsi Pretendientes, perchè appetiscono alle cattedre a mano a mano che queste vanno ad essere vacanti. Tale fu la professione in cui esercitossi anche il grande Ximenes prima che fosse alle cospicue cariche innalzato. Ai Cathedraticos appartiene la nomina del gran rettore dell'università, il quale è sempre d'una delle più illustri famiglie. Questi gode di grandissimi privilegi, non riconosce alcun magistrato a lui superiore, e nelle pubbliche adunanze sta assiso sotto baldacchino. Ci ha pure un gran maestro delle scuole, di grande autorità esso ancora investito. Questi è sempre un canonico della Cattedrale; nomina tutti gli ufficiali dell'università, cioè i giudici, i segretari, i sergenti e simili: ha due mila ducati d'emolumento. L'annua rendita

dell'università è di circa novantamila scudi. Nell'altra parte dell'edificio e vicino all' ingresso delle suddette grandi scuole è un ospitale di bella costruzione pei poveri studenti ammalati, che vi sono accolti e curati con ogni più grande sollecitudine. L'anzidetto ingresso è una delle più belle opere che s' incontrino nella Spagna. Vi si veggono le statue del Re Don Ferdinando e della Regina Isabella. Al di sopra è lo stemma imperiale, e ne'lati sono due Ercoli, oltre una quantità d'altre piccole figure. L'università contava un tempo sino a sette mila scolari, provenienti non solo da tutta la monarchia, ma altresì da paesi stranieri. Gli scolari sono tutti, senz' eccezione alcuna, vestiti di un abito talare, come gli ecclesiastici, rasi la testa e coperti d'una berretta parimente ecclesiastica. Non è loro mai permesso di portare il cappello nemmeno per la città se non in tempo di pioggia: godono di grandissimi privilegi, e non dipendono che dal rettore e dai professori. Oltre l'università vi sono ventiquattro collegi ben fabbricati, spaziosi e ricchi. Quattro di questi più cospicui, l' uno de' quali su fondato da Alfonso Fonseca Arcivescovo di Toledo, chiamansi i grandi collegi, ne' quali non sono ammessi che i figli delle primarie case del regno.

Auto-da-fè in Valladolid.

La Tavola 22 rappresenta la gran piazza di Valladolid, ed il solenne *Auto-da-fè*, che venne quivi celebrato alla presenza di Filippo II. (1). Questa piazza, della quale vanno superbi gli

(1) Valladolid è celebre negli annali di Spagna pe'moltissimi e grandi avvenimenti ch' ebbero luogo nelle sue mura. Giace in amenissima pianura, per la quale scorrono la Pisuerga, l' Esgueva ed il Douro; è fabbricata assai bene ed è centro al commercio della Castiglia, del regno di Leone e del Portogallo. Non sembra però che essa debba ai Romani la fondazione sua, sebbene alcuni storici pretendano che sia l'antica Pinzia nominata da Tolomeo. Fu per lungo tempo soggiorno dei Re, che vi hanno tuttora un magnifico palazzo. Questo è contiguo al convento dei Domenicani, alla cui chiesa può passarsi per un portico coperto, senza che alcuno se ne avvegga. Vi si annoverano ben settanta conventi dell'un sesso e dell'altro, fra' quali il più sontnoso è quello de' Domenicani, detto di S. Paolo, celeberrimo per l'Inquisizione, di cui era sede. Dicesi che uno dei motivi, da' quali Filippo III. si lasciò indurre a trasportare la corte da questa città a Madrid sia provenuto dalla scarsezza della legna, essendone state del tutto spogliate le vicine montagne.

abitanti di Valladolid chiamasi il centro, e dicesi che sul modello di essa stata sia costruita la gran piazza di Madrid. Essa di fatto è vastissima ed assai regolare; è circondata da tre ordini di balconi e da portici con colonne. Essa può contenere ben trentamila persone. Due furono i solenni Auto-da-fè celebrati su questa piazza nel 1559. Nelle carte relative a' vari processi fatti dalle Inquisizioni di Seviglia e di Valladolid negli anni 1557 e 1558 eransi trovati gl'indizi di una vasta cospirazione tendente a propagare gli errori di Lutero. Laonde Filippo II. e l' Inquisitore Valdes credettero che fosse omai tempo di trattare colla massima severità coloro che stati ne sarebbero convinti, onde porre freno alla propagazione della setta. Il Re ne scrisse alla Santa Sede, ed il 4 gennajo del 1550 il Papa diresse un Breve a Valdes autorizzandolo a consegnare al braccio civile i Luterani dommatizzanti. Ciò diede luogo al primo solenne Auto-da-fè a Valladolid nel suddetto anno, il 21 maggio, in cui cadeva la Domenica della Trinità, nella gran piazza, alla presenza dei Principi Don Carlo e Donna Giovanna, delle autorità civili e di una moltitudine di Grandi di Spagna e di altri personaggi della primaria nobiltà. Quattordici furono i recidivi condannati alle fiamme: vi furono in oltre recate le ossa di una donna che doveva pur essere abbruciata, sedici furono le persone ammesse alla riconciliazione con penitenze. L'Auto-da fè che da noi viene riferito è il secondo, il più solenne ed il più famoso, perchè celebrato alla presenza dello stesso Filippo, che giunto era di ritorno dai Paesi Bassi (1).

Processione.

Il semplice racconto di questa cerimonia basterà ad illustrare la detta Tavola 22 (2). Il giorno 7 ottobre del 1559 ebbe luogo una processione che venne aperta dalla comunità de' frati di S. Domenico preceduti da uno stendardo bianco, dai commissari, da' protonotari, e da altre persone al Santo Ufficio addette, dietro alle quali era portata una bandiera alta diciotto piedi e tutta di damasco. Su tale bandiera dall'una parte era in ricamo l'immagine di S. Domenico con tutti i suoi attributi: a lato del Santo

<sup>(1)</sup> Veggasi Llorente, Histoire critique de l'Inquisition d'Espague etc. Paris, 1817, Tom 11. pag. 234.

<sup>(2)</sup> Questa Tavola è tratta dal Tomo II. Parte II. dell'opera di De-Laborde, e da quest'autore è pur tratta la descrizione dell' Auto-da-fe.





Auto-da-le in Valladelid

vedevasi la croce di Lorena, su cui una spada incrocicchiavasi con un ramo d'ulivo; sull'orlo leggevasi il versetto, Exurge Domine ec. Sull'altra parte era parimente in ricamo l'immagine di S. Pietro Martire, e nell' uno dei lati lo stemma di Castiglia. Dopo la bandiera venivano i dignitari ed i superiori del Santo Ufficio. L'uno d'essi portava la croce dell' Inquisizione coperta di un velo nero. La processione era chiusa dalla soldatesca. Tutto il corredo sì fatto si recò alla gran piazza rappresentata nella Tavola presente. La croce dell'Inquisizione venne collocata sull'altare ch'erasi cretto nel mezzo, all'intorno della croce vennero accese delle candele di color verde. Alcuni dei Domenicani e delle guardie del Santo Ufficio rimasero alla custodia dell'altare con un drappello di soldati. A mezzanotte si diede ivi principio alle messe per la conversione delle anime di coloro ch' essere doveano giustiziati: le messe si succedettero senz' interrompimento sino al levarsi del sole.

## Celebrazione dell' Auto-da-fè

Alla domane, 8 ottobre, più di venti mila persone si riunirono nella stessa gran piazza. I Grandi del regno, le autorità ecclesiastiche, civili e militari, ed il corpo diplomatico occuparono le tribune che veggonsi alla destra. Fra l'ora settima e l'ottava del mattino uscì dal palazzo dell' Inquisizione la croce della parrocchia coperta d'un velo a lutto ed accompagnata da tutti i cappellani in cotta; seguivano fiancheggiati dalla truppa e dalle guardie del Santo Ufficio i colpevoli nell'ordine seguente. Primo, i Convertiti ed i Penitenti colla testa scoperta e con un cero acceso nell'una mano: tra questi erano un religioso per nome Francesco di Zuniga, ed Antonio Sanchez, che al giorno appresso sofferir dovea la pena della frusta. Segnivano i Riconcigliati vestiti del san benito, che è una specie di sacco giallo colla croce di Sant' Andrea a colori, e coperti il capo della corosa o mitra di cartone, sulla quale erano dipinte varie piccole croci a colori. Fra i Riconcigliati mirayansi Isabella e Catterina di Castiglia condannate alla confiscazione dei beni, ad una perpetua prigione ed al san benito. Vennero in seguito portate insieme ad una specie di cassa con ossami, due figure su lunghi piuoli vestite del san benito e della corosa, le quali erano dipinte a fiamme, a demoni ed a serpenti. Venivano quindi i Recidivi dannati alle

siamme: questi portavano il san benito e la corosa, come le due anzidette figure; tre di essi, essendo preti, avevano la sottana: seguiva per l'ultimo Don Carlo di Seso, nobile Veronese, alla cui bocca stata era apposta una sbarra, onde non potesse parlare. Gli accusati giunti alla gran piazza vennero collocati sui gradini dell'altare con quest'ordine: i Recidivi sul primo, i Penitenti sui gradini più alti presso l'altare ed i Riconcigliati sui gradini di mezzo. Il delitto della maggior parte di costoro consisteva nell'aver abbracciato e propagato il Luteranismo.

Condanna e pena dei Recidivi.

Allorchè i rei furono disposti nella maniera da noi descritta e come vedesi nella Tavola, il tribunale del Santo Ufficio venne ad occupare i sedili, il più alto de'quali era riserbato pel grande Inquisitore. Giunto il Re Filippo II. con tutta la sua corte, ebbe l'Auto-da-fè cominciamento da un discorso del Vescovo di Cuensa intorno alla purità della Cattolica religione. Il grand' Inquisitore Arcivescovo di Seviglia dopo d'aver pure recitato un discorso fece al Re prestar giuramento di sostenere e difendere l' Inquisizione, e di rivelare tutto ciò ch'egli sapesse operarsi contra la fede da qualsivoglia persona. Il Re firmò di sua mano cotal giuramento, che da un protonotaro dell' Inquisizione fu letto ad alta voce. I Vescovi di Palencia e di Zamora procedettero quindi alla degradazione dei tre sacerdoti Recidivi, ch'erano Pietro Cazallo parroco di Pedrosa, Domenico Sanchez prete di Villa Mediana, e Domenico di Roxas religioso Domenicano. Costoro dopo le formalità canoniche vennero rivestiti del san benito e della corosa, e poi costretti a passare ad uno ad uno pel palco che vedesi nel mezzo della Tavola: onde ciascuno udisse le proprie sentenze dinanzi al tribunale: venne praticato lo stesso per gli altri dieci Recidivi. Dopo di ciò furono tutti abbandonati alla ginstizia ordinaria e secolare, che li condusse in un distretto fuori della città, dove la sentenza dovea eseguirsi. Quivi già trovavasi costrutto il rogo presso del quale sopra un piedistallo di tre a quattro piedi d'altezza già era stata pur eretta la croce bianca portata in processione dalla compagnia di S. Pietro Martire. I tredici Recidivi accompagnati dal carnefice e dal confessore furono condotti al rogo, e colà ebbero nuova esortazione al pentimento ond'ottenere la grazia d'essere strangolati anzi che gettati

vivi nelle siamme. Undici si prestarono alla confessione, e perirono prima d'essere abbruciati vivi. In tanto sulla gran piazza su continuato l' Auto-da-s'è. I condannati passarono nuovamente ad uno ad uno sul palco per udire la propria sentenza: prima i Riconcigliati, poi i Penitenti e sinalmente i Ravveduti. Tutti secondo la qualità del loro delitto surono costretti ad abiurare in soluzione generale. Dopo di ciò verso sera la croce dell' Inquisizione venne processionalmente riportata al luogo d'ond' era stata presa.

Toson d'oro ed altri ordini.

Nella Tavola 23 oltre l'ordine del Toson d'oro sono diversi altri ordini cavallereschi e religiosi istituiti dai snecessori di Filippo II. e dai Regnanti della dinastia Borbonica. Nel mezzo della Tavola sotto il num. 1 è un Cavaliere nel grand' uniforme del Toson d'oro. Quest'ordine fu istituito a Burgos il 10 genuajo del 1430 da Filippo il Buono come Duca di Borgogna in onore della Beata Vergine e dell'Apostolo Sant' Andrea all' occasione del suo matrimonio coll' Infante Isabella di Portogallo. Alla seconda festa, che fu celebrata nel medesimo giorno l'anno seguente, vennero pubblicati gli statuti, un articolo de'quali determina, che se mai la dinastia dei Duchi di Borgogna non avesse alcun erede maschio, diverrebbe capo dell'ordine lo sposo della figlia erede dell'ultimo Sovrano di essa dinastia. Dopo la morte di Carlo il Temerario, Maria unica figlia di lui sposò Massimiliano Arciduca d'Austria, poi Imperatore di Germania. In conseguenza di questo matrimonio la sovranità dei Paesi-Bassi, ed il gran maestrato dell'ordine del Toson d'oro passarono all'augusta Casa d'Austria. Nel 1556, dopo l'abdicazione di Carlo V. nipote di Massimiliano, il ramo Spagnuolo della Casa d'Austria rimase in possesso dei Paesi-Bassi e dell'ordine; ma allorchè nel novembre del 1700 tale ramo si estinse nella persona del Re Carlo II. e scoppiò la guerra di successione. Carlo III. poi Imperatore Carlo VI. ed il Re Filippo V. fecero valere i loro diritti sopra quest' ordine (1). Carlo non potè conservare la Spagna, ma gli

<sup>(1)</sup> Ecco ciò che intorno a quest' ordine, tra i moderni il più celebre, ne scrive il Bonanni, Ordinum equestrium et militarium Catalogus etc.

rimasero bensì i Paesi-Bassi, e quindi siccome il fondatore dell'ordine era stato Sovrano dei Paesi-Bassi, se ne dichiarò capo. ne trasferì gli archivi allorchè ritirossi dalla Spagna, ed in Vienna nel 1713 ne celebrò la nuova fondazione con grandissima pompa, Filippo V. Re di Spagna se ne dichiarò parimente Gran Maestro, e nel 1721 fece una protesta contra la dichiarazione di Carlo. Ma la quistione rimase sempre indecisa, e da quest'epoca i due Sovrani nominano ugualmente i Cavalieri del Toson d'oro. Quest' ordine fu sempre in grandissima reputazione. I Cayalieri hanno la preminenza a tutte le persone della Corte, tranne però i Principi del sangue e sono nominati dal Gran Maestro. Il loro numero è illimitato, ma debbono essere Cattolici, e non possono portare alcun'altro ordine; articolo che però non è rigorosamente osservato. La festa dell'ordine vien celebrata ne'giorni di Sant' Andrea e della Trinità. L'inaugurazione dei Cavalieri si fa solennemente in un capitolo straordinario pre-

Romae, 1711, Tomo IV. CXX., Tra le molte virtù per le quali si celebra il Re Filippo, detto il Buono, singolare su quella di avere instituito il nobilissimo ordine detto del Tosone, ovvero del Vello d'oro sotto la protezione della Beata Vergine e del Apostolo S. Andrea, il quale fu confermato dal Papa Eugenio IV. nel 1433, e da Leone X. nel 1516. Era questo composto di venticinque nobilissimi personaggi, ma tre anni dopo fu accresciuto il numero sino a trentanove; finalmente regnando Carlo V. nel 1516 celebrato il capitolo di Brusselles si stabili che fossero cinquantuno. L'insegna di quest'ordine è una collana composta dell' emblema di Filippo, cioè di fucili frappostevi pietre focaje scintillanti di fiamme. Da essa è pendente un vello o pelle d'agnello d'oro . . . . . Qual fosse il motivo di questa espressione non è certo: alcuni dicono che aveva per iscopo di esprimere il vello di Gedeone, altri, che siccome Giasone elesse gli Argonauti per rapire in Colco il vello d'oro, così Filippo diseguava di spedire un'armata in Siria per debellare il Turco. Il certo è che su ricevuto con plauso quest'ordine. L'autorità di creare questi Cavalieri è presso il Re di Spagna per la facoltà data a Filippo II. da Gregorio XIII. e a Filippo III. da Clemente VIII.; e chiunque ha il pregio di essere eletto è delle principali famiglie d'Europa. L'abito nelle funzioni solenni è un manto di scarlatto fino a terra orlato col medesimo emblema della collana e di croci di Sant' Andrea espresse con ricamo d'oro. Il capo si enopre con cappuccio . . . . sotto il manto si porta la toga parimente di scarlatto lunga sino a' piedi. Nei funcrali però dei Cavalieri si usa la veste nera ".

THE STANLY



01/1/11/11

10-1011

doro ed alli

seduto dal Sovrano. Gli ufficiali sono un Cancelliere, un Tesoriere ed un Araldo o Re d'armi. I Cavalieri allorchè non sono nel grand'uniforme portano la decorazione num. 2, sospesa al collo con un nastro rosso, oppure pendente dalla bottonatura.

Ordini cavallereschi di recente istituzione.

Alle recenti istituzioni dei Regnanti delle Spagne appartengono le decorazioni pur riferite nella Tavola 23. Sotto il num. 3 è il distintivo dell'ordine di Carlo III. istituito da questo Re il 10 settembre del 1771 per la nascita del Principe delle Asturie, e da lui consecrato all' Immacolata Concezione. I Grancroci lo portano appeso ad un largo nastro alla foggia di ciarpa dalla destra alla sinistra spalla colla piastra num. 4 sul lato sinistro. Ferdinando VII. con un decreto del 25 di aprile 1815 permise ai Cavalieri pensionati di portare oltre la croce anche una piastra non molto dissimile dall'antecedente, ma ricamata in argento sul sinistro lato dell'abito e col numero Romano III. invece dell'immagine di Maria. Ne'giorni di cerimonia i Cavalieri portano un abito somigliante agli uniformi degli altri ordini e colla collana num. 5. Il num. 6. rappresenta il distintivo dell'ordine della Regina Maria Luigia istituito da Carlo IV. il 19 di marzo 1792. Dall'una parte è l'immagine di S. Ferdinando, dall'altra la cifra di Maria Luigia. La nomina appartiene alla Regina di Spagna, e le Dame che ne sono decorate hanno per obbligo di visitare almeno una volta al mese qualche ospitale di donne. Sotto il num. 7 è il distintivo dell'ordine reale e militare di S. Ferdinando istituito dalle Cortes generali il 21 di agosto 1841, ed approvato da Ferdinando VII. il 19 di gennajo del 1815. Il Re stesso ne è Gran Maestro, e nomina i Cavalieri. I Grancroci portano al lato sinistro la piastra num. 8. Lo stesso Ferdinando VII. il 28 di novembre del 1814 istitul l'ordine di S. Ermenegildo per premio degli ufficiali che per la loro costanza distinti eransi nell'esercito reale. Il num. 9 ne presenta il distintivo. La gran croce non viene conferita che ai Generali dell'esercito, i quali portano anche la piastra num. 10. Finalmente Ferdinando VII. il 24 di marzo 1815 istitul l'ordine Reale-Americano d' Isabella, num. 11, destinato a ricompensare lo zelo di que'sudditi, che adoperati si fossero per la conservazione delle Indie. Quest'ordine ha per patrona Santa Isabella Regina del Portogallo. I Grancroci portano anche la piastra num. 12. Molti altri distintivi d'onore furono istituiti da Ferdinando VII. onde premiare que'sudditi, che conservati eransi fedeli al suo trono. Tali distintivi possono vedersi nella Collezione di Perrot, Tav. XIX.

Escoriale.

La Tavola 24 rappresenta l'aspetto dell' Escoriale, preso dalla grande strada di Madrid. E dovendo noi ora favellare di questo famosissimo edifizio non crediamo di meglio apporci che col qui riportare ciò che ne scrisse l'anonimo Lombardo; giacchè di tutti gli autori da noi consultati, nessuno, e nemmeno l'illustre De-Laborde, dal quale preso abbiamo questa Tavola e le due seguenti, ne ha meglio di lui parlato; e forse nessuno dei viaggiatori ebbe agio e facoltà di potere al pari di lui visitarne diligentemente ogni più minuta parte. Tale narrazione poi ci è sembrata tanto più importante, quanto che riferisce varie cose relative agli usi ed alle costumanze. « Il di 8 di agosto (così egli scrive, ed era l'agosto del 1755) verso il tramontare del sole partii da Madrid per l'Escoriale (1), da quello non più lungi di 7 leghe, in un calesse a mule assaissimo scomodo. Appena uscito dalla città, vennero appresso il Re e la Regina col seguito di o mute a sci, che mi passaron davanti come un baleno, camminando così per loro diporto, cosa che non suol essere di gran piacere alle gnardie. Godetti, la loro mercè, della dolce frescura del cammino innaffiato per alcune miglia, infinattantochè venni a posare sulla mezza notte in un'osteria poco diversa dalle passate. Quivi mi trattenni lo spazio che adagiaron le mule, discorrendo con un uffiziale Cavaliere di S. Jago assai cortese uomo, ma che allo sbalestrare che faceva, si palesava per un solenne arcifaufano. Dopo di che rientrai in via, che fu molto sassosa e disagevole nelle ultime due leghe; al cui termine fa-

<sup>(1)</sup> Escoriale con o dir si vuole, come dicono gli Spagnuoli, e non Escuriale con u, quale hanno scritto gli stranieri parlando di quello. Ed hanno ben ragione coloro di così pronunziarlo, preso il nome da certa scoria che trovavasi un tempo ne'vicini monti abbondanti di miniere di ferro. Veggasi fra gli altri il Padre Francisco de los Santos, monaco del medesimo Escoriale. Descripcion del real monasterio de el Escorial, pag. 4 en Madrid, 1698.



Frangello dell'Oncorride

THE HEALT

cendosi il giorno chiaro, ascesi una strada assai ampia e adorna di verdi alberi con qualche simmetria disposti. Venuto più su. potei agevolmente vagheggiar da vicino quel sontuoso edificio. che da lontano muove cotanto la curiosità degli stranieri. E per dirvi il vero alla vista di sì superba mole restai attonito; ma non però tanto che mi sembrasse l'unica maraviglia del mondo (1), quale si sforzano farmela credere certi sterminati millantatori delle proprie cose. Poichè fui a capo dello stradone, non potei già mirare la gran fabbrica per la sua facciata come io credeva e come l'avrebbe creduto ogni altro. La pietà del fondatore per collocare a levante la più nobil parte del tempio. ha fatto rivolgere a Madrid le spalle dell'edificio. Venendo lungo il destro lato posto a settentrione, mi trovai su d'una gran piazza lastricata di larghe pietre assai ben ordinate; la quale volgendosi alla parte di ponente con egual simmetria, qui mi vuolsi io pure a cercar la porta del monistero. Al veder quivi alzar sua fronte la fabbrica rimpetto ad un erto monte poco più di cento passi vicino, non potei a meno di non considerare come un disordine ciò, che recava più d'un'ora anzi tempo la notte al più maestoso lato di quella. Dopo una lunga ricerca trovai finalmente l'entrata per la porta, che conduce immediatamente alla cucina (2) postale

<sup>(1)</sup> Di tale enfatico titolo e d'altri somiglianti sono di soverchio liberali verso l'Escoriale non pochi scrittori Spagnuoli e fra questi il Padre Francisco de los Santos: Descripcion del real monasterio ec. Questi, oltre d'intitolarlo nel frontispizio della sua opera: Unica maravilla del mundo, lo chiama nel prologo la mas illustre fabrica, que se conoce en el orbe; la maravilla de Espanna, y del mundo, o por dezirlo mejor, de todas las maravillas, que celebraron los siglos: e al capitolo 3 lo caratterizza per un Milagro de la idea de la perfecion, y de la architectura. E finalmente fra lodi sopranmisura ridondanti di parole gonfie e ampollose maniere, esclama egli da bravo secentista, che fuera mejor pintura la del silencio, que es la retorica de la admiracion. Moderazione ci vuole nel descrivere le cose, delle quali, per grandi che sieno, ammette sempre la grandezza nella descrizione i suoi confini.

<sup>(2)</sup> Egli è assai probabile che la carità di que' religiosi verso i famelici ospiti abbia ciò avvedutamente disposto, affinche la fame da questi sofferta in quelle meschine bettole onde arrivano, trovi subitamente un qualche ristoro.

di prospetto con grande apertura non più là di 8 passi. Questa è la porta che si apre comunemente a tutti fuor che a' personaggi distinti, e dell'arrivo de' quali siasi prevenuto; perocchè delle molte porte viene loro spalancata la principale. Mentre io attendeva di essere introdotto alla presenza del superiore della casa, troyandomi presso la cucina, entrai in ragionamento coi cuochi per così profittare in alcun modo del tempo. Da questi ebbi una buona lezione intorno la maniera di ben comporre quel loro guazzabuglio chiamato olia; manicaretto, che tutta occupa l'arte de' cucinieri Spagnuoli. Colla scienza di questo potrò forse costà ritornato far pago il desiderio di que' nostri Apicj cotanto rinomati. Ebbi ad osservare nel tempo stesso in questa cucina una fonte di acqua calda, che mi dissero mantenere suo calore solamente ne' giorni canicolari, essendo in ogni altro tempo freschissima; fonte che io non potei a meno di non chiamare ingrata e nimica dell' opportunità. Venne alla fine il monaco introduttore e mi condusse all'appartamento del prelato. Quivi, prima di essere ricevuto, altro più lungo spazio ancora mi convenne aspettare con sommo mio rincrescimento. Cercai tuttavia di rattemperare la noja col piacere di rimirare alcune bellissime dipinture delle quali vi parlerò con agio in altre mie lettere. Non istupite tuttavia per tali costumanze: sono questi i soliti atti di venerazione e ben doyuti a un personaggio, che imbarazza alcune fiate un Monarca nella sua elezione che per privilegio accordatogli da Filippo V. usa la livrea reale, che si fa tirare in cocchio a sei mule, che stando in quello non cede il più degno luogo a qualunque dei Grandi di Spagna, e che solo per far limosina riceve ogni anno dal monistero cento doppie. In fine, quando a Dio piacque fui messo dentro, e lette le mie commendatizie dal P. Reverendissimo si magro e scarno, che pareva un S. Basilio, fui accolto con tutta umanità, refocillato subitamente con cioccolatte, e co' più graziosi modi obbligato a qui dimorarmi, infinatantoche avessi agiatamente veduto tutto ciò ch' era degno d'osservazione. A tal fine volle benignamente assegnarmi per compagni alcuni assai manierosi monaci, i quali stando meco ogni di alla mensa col loro buon cuore e sempre gioviale recano il condimento a'cibi in abbondanza apprestati.

Architetto dell' Escoriale.

Per darvi una tal quale descrizione dopo le tante (1) che noi abbiamo dell' Escoriale, senza esser costretto a star in proposito, comincierò a dirvi che molte delle più nobili arti e specialmente la pittura e l'architettura concorrono ad ornare questo magnifico luogo; talmente che sarei quasi per disdirmi di quanto opposi a chi lo chiama unica maraviglia del mondo. E per dirla con qualche ragione:

· · · · · · chiunque verso lui volta le ciglia,

Dice che i fondatori ebber concetto

Di fabbricar l'ottava maraviglia (2).

La Spagna, l' Italia e la Francia ognuna pretende di aver dato l'architetto all'Escoriale, tanto arrogandosi per quella fama, che ciascuna di esse crede conseguire, dall'essere riconosciuta madre di qualche grand'uomo: gara solita praticarsi fralle città. I Francesi sempre amanti di gloria sosteugono per autore del gran disegno uno dei loro nazionali; e fra gli altri monsieur Voltaire, senza palesarne il nome (3) decide assolutamente a proprio favore. Ma avuto riguardo a' tempi in cui la Francia non per anco scossa del tutto la barbarie, altro non aveva da mandar altrove per fabbriche, se non che muratori, chi mai poteva darci per architetto di un tanto edificio (4)? Gli Italiani stanno alcuni per lo Bramante (5), altri per lo Pellegrino: ma io che all' onore

(2) Malmantile, cant. I. stanz. 64.

(3) L' Escurial fut bati sur les desseins d'un François. Voltaire, Essay sur l'Hist. Gén. Tom. IV. cap. Philippe. IV.

<sup>(1)</sup> Fra le molte descrizioni che si leggono dell' Escoriale, la più gran parte abbonda di sterminati granchi; de' quali la maggior copia se ne pigliò l'autore, che corre per le mani di tutti, dico il Salmon; quegli che per riguardo alle cose di Toscana fu giustamente scardassato dal celebre novellista di Firenze al principio dell'anno 1760.

<sup>(4)</sup> Il Morerio nel suo gran Dizionario voce Escurial, e voce Poix, con altri compilatori suoi seguaci, ci reca un certo Lovis de Foix per architetto dell' Escoriale. Ma presso coloro che di questa casa hanno fatta la intera descrizione o in Italiano o in Francese, monsieur de Foix ne pure vi è nominato, senza parlare della Martiniere, del Salmon e d'altri.

<sup>(5)</sup> Il Salmon ancora Tom. XIV. pag. 71. Ediz. Ven., e la Martiniere voce Escurial, tuttochè non Italiani, danno all' Escoriale per architetto il Bramante.

della nazione e della patria voglio sempre far precedere la verità, dirò francamente che il Bramante non poteva dare il disegno dell' Escoriale, essendo ei morto forse un mezzo secolo prima che di quello si avesse alcun' idea. Si potrebbe per avventura eccettuarne la chiesa, della quale ancorchè morto potè esser il Bramante in alcun modo l'architetto, per essere questa costrutta, sebbene con molte variazioni, a somiglianza del gran tempio del Vaticano dal medesimo disegnato. Il Milanese Pellegrino nè pur egli può a ragione chiamarsi l'architetto dell' Escoriale, ancorchè vi abbia lasciate sue belle opere, che gli recarono dalla liberalità di Filippo II. un' assai ampia ricompensa. Or gli Spagnuoli con tutta ragione danno il vanto al loro Giovanni Battista Monegro (1), ajutato da Giovanni d' Herrera e da Antonio Villacastin religioso laico del medesimo Escoriale. Quel grande Monarca, il quale a più giusta ragione, che Augusto poteva dirsi padrone del mondo, colla promessa di larghi premi tirò a se nomini i più esperti nelle arti necessarie alla grand' opera in adempimento del voto per una vittoria, la quale fu di maggior vantaggio alla Spagna colla fabbrica dell' Escoriale, che con tutt' altro. Fra questi valenti artefici scelse egli il Monegro per principale architetto; forse perchè era Spagnuolo, ma certamente perchè il riputò soggetto più capace per un vasto disegno, come il mostrò in effetto. In prova di tale scelta eccovi un' iscrizione che fu posta su d'una pietra nel fondamento della fabbrica; e che serbasi fra alcune memorie del monistero.

## DEUS O. M. OPERI ASPICIAT FHILIPPUS II. HISP. REX A FUNDAMENTIS EREXIT M. D. LXIII.

## IOAN. BAPTISTA (2) ARCHITECTUS IX. KALEND MAI.

(1) Giovanni Battista Monegro o Giovanni Battista da Toledo, nato in Madrid, fu discepolo del Berruguete e divenne buono scultore e miglior architetto. Passò a Roma ove mostrò tal valore specialmente alla chiesa di S. Pietro, che era chiamato il valente Spagnuolo. Onde Filippo II. il domandò per la grand'opera dell' Escoriale. Morì assai vecchio in Madrid l'anno 1590.

(2) Al Baptista si doveva aggiugnere il cognome Monegrus o Toletanus: ma egli è costume degli Spagnuoli, anche ne' famigliari discorsi, il Descrizione della parte esterna.

Vari scrittori ci danno la pianta e i differenti prospetti dell' Escoriale; ma non so poi se sieno fatti con verità e con esattezza (1). Tutta la fabbrica è disposta in figura d'una graticola, stromento del martirio del Santo a cui fu intitolata. La facciata quantunque, come io vi dissi, abbia un infelice aspetto, ella è però vaga, nobile e maestosa, non meno di qualunque altra parte dell'edificio (2). Ha ella nelle sue estremità due torri con loro convenevoli e sodi ornamenti, alle quali due altre eguali s'innalzano alle cantonate di dietro; e così ciascuno dei quattro principali angoli ha la sua torre. Si entra per tre grandi porte, delle quali la maggiore occupa il mezzo; e tutte sono fiancheggiate da grosse mezze colonne di ordine dorico, quattro per ciascheduna parte co' loro intercolunni e nicchie su di cui posano proporzionate finestre. Queste in tutto l' Escoriale ascendono a quattro mille, che insieme colle otto mille porte formano non più (3) di dodici mille aperture. Su di questo primo ordine ergesi nella più dicevole simmetria un altro ordine ionico (4) non men bello dell'altro, con di più alcune piramidi, che ne aumentano la grazia. Nel mezzo di questo veggonsi le armi reali con vaghi ornamenti, il tutto acconciamente collocato. Più su nell'ordine medesimo posa una grande statua di pietra di S. Lorenzo in sua

nominar le persone pel solo nome, siccome quello che viene dal battesimo, e forse per opporsi a' Francesi.

(1) Quasi tutti gli autori che portano figure delineate dell' Escoriale, e specialmente il Salmon, Tom. XIV. e il Berkenmayer, Tom. I. cap. 3. Curieux antiquaire, discordano dalla descrizione che ne fa questo scrittore.

(2) Egli è vero quel che dice il Morerio, voce Escurial, che les edi: sices ne sont pas egayes comme ceux de France, et le plus grand miracle de l'Escurial est l'amas de tant de pierres, qui composent les masses de ce batiment: ma doveva quegli dire eziandio, che se le fabbriche dell'Escoriale non sono così ellegre come quelle di Francia, non sono nè anche al pari di quelle difettose; e se vi è un'ammasso di pietre, egli è però un'ammasso ingegnoso e senza consusione.

(3) Il Salmon, Tom. XIV. pag. 60. La Martiniere voce Escurial, e il Berkenmayer, Tom. I. cap. 3 pag. 21, hanno aumentato l'Escoriale di sei mille porte e 7 mille finestre, dandogliene di queste 11 mille e 14 mille

di quelle.

(4) Non è dunque corintio quest' ordine, come lo vuole il Salmon, Tom. XIV. pag. 61.

nicchia, con un libro nella mano sinistra, e nella destra una graticola di bronzo dorato, bellissima opera del sopraddetto Monegro. Il mezzo della facciata sopravanza di molto i lati, che vengono a stendersi verso le due torri; colle quali e con tutto il resto che si scuopre, fa certamente un'ottima corrispondenza. Dagli stessi lati veggonsi cinque ordini di finestre, in numero di circa 246, le quali quantunque piccele, non disconvengono però al luogo ove stan collocate. Sotto di queste in qualche distanza dalla principale vi sono lateralmente situate le due porte minori. per una delle quali si entra nel collegio e nel seminario; per l'altra nella foresteria e nella infermeria, o più tosto nella cucina come sopra accennai. La parte che riguarda l'oriente, ove sono i reali appartamenti e la cappella maggiore del tempio, mette fuori 360 finestre, oltre cinque piccole porte delle quali la principale introduce nella regia abitazione. Il lato di mezzodi rivolto a' giardini, il quale tutto viene occupato dalle celle monastiche, è diviso da 306 finestre e tre piccole porte, una delle quali dà a' monaci l'ingresso ne' medesimi giardini, le altre chiudono differenti luoghi sotterranei. All'opposto lato, quello cioè di settentrione, si hanno pure tre porte, una che introduce per un lato nel collegio, l'altre che servono di passaggio nella real casa; e le finestre non sono più di 170, a cagione della tramontana, la quale qui soffia non di rado con tanto impeto, che fa rovesciare sino i tegoli di piombo di gran peso, quantunque l'un l'altro fortemente concatenati. Ma non è questo lo sforzo maggiore che fa cotal vento. Lo sbalzare qua e là a guisa di foglie uomini, cavalli, muli ed altre bestie quantunque cariche, con loro grave pericolo, senza contare altri scherzi che sembrano incredibili. sono i soliti effetti dello sferratissimo aquilone, e guai a chi c'incappa! Non meno la dura pietra qui detta berroqueza, della quale è formata quasi tutta la fabbrica dell' Escoriale, ai replicati urti del gagliardo vento si scrosta e si scioglie (1), siccome io vidi nella più eminente parte del tempio.

Descrizione della parte interna.

Veggiamo ora quel che è dentro l'Escoriale. Entrando per la

<sup>1)</sup> Non disser hene adunque la Martiniere voce Escurial, e il Salmon, Tom. XIV. pag. 6, asserendo essere quella pietra sì dura e goda a che resiste alle inguire dell'aria.

principal porta e attraversando un grande e ben inteso vestibolo su di cui posa la libreria, si va in un grandissimo cortile fatto con tale maestà e si bella proporzione che l'occhio non si sazia di rimirarlo. Egli è in quadrilungo, con cinque ordini di finestre a' suoi lati maggiori, le quali tra tutto fanuo il numero di forse 240 ottimamente distribuite. Di quivi si viene alla magnifica scala del tempio, la cui facciata, che è di ordine dorico, presentasi all'occhio con maestà sopra cinque grand'archi, che aprono l'entrata al tempio medesimo. Cinque finestre proporzionatamente disposte stanno sopra altrettanti archi, fra quali alzansi con simmetria divise sei robustissime colonne. Sostengono queste sei grandissime statue di pietra, le quali rappresentano i sei Re più commendati nel Vecchio Testamento, con le loro corone e gli scettri di bronzo dorato, il tutto espresso con viva naturalezza dal Monegro. Ha ciascheduna di tali statue al piedistallo la sua iscrizione, che dichiara con brevità quanto ognuno di quei Re operò a gloria del gran tempio di Dio. Levansi ai due canti della facciata due altissime torri, ciascuna delle quali sostiene le sue campane. In numero di 15 sono quelle della torre alla banda del monistero, e di 31 le altre dalla parte del collegio; e queste formano col loro suono una spezie d'organo, o carillon assai dilettevole all'orecchio. Oltrepassati gli archi della facciata, s'incontra il vestibolo del tempio che ha cinque porte agli stessi archi corrispondenti. Sopra le due porte più vicine alla principale leggonsi due iscrizioni, che io ometto, per essere state riferite da altri (1). Nell' una si manifestano il giorno e l' anno in che fu posta la prima pietra del tempio, cioè ai 20 d'agosto 1563; nell'altra si dichiara il tempo della sua consecrazione, che fu il 1595 nel di 30 del medesimo agosto. Le altre due porte collocate all' estremità tengono la loro apertura ne' due cortili, i quali servono come di ricettacolo all' acque che colan giù dall'alto della chiesa.

Suo tempio,

Non è mestieri che io mi stenda a descrivervi il tempio, essendo questo fatto, come già vi dissi, sulla norma di S. Pietro

<sup>(1)</sup> Veggasi il Padre Francisco de los Santos, Descripcion de el Escorial Discur. IV. pag. 14, il quale riferisce queste due iserizioni e le spiega.

di Roma, quantunque S. Lorenzo sia più piccolo e ingombro di quei difetti che l'altro non ha. Ciò che nuoce infinitamente al chiaro e alla sveltezza della chiesa, e che perciò salta subito agli occhi, si è la mal pensata situazione del coro. Questo, ancorchè viantato con maestria mirabile sopra quattro soli pilastri, cade, dirò così, non ostante sul capo di chi entra e il cuopre sì fattamente, che sembragli entrare in un' oscura grotta, anzi che in un luminoso tempio. Sarei quasi per dire, che per non apportare si gran danno, poteansi anche violare le costumanze Spagnuole e collocare in altra parte della chiesa il coro. Tuttavia egli è questo assaissimo celebrato e per la sua struttura e per gli ornati. Vi si aggiran dentro due ordini di manganelle fatte secondo il corintio, e tutte maestrevolmente lavorate e composte di cedro, ebano, terchinto ed altri preziosi legni dell' Indie e sono non più di 128 (1). Fra questi seggi mi fu additato quello, ove Filippo II. soleva qual monaco intervenire a' divini uffizi; quivi si stava egli, mi dissero, allorchè fugli recata la nuova della vittoria di Lepanto, quella che immortalò Don Giovanni d'Austria. Nel mezzo del coro alzasi il gran leggio sopra quattro pilastri di bronzo tutti fatti superbamente e con finezza dorati, siccome pure lo sono i bronzi degli ornamenti, senza parlare de'rari legni Indiani componenti la macchina, la quale con tutta facilità si raggira su d' un ascoso perno di ferro sostentato da' sopraddetti pilastri. I libri corali sono riccamente legati e guerniti di metallo dorato, e non meno egregiamente scritti in pergamena e miniati, in numero di a16 e tutti di gran mole. In questi preziosi volumi lavorarono di pennello due religiosi dell' Escoriale ».

Passa quindi l'autore a parlare degli otto organi, uno di questi, che viene con gelosia guardato, è tutto d'argento e sonasi solamente il giorno del Corpus Domini nell' atto che vien portato in processione « essendo (dice egli) così fatta la pietà degli Spagnuoli che gode comparir grande fralle grandi fatiche » ed aggiugne d'averli veduti portar vasi per divozione, come si portassero a prezzo. Egli fassi inoltre a ragionare dei quarantotto

<sup>(1)</sup> La Martiniere voce Escurial, monsieur de Monconys, Voyage d' Espagne, Tom. IV. le fanno arrivare al numero di 200. Può essere che contamero per seggi anche i gradini.,

altari, delle infinite reliquie, del maraviglioso tabernacolo e di altre cose sì fatte che noi per brevità ommettiamo, e quindi così continua.

Panegirico di S. Lorenzo.

Avanti di chindere questa mia lettera, mi piace di raccontarvi, come ricorrendo la festa di S. Lorenzo, giorno il più solenne per questa chiesa, fui a sentire il panegirico di quel Santo il quale fu veramente solennissimo. Se voi qui foste stato ad udirlo, avreste con piacere inteso un bizzarro composto di enfatiche parolone, di frasi ampollose di riflessi senza modo arrischiati, di figure affettate e puerili, di concettini, di contrapposti, di favole e di portenti; senza parlare delle descrizioni mostruose, inette e sconvenevoli alla maestosa gravità d' un' orazione. I Santi Padri v' erano tirati dentro a forza e contro il voler loro. Invece di Mosè, di Giosuè, di David e d'altri eroi del Vecchio Testamento, somministravano esempi, immagini e lumi oratori gli Alessandri, i Tolomei, i Cesari ed altri empi della gentilità. In somma io sentii cose che avanzavano

..... in ver quante novelle, Quante mai disser favole e carote, Stando al fuoco a filar le vecchiarelle (1).

Per tuito s'instammava il panegirista a segno che sembrava più tosto aver preso di mira il genere giudiciale, che il dimostrativo; è alcune volte smaniava si fattamente che l'avreste creduto anzi un baccante che un oratore. Con tutto ciò egli è fra suoi riputato un Demostene. Nè è da stupire, essendo in Ispagna la sacra eloquenza trattata come Dio vel dica (2). Egli è il modo più deplorabile del secento che qui è in voga comunemente; e le

(1) Rime del Berni.

<sup>(2)</sup> Chi per avventura bramasse la conferma di quanto asserisce l'amico, legga i diversi ragionamenti che si vanno stampando alla giornata in Ispagna, e uno fragli altri recitato non lia gran tempo in Madrid da un Padre Gesnita per la professione di una monaca, il quale nel suo genere è un capo d'opera. Veggiamone il titolo, che dà l'idea del resto: la Esposa del Milagro. Milagro de las Esposas. Cotal ragionamento vien riferito con alcune graziose circostanze nel Tomo IV. dell' Estratto della letteratura di Berna. Novell. Letter.

belle regole insegnateci da Aristotile, Cicerone e Quintiliano vane si rendono e di niun conto, amando meglio questi predicatori trasfigurarsi in romanzieri quando scrivono, ed allorchè aringano, in istrioni ».

Panteon.

Dal tempio dell' Escoriale per una magnifica scala di 58 gradini si discende al Panteon o mausoleo dei Re di Spagna, opera magnifica dell' architetto Crescenzio. Noi ommetteremo di parlarne, non contenendo quest' edificio cosa alcuna che abbia una stretta relazione collo scopo nostro; e per la stessa ragione non parleremo pure della grandiosa e ricchissima sagrestia ma ci faremo piuttosto ad esporre la descrizione del monistero, sempre attenendoci al già lodato scrittore.

Monistero dell'Escoriale e suoi chiostri.

ce Passiamo ora mai (dice egli) al monistero. In questo a maraviglia spiccano tutti i principali ordini dell' architettura, dei quali il dorico e l'jonico fanno la loro più estesa comparsa. Già vi dissi, esservi in quello al lato destro del tempio un ingresso chiuso a tutti fuorchè a' signori di portata. Cotal ingresso tuttavia riesce addentro alquanto oscuro e sconvenevole, non per vizio della fabbrica, ma più tosto per inavvertenza dei monaci; i quali tenendo ingombrato e chiuso l'adito più proprio al principal chiostro, ov'è la grande scala, obbligan chi entra a rigirare per alcun tempo al bujo prima di rinvenirlo. Uniti al gran chiostro (1) ( opera delle più perfette e magnifiche in suo genere che mai si possa vedere) contansi altri quattro meno capaci, ma tutti con sodezza costrutti a molti palchi colle loro scale situate negli angoli. Queste scale però sono alquanto scomode e oscure nella parte più bassa, ond'io più d'una fiata fui in pericolo di capitombolare. I corritoj, le celle, la infermeria, la foresteria, con ogni altra abitazione fatta a comodo dei monaci, tutto è grande, tutto è maestoso, tutto è ben ordinato, e per tutto cammina del pari il massiccio e il sodo dell' architettura, co' suoi convenevoli abbellimenti, con fontane, statue e pitture con dignità e con simmetria collocate. Solo potrebbesi avvertire

<sup>(1)</sup> La Martiniere voce Escurial, e il Salomon pag. 69, affermano esserne stato l'architetto Jacopo da Trezzo.

un difetto nel gran refettorio dall'essere troppo basso; ma ciò deesi attribuire all'impegno che si ebbe di volere tutti i piani di eguale altezza.

Seminario.

Dall'altra parte del tempio, cioè la settentrionale, vi ha altri cinque chiostri, de' quali il maggiore si stende nel reale palazzo verso levante; gli altri appartengono al collegio dei monaci studenti e al seminario dei cherici. Tutti sono pressochè della medesima forma e grandezza di quegli del monistero; quantunque non mostrino la stessa maestà e gli stessi ornamenti. Quaranta sono gli alunni del seminario, dodici de'quali chiamausi Colegiales de beca, e sono tutti governati da un rettore monaco dell'Escoriale, quegli che viene eletto dal superiore. Tanto le loro costituzioni, quanto quelle del collegio, con altre pie costumanze di questi monaci furono stabilite da Filippo II. In mezzo alle grandi occupazioni che richiedeva il regolamento di una gran parte del mondo, trovava Filippo lo spazio alle monastiche conferenze; anzi s'impeguava egualmente nella spedizione d'uti'armata contro di un Principe, che nella riforma d'un abuso introdotto da un monaco. Dopo queste ed altre cose esercitate dallo spirito austero di Filippo, mentre visse in questo monistero, chi non si sarebbe aspettato, ch' ei dovesse avanti il termine de' suoi giorni incappucciarsi (1)?

Pubbliche dispute di teologia.

Costumano questi studenti si del collegio che del seminario esporsi di quando in quando alle pubbliche dispute. Ad una di queste accadde di dover io intervenire un giorno: ma oli quanti strilli, quanti ragghi, che dibattimento, che baccano intesi io mai dagli inferociti disputanti! Voci eran quelle

..... da fare sbigottire un cane,
Da fare spiritare un cimitero
Al suon delle parole orrende e strane (2).

(1) Cotal risoluzione non poteva già aspettarsi da Filippo II. chi arrivasse a solo adombrare i misteri della sua politica, e quanto ci fece in ogni occasione per secondarne le massime, una delle quali doveva esser quella di non rinunziar ciò, della cui rinunzia dicesi aver fatto sperimentare poco dolci effetti al proprio Padre.

(2, Berni, Capit. cont. Adr. 6.

Asserbic ch'io stetti alcun tempo in timore, che dall'eccesso delle smanie non si venisse alle mani (1). Ma grazie a Dio a tanto non passò il furor teologico; anzi finita la lite osservai complimentarsi e congratularsi fra di loro i litiganti e andarsene con tutta pace. Vi mando quanto estrassi dal foglio distribuito nel circolo, che in vero merita di esser letto. Il mecenate è S. Giuseppe, onde quello incomincia così: BEATORUM PORTENTO PORTANTI PORTANTEM OMNIA, CONIUGI FIDEI, DIJUGI CORPORIS, FIDELIS SERVO MATRIS SOLATIO, FILII NUTRITIO, SOLIDISSIMO ECCLESIÆ LAPIDI, Aliis Dignitate Excellentiori, Beatissimae Virginis Mariae marito nomine, conscientia sponso dignissimo, quia sponsam duxit aequalem, cujus lauream coelicolae canunt, sydera laude ferunt.

Sed quo pergo? Quid moror?

Numen aspice. Nomen conspice. . . . .

Appartamenti reali.

.... Per darvi una qualche immagine anche dell' abitazione reale, sappiate che salvo del maggior chiostro o cortile; già sopra mentovato, tutto è picciolo e angusto. E la picciolezza si vuol far maggiore a motivo de' partimenti che ora si stanno facendo nelle due gallerie, per far luogo ai ministri che debbono alloggiare a canto il Principe allorchè quivi soggiorna. L' inclinazione che ebbe mai sempre Filippo II. al vivere monacale, fa che la reggia riuscisse una spezie di monistero.

Meridiane.

Quivi sono due linee meridiane, una nel gabinetto del Re, l'altra nella sala vicina, le quali tuttavia si stanno perfezionando. L' autore di queste, il quale per pegno della sua capacità e della sua gentilezza mi fece grazioso dono d' una copia del vago disegno mandato al Re, è il P. Giovanni Wendlingen Gesuita Tedesco. Egli è geografo maggiore di Sua Maestà e maestro di

(1) Un sì strano modo praticato dagli Spagnuoli di shracciarsi ne' circoli, vien riprovato anche dal loro celebre Padre Feijoo, là dove esclama: Hay quienes se encienden tanto, aun quando se controvièrten cosas de levissimo momento, come se peligrasse en el combatte su honor, su vida, γ su conciencia! Theatro critico, Tom. VIII. Diss. 1. Abus. de la Disp. Verb.

matematica in Madrid; uomo celebre, non tanto per le sue linee meridiane fabbricate e in Ispagna e in Germania, quanto per le sue opere impresse ad instruzione degli Spagnuoli, quando si risolsero di seguitare Urania. Queste due meridiane dell'Escoriate sono veramente costrutte con reale grandezza, essendosi fauto uso dei più preziosi metalli per additare le linee e i segni dello zodiaco: l'esperienza col tempo ne mostrerà l'esattezza. A capo della meridiana del gabinetto in un piccolo scudo leggesi: P. Joanes Wendlingen Soc. Jesu fecit. D. Antonius Ludovicus Real Discipulus adiavit. D. Stephanus Baumgartner ornavit: così è il maestro e lo scolaro e l'artigiano avrà cadauno il suo bocconcello d'immortalità. Il principal motivo di costruire questa meridiana fu il vedere che quanti aghi trovansi quivi degli oriuoli a sole, vanno ogni di più torcendo al lato di ponente, cioè verso il vicin monte a cagione della calamita che vi si è scoperta; quindi non è possibile prendere da quelli una giusta regola per ogni altro orologio. Cotal fenomeno viene abbastanza comprovato per gli altri stili, e le diverse spranghe di ferro che stanno fisse qua e là al di fuori della chiesa o del monistero. Tanto mi fe'osservare il gentilissimo Padre astronomo, compiacendomi nella stessa occasione col soddisfare a diverse mie domande, e spezialmente intorno il giusto grado di latitudine in cui è posto l'Escoriale, con dirmi doversi questo collocare a gradi 40 e minuti 34. Con che si viene a correggere l'abbaglio preso sì dagli Spagnuoli, che dagli stranieri geografi. Per soddisfare eziandio al vostro desiderio, gli domandai novelle del Paraguai: ed ei mi rispose essere si fattamente occupato nelle osservazioni del mondo vecchio che non gli restava alcun tempo di pensare al nuovo. Tanto mi convien soffrire per ubbidiryi ».

Biblioteche.

L'anonimo autore fassi pure a descrivere le due magnifiche biblioteche, la prima delle quali conteneva a quell'epoca 13,000 volumi, l'altra sovrapposta alla prima, ne conteneva 8000, metà de'quali consisteva in preziosi manoscritti, vantandone ben 2000 di Arabici (1); ma egli si lagna altamente che que' monaci ne

<sup>(1)</sup> Fra i codici dell' Escoriale il più prezioso è quello dei quattro Vangeli latini in caratteri d'oro, detto perciò Codice aureo, è scritto

facessero ben poco uso rivolgendo eglino i loro studi od a qualche santerello, che non ha ancor potuto aver luogo nel Martirologio, od alla morale latino-barbara di qualche disgraziato
Casista. Egli chiude il suo racconto colla descrizione dei giardini,
che noi qui pure riferiremo onde nulla abbiano i nostri lettori a
bramare intorno a questo sì famoso monistero e reale palazzo.
Giardini.

« Dal canto di mezzodi e da quel di levante ha l' Escoriale i suoi deliziosi giardini; così che vi si entra e dall'appartamento reale e dal monastico: sebbene l'ingresso dalla parte di questo sia per una piccola scala assai oscura e incomoda, la quale va a terminare verso un angolo degli stessi giardini senza maestà nè simmetria alcuna; con tutto ciò sono questi assai ameni, essendo sostenuti da grandi rialti, e ripartiti in tanti quadri, ciascheduno attorniato da mortelle e cipressi con bell'ordine distribuiti, e ciascheduno avente nel mezzo una limpidissima fonte. Dodici sono e perenni le fonti che veggonsi sboccare in alto, le quali non men di quelle del monistero, vengono alimentate dall'acque, che per via di sotterranei canali scendono dal vicin monte. Su di questo diportandoni un giorno, mi venner veduti i molti serbatoj di acqua tutti con ingegnoso artificio fabbricati, per modo che l'acqua, la quale scaturisce dalla più alta parte del monte, passando dall'uno all'altro ricettacolo e sempre più purificandosi, va, senza mai venir meno, a compartirsi per tutti i luoghi dell' Escoriale in ottantasei copiose fontane. Scendendo da questo rilevato giardino per dodici larghe scale di pietra, l'una dall'altra convenevolmente separata, si entra in uno spazioso orto, cinto da una muraglia, la quale stendesi per una lega (1), con quattro porte sull'ordine toscano. I frutti, che quivi si colgono sono di varie sorti e regolatissimi, spezialmente le susine e le marasche. I Monarchi di Spagna sempre intenti alla maggior soddisfazione di questi religiosi, hanno qui fatto trapiantare da luoghi stra-

per ordine dell'Imperatore Enrico Corrado Vedi Bianchini, Evangeliarium quadruplex, Tom. IV. pag. 595, nell'Appendice.

<sup>(1)</sup> La Martiniere voce Escurial, e il Salmon, Tom. XIV. pag. 70, si sono accordati nel dare a questa muraglia sette leghe; anzi quest'altro vi ficca dentro delle cose che non vi furon giammai, nè vi sono, siccome farancora parlando dei giardini.

nieri i più scelti frutti, siccome ancora trasportare nella grande peschiera squisitissimi pesci, con cui recar vario diletto e alla vista e al loro palato ne' vari tempi dell' anno. Per la pronta cultura del gran parco hanno in mezzo il loro casamento gli ortolani. Questi tuttavia non si piglian gran cura per ben coltivare il terreno assidato, lasciando che operi a suo talento la natura, intanto che stan toccando soavemente la loro chitarra; stromento più pernizioso alla Spagna della siccità e della gran-dine. Ma a proposito di ciò avendo io obbliato, parlandovi della chiesa, la cappella musicale, vi dirò esser questa una delle più ragguardevoli della Spagna. Ella è composta d'un numero bastante di cantanti e sonatori di vari stromenti, assai capaci e tutti della monacale famiglia, fra i quali uno intesi acconciato nelle forme più dolci pel cauto, con mio grande stupore, per essere uno di que' tronchi, la cui specie difficilmente alligna nel terreno Spagnuolo, quando mai non vi concorra il caso; siccome io credo esser qui avvenuto.

Rendite dell' Escoriale.

Per l'annuale sostentamento dei monaci, che sono in numero di dugento, oltre alcuni laici, e di tutti i servi e operaj, computandovi le limosine, mi disse il Padre cassiere, impiegarsi cento mila ducati di rendità, valutandosi ciascun ducato undici piccoli reali, ognuno di sette soldi di nostra moneta; che che ne vadano magnificando i differenti scrittori. Di questi ducati quattordici mille cayansi da Lima nel Perù, ove sta continuamente un monaco in grado di procuratore. Per lo che in ciasenn anno si consumano 28 mille rubbi (1) di grano, e 10 mille di vino, 5 mille montoni, 200 buoi e 300 majali. A tal fine sono continuamente pascolate 30 mille pecore, 600 bnoi e 300 troje. Questi monaci vivono con somma ansterità in perfetta comunanza, secondo le leggi degli antichi Cenobiti. Non escono fuora del monistero, salvo che poche volte dell' anno, o per motivo di passeggio, o per trattenersi alcuni giorni a vicenda nelle loro case di campo. Per esercizio dell' umiltà si occupano assiduamente nelle opere

<sup>(1)</sup> Si avverte che quantunque il rubbio di Spagna non sia diverso da quello d'Italia quanto al numero delle libbre, lo è non ostante rispetto al peso delle libbre medesime, maggiori, come egnun sa delle Italiane. Queste aunotazioni sono tutte dell'anonimo.

172

anche più vili, e più sudicie della casa, persuasi che questa virtù abbia da innalzarsi particolarmente sopra le brutture e in mezzo alle stomachevoli usanze ».

Escoriale in prospettiva.

La Tavola 24 corrisponde alla descrizione da noi esposta, e rappresenta l' Escoriale veduto in prospettiva dall'alto e quasi da un panorama. Questa Tavola ci fa perfettamente conoscere e la forma della graticola, simbolo del martirio di S. Lorenzo, ed il piano dell'edificio col portico, colle facciate, coi chiostri, e colle otto corti sulle quali signoreggia la cupola.

Sant' Ildefonso.

Ma non il solo Escoriale forma la delizia dei Monarchi di Spagna. Celebre è pure il Reale Castello di Sant' Ildefonso. Venendo da Segovia scopresi, dopo il Ponte di Valsano, un monte assai alto detto Penalara, a'piedi del quale giace il suddetto Castello di Sant' Ildefonso, lontano da Madrid circa quattordici leghe. Dopo l'incendio del reale palazzo di Valsano, lungi mezzo miglio dal distretto, ove troyasi ora Sant' Ildefonso, i monaci di S. Gerolamo offerirono al Re Carlo II. un casale ch'essi possedevano nelle vicinanze di questo palazzo, in conseguenza della donazione fatta loro dal Re Ferdinando il Cattolico, dopo la conquista di Granada. Filippo V. volendo avere l'intero dominio e del casale e de' poderi che ne dipendevano, ne fece dai monaci l'acquisto, loro somministrando dal proprio tesoro i mezzi ond' acquistar potessero un' altra simile possessione presso di Rio-Frio, e loro altresì accordando un annuo assegnamento di sale pei bisogni della loro comunità. Allorchè Filippo fu padrone di tal luogo, si avvisò di cangiar pure l'aridità del monte nella frescura di amenissimo soggiorno, di trasformare i ruscelli in fiumi, i laghi in mare, di far uscire fontane dagli scogli, di coprire con deliziosi giardini le nude e sterili spianate, finalmente di tutto imitare in questo luogo ciò che di più bello nella sua gioventù veduto avea a Versailles. Egli perciò a Teodoro Ardemano suo primo architetto commise di restaurare e distribuire l'antico edifizio, come meglio a lui sembrasse, ond'esso servir potesse d'abitazione alla famiglia reale, e ad un piccol numero de' suoi domestici; ma gli vietò di toglierne o demolirne parte alcuna. L'architetto pose mano all' opera l'anno 1719, e l'anno medesimo l'ingegnere Marchan cominciò ad innalzare colline ed a piantare giardini, la coltura dei quali fu affidata a Stefano Bontelon. Nel tempo stesso ai professori Firmin e Thierry fu dato l'incarico di fondere statue ed altri ornamenti di metallo per le fontane e per le cascate; ma siccome opera troppo lunga sarebbe stata il fonderle in bronzo, così fecesi uso del piombo, al quale venne poi data una vernice color di rame. Tutte queste opere furono con tanta rapidità eseguite, che nel 1723 il casale presentava di già l'aspetto di un picciolo palazzo. Al pian terreno costrutte eransi dodici sale per le gallerie e pel musco, sei per l'abitazione del Re, e quattro per l'appartamento della Regina. Vi erano inoltre gli appartamenti per la Principessa, le sale da pranzo e le camere pei domestici. La cappella fu consecrata dal Cardinale Borgia, Patriarca delle Indie.

Giardini, fontane ec.

Il lavoro dei giardini e delle fontane non s' innoltrò sì rapidamente, come il Re lo avrebbe bramato: nondimeno la cascata di contro al palazzo fu messa in moto, e lo furono pure le fontane sulla sinistra della facciata: il fiume, che prima non era che un ruscello naturale, già ampio scorreva allo scoperto dalla fontana detta l' Andromeda, quindi spariva sotto terra sino al grande stagno detto il mare. Dall' un lato del palazzo era pure la fontana delle erbe e più lungi quella de' venti situata tra i boschetti al mezzodì della cascata. Filippo all'aspetto di questo pacifico soggiorno sentiva nel cuor suo aumentarsi il desiderio di deporre il peso della corona, onde godere della tranquillità e del riposo. Egli esegui cotale risoluzione l'anno seguente, cioè nel 1724, rinunziando al trono in favore di Luigi I. figliuol suo e qua appunto si ritrasse per vivere da semplice privato. Da quest'epoca Filippo più non occupossi che dell'abbellire il nuovo e solitario suo soggiorno: fece l'acquisto a Roma della galleria di Cristina Regina di Svezia, le statue, i vasi e le colonne della quale furono trasportate nella Spagna per ornare il pianterreno di Sant' Ildefonso. Egli vi instituì ancora una collegiata con un Abate e sei canonici, ed aumentò l'edifizio facendovi costruire sotto la direzione del Procacini varie abitazioni pei musici e per altre persone alla sua corte addette. Sebbene poi per la morte di Luigi I. egli stato fosse costretto a risalire sul trono, pure non tralasciò

di continuare le sue sollecitudini per questo delizioso soggiorno, da lui in certa maniera creato. Filippo, V. di questo nome, morì nel 1746: la vedova Regina ne fece deporre le mortali spoglie sotto l'altar maggiore della collegiata di Sant' Ildefonso, finchè non costrutto fosse il Panteon, in cui dovevano un giorno essere riposte le stesse di lei spoglie. Questa Principessa nella sua vedovanza continuò ad abbellire lo stesso reale soggiorno decorandolo coi grandiosi specchi della fabbrica ch'ella medesima fondata avea. Alla morte della Regina Isabella nel 1776 Ferdinando VI. figliuol suo fece seppellire il cadavere di lei presso quello di Filippo V. nel Panteon che stato era condotto a compimento. Carlo III. che successe a Ferdinando VI. pose l'ultima mano agli abbellimenti di questo palazzo. Egli vi soggiornava per lo più nell'estate dal luglio sino alla fine d'ottobre per passare quindi con tutta la sua corte all' Escoriale; e così far pur soleva Carlo IV. di lui figliuolo (1).

Galleria.

Noi crediamo di non dover chiudere quest' articolo senza far prima qualche cenno anche dell' anzidetta galleria. Questa oltre a moltissimi quadri di eccellenti autori contiene più di sessanta bellissime statue antiche, ed inoltre busti, medaglioni di marmo, ermeti, urne sepolcrali e simili, i quali monumenti ascendono al numero di ben dugento, senz' annoverare le finissime e ben lavorate colonne di agata e di altri marmi preziosi, tutte con bell' ordine distribuite nelle varie stanze componenti il pianterreno. Tra le statue vi sono quattordici idoli Egiziani di basalte, rappresentanti Iside, Osiride, Semiramide, sacerdoti e sacerdotesse. Vi sono pure le Muse di squisito lavoro Greco, delle quali la nona rimase in Roma (2), forse la Talia. Scolpiti con arte ma-

<sup>(</sup>t) V. De-Lahorde, Tom. H. P. H. pag. 27 dove, ( Tavola XXXIV. ) è riferita la veduta generale del Castello di Sant' Ildefonso.

<sup>(2)</sup> Questo sono le nove Muse che appartenevano già alla Regina di Svezia, e poi a Don Livio Odescalchi. Esse veggonsi descritte e delineate presso il Montfaucon, Tom. I. pag. 12 e seg. Tavola LVII. e LVIII. ove l'erudito autore osserva essere i simboli, che portansi da alcune di tali Muse, assai differenti da quelli che d'ordinario si danno a queste Deith, essend'essi stati aggiunti ne' tempi, in cui furono scoperte. Le stesse Muse trovansi riportate anche nella Raccolta di statue antiche e moderne del Gavalier Maffei. Tav. CXII.

ravigliosa e con bell' atteggiamento sono due giovani affatto ignudi. coronati d'alloro, forse Castore e Polluce, essi ancora di Greco scalpello; l'uno de' quali tiene alla destra una patera, e posa la sinistra sulle spalle dell' altro che ha nelle mani due fiaccole, mettendo coll'una fuoco all'ara posta innanzi ad un idolo, e volgendo l'altra dietro il dorso (1). « Vi è il Fauno al naturale cornuto, che porta in collo il capretto, e il baston pastorale od il predo nella destra; una di quelle statue lasciateci dall'immortal valore, chi dice, di Prasitele, chi di Policleto, ma certo d'un prestantissimo artefice, per essere questa delle migliori che mai si possano vedere al mondo. La grazia, la dilicatezza, la rotondità nel posamento, nelle azioni, nelle piegature sono tali che rappresentano quasi animato il simulacro. Si vedono cinque Veneri di finissimo gusto, fralle quali quella chiamata Afrodita o Afrodisia, la quale posa con un ginocchio su d'una conchiglia, tutta raccolta co' suoi membri in modo che non lascia scoprire all'occhio ciò che dee velare la modestia; è un prodigio dell'arte, particolarmente se osservansi e le girate maravigliose e le varie attitudini e le naturali espressioni, con cui è ravvivata. In oltre stanno quivi e la statua colossale di Cleopatra scolpita con ogni più maestosa nobiltà, e l' Aracne Colofonia panneggiata con destrezza e con forza di sentimento, e il Giove Stupratore maggior del naturale, fatto con grandezza ed espressione, e la Leda in atto d'essere violata dal Cigno col manto steso all'aria, il tutto pieno di tenerezza; e il Ganimede rapito dall' Aquila con pileo o berretta Frigia, e con un cane a lato, di maravigliosa bellezza e contornata artificiosamente; e l'Endimione, di cui nulla può trovar l'arte di più penetrante gli umani affetti, Per ultimo merita d' essere attentamente considerata l' Ara rappresentante un festino di Bacco, lavoro ingegnosissimo dello Spartano Sauros, a cui essendo vietato lo scolpirvi il proprio nome, venne in pensiero di porre, come si vede appiè della

<sup>(1)</sup> Anche queste due statue, e le seguenti sono riferite dal Montfaucon, Tom. I. Supplemen. pag. 108, Tav. LXVII. il quale le giudica due Lari o Penati, e dal Massei, il quale le crede Espero e Lucisero in atto di sacriscare a Giove. Esse aucora, non meno delle seguenti, appartenevano al Museo della Regina di Svezia.

principale figura, una lucerta, qual simbolo o geroglifico del suo nome medesimo (1) ». Abbiamo creduto di dover dar luogo a questa digressione intorno alla galleria di Sant' Ildefonso, onde correggere l'opinione di alcuni, i quali non dubitarono d'affermare essersi dai recenti Monarchi della Spagna poco o nessun favore accordato all'arti belle, ed alle ingenue discipline.

Scoglio di Filippo II. La Tavola 25 rappresenta lo scoglio od il luogo d'onde Filippo II. soleva spesso scorgere i lavori dell' Escoriale. In essa sono altresì riferiti gli abiti propri de' magistrati e di altre persone di ogni ordine in que' tempi. Nè però alcun sicuro monumento innanzi a quest'epoca abbiamo degli abiti, onde vestivansi gli Spagnuoli in qualche dignità costituiti, tranne le immagini sovrapposte ai sepolcri, o sovr'essi scolpite. Verissima cosa è nondimeno che ne' bassi e ne' posteriori secoli le nazioni dell' Europa vestivano quasi nella stessa maniera; e perciò gli abiti degli Spagnvoli erano, quanto almeno alla forma, non dissimili da quelli de' Francesi, e di più altre nazioni. Ad oggetto però di somministrare in ciò ancora qualche esempio e di far sì che nell'opera nostra poco o nulla rimanga a desiderarsi, presentiamo nella Tavola 26 le tombe del Cid, del Duca di Cardona, e dei Re d'Aragona colle immagini sovr'esse giacenti. E siccome le gesta di que' due grandi uomini hanno non poca relazione colle costumanze dei tempi ne' quali essi hanno vissuto, così aggiugneremo ancora i principali avvenimenti della loro vita.

Notizie storiche del Cid.

Rodrigo Diaz de Bivar, soprannomato il Cid, nacque a Burgos verso l'anno 1040. Giovane ancora si distinse sommamente nella carriera militare. Nell'età di vent'anni fu con solenne cerimonia armato cavaliere da Ferdinando I. Re di Leone e di Castiglia. Passato quindi sotto gli stendardi di Sancio II. successore di Ferdinando, molto si distinse dinanzi gli occhi stessi del Re, l'anno 1065, nella battaglia di Graos, in cui perì Ramiro I. Re d'Aragona. Con gloria non minore pugnò per lo stesso Don Sancio nella guerra contro di Alfonso fratello di lui, Re di Leone, e nell'assedio di Zamora, dove Sancio cadde estinto per tradi-

<sup>(1)</sup> Lettere d'un vazo Italiano, Tom. II. pag. 137 e segg.

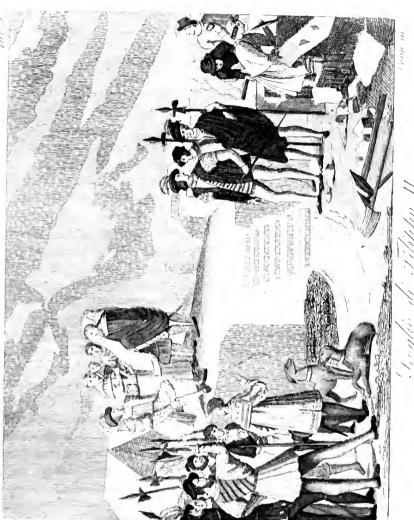

tinn 101

MONAEGRIA, DE NTRIBURA OE 185 LAE TIBB' 13 mento. Egli dopo tale assassinio intervenne all'assemblea de' Castigliani che all'infelice Sancio diedero per successore Alfonso VI. di lui fratello. Ma Rodrigo chiese che innanzi tutto, l'eletto Re ginrasse di non aver avuta parte nell'uccisione di Sancio. Il giuramento colle consuete maledizioni contra gli spergiuri fu pronunziato su quell'altare stesso sopra cui giacevano le reali insegne. Rodrigo da quell'istante tutto perdette il favore del nuovo Monarca. Egli abbandonò quindi la Castiglia seco conducendo molti de' parenti ed amici suoi, non mai però cessando di combattere pel suo Sovrano. Celebre è la vittoria, eni riportò contro di cinque Mori, che collegati devastavano la provincia di Rioga. Rodrigo alla testa dei suoi vassalli assale i Mori, gli sconfigge e loro impone un tributo a nome del Re di Castiglia. Richiamato quindi alla corte ricevette in presenza di Alfonso i legati dei vinti Re Mori, i quali lo salutarono col titolo di El-Seid, che in lingua Araba significa Signore, d'ond'ebbe il soprannome di Cid. Nel 1086 molto giovò col valor suo alla presa di Toledo. Costretto di nuovo ad abbandonare la corte pel comando di Alfonso che non mai perdonato avea l'outa da lui ricevuta collo sforzato giuramento nella suddetta assemblea di Castiglia, raccolta una moltudine di cavalieri, s'impadroni del castello di Alcacer, e quivi si rese nuovamente formidabile ai Mori. Quest'altro esiglio fu l'epoca più gloriosa della vita di lui, perciocchè sostenuto soltanto da' suoi prodi e dal proprio valore riportò più segnalate vittorie sui Mori. Nelle sue spedizioni prevalevasi specialmente delle rupi e de'luoghi erti ed inaccessibili, e quindi a preferenza d'ogni altra posizione teneva i suoi quartieri nella fortezza di Teruel, celebre perciò sotto il nome di Rocca del Cid. Dopo la morte dell' Arabo Jaga Re di Toledo ch'erasi ritirato a Valenza, Rodrigo impadronissi di quella famosa città nel 1094. Ma non mai obbliando d'essere suddito di Alfonso si astenne dall'arrogarsi il titolo di Re, e continuò i suoi omaggi di sommissione e di obbedienza a quel medesimo Monarca, da cui stato era esigliato. Mori in Valenza nel 1099. Le sue gesta somministrarono ampli e maravigliosi subbietti ai romanzieri Spagnuoli, che col vero frammescolarono a larga mano il favoloso. Tra le favole di fatto debbono porsi e la contesa del Cid col Conte di Gormas e gli amori di lui colla vezzosa Chimena, d'onde Corneille trasse argomento per la celebre sua *Tragedia*. Rodrigo ebbe un figlio e due figlie dal suo matrimonio con Donna *Ximene Diaz*, figliuola di Don *Diego Alvarez* delle Asturie. Capitano valoroso, Cavalier leale fu il modello de' gnerrieri dell' età sua. La memoria di lui risveglia tuttora sentimenti di valore e di fedeltà nell'animo de' buoni Spagnuoli (1).

Sepolero e simulacro suo.

Il sepolero del Cid e di Ximene Diaz sua consorte, del quale presentiamo l'urna, e le figure nel num. 1 della Tavola 26 sorge dal pavimento della cappella di S. Sisebuto nella chiesa del monastero di S. Pietro di Cardona dell'ordine di S. Benedetto, a due leghe dalla città di Burgos nella vecchia Castiglia. Dietro all'urna si legge la seguente iscrizione:

## BELLIGER INVICTUS FAMOSUS MARTE, TRIUMPHIS CLAUDITUR HOC TUMULO MAGNUS DIDACI REDERICUS: OBIT ERA M C XXXVIII

Le sue armi consistono in uno scudo circondato da una catena e portante due spade incrocicchiate, al di sopra delle quali s'innalza una croce: quelle di Ximene rappresentano una torre pur circondata da catene. Al di sopra della tomba veggonsi ripetute in basso-rilievo le immagini de'due consorti, nelle quali vogliou essere in particolar modo considerati gli abbigliamenti di Ximene (2).

Sepolero e simulacro del Duca di Cardona.

Nel num. 2 della stessa Tavola 26 è l'urna coll'immagine del Duca di Cardona a Belpuch, città distante sei leghe da Pobbet, sulla strada da Barcellona a Sarragoza. « Belpuch, al dire di De-Laborde, è città di circa mille e cento abitanti, mal costrutta, oscura e tetra, una posta nel mezzo di fertili campagne, e specialmente considerabile per un bellissimo monumento delle arti rinascenti nel XVI. secolo. Esso vedesi nella chiesa de'Francescani posta ad un quarto di lega dalla città. Questo convento

<sup>(1)</sup> V.l'Historia del famoso Cid Rui Diaz, Seviglia, 1716, e Jose Pereya Bayam, Historia del famosissiom heroe et invencivel cavalheiro hespandol Rodrigo. Lisbona, 1734.

<sup>(2)</sup> De-Laborde, Tom. II. Part. II. Tav. XV.



Tepoloro e simulacro del Cid

Int Liversit

All By and

non altra cosa ci presenta di considerabile, sebbene il suo chiostro gotico meriti qualche attenzione per gli ornamenti de capitelli, e per l'architettura; ma sì fatta specie di opere è sì moltiplicata nella Spagna, che l'occlio vi si abitua, nè più si trattiene a considerare un genere di bellezze che altrove ecciterebbero la maraviglia. Non così avvicne del monumento che noi riportiamo, e che è di un lavoro superiore a tutto ciò che di più bello vedesi nella Catalogua. Questo mausoleo eseguito in bel marmo bianco presenta un gran corpo d'architettura di trenta piedi d'altezza, nel mezzo del quale scorgosi la tomba di Raimondo di Cardona, sostenuta da Sfingi, e posta in una nicchia semicircolare (1). Essa sostiene la statua dell'eroe, coricato e vestito d'armi all'antica. La nicchia è ornata con cariatidi in atteggiamento di dolore, e con due pilastri jonici da ciascuna parte, nel mezzo de' quali veggonsi due statue di donna; l'una delle quali tiene un ramo d'ulivo, l'altra una palma. La superior parte della niechia contiene un basso-rilievo rappresentante Gesù Cristo morto e circondato dalle afflitte donne. L'imposta è coperta da due grandi medaglioni con figure in attitudine di offerire al defunto una corona ed una palma. Superiormente è un largo fregio

(1) Raimondo di Cardona, secondo di questo nome nella stessa famiglia, fu da Ferdinando il Cattolico creato Re di Napoli nel 1509. Questo Monarca avendo nel 1511 abbandonata la lega di Cambray, commise a Raimondo di Cardona di difendere il Papa ed i Veneziani contra i Francesi e l'Imperatore Massimiliano. Il Duca cominciò le sue imprese dall'assedio di Bologna nel 1512; ma fu costretto a levarlo ben tosto per l'arrivo di Gastone di Foix. Vennto a sanguinosa battaglia col Generale Francese presso Ravenna ne ebbe una sconfitta, dalla quale potè presto riaversi per la morte dello stesso suo formidabile nemico Gastone, estinto in quella battaglia. Ritiratisi i Francesi dall' Italia, Raimondo fu mandato in Toscana a punire i Fiorentini per la loro alleanza con Luigi XII. Egli sorprese la città di Prato, e la condusse a tale estremo colla strage degli abitanti che i Fiorentini spaventati richiamarono i Medici, e si sommisero ad enormi contribuzioni. Rottasi la pace tra Ferdinando e i Veneziani, Raimondo tolse a questi la città di Brescia ed i castelli di Peschiera, Legnago e Trezzo. Egli in questa guerra non meno che nelle antecedenti dimostrossi seroce sino alla barbarie; ma con tal maniera preceduto dallo spavento portò le armi sue vittoriose sino alla riva delle lagune. Stabilitasi la pace nel 1515, Raimondo ricondusse il suo esercito nel regno di Napoli, dove moni l'anno 1522.

che rappresenta truppe che marciano, ed altri militari movimenti. il tutto sormontato da una cornice assai sporgente e ricchissima. La sommità è decorata con una statua della Santa Vergine assisa che tiene tra le braccia il divino infante: essa è sostenuta da due Angeli, che hanno le ali spiegate. Finalmente ne' due lati della cornice sono due altre statue pur assise, e due vasi collocati con simmetria. Sotto la statua della Vergine e al di sopra dello stemma si legge la seguente iscrizione:

## RAIMUNDO CARDONAE QUI REGNUM NAPOLITANUM PRAEROGATIVA PENE REGIA TENENS GLORIAM SIBI EX MANSUETUDINE COMPARAVIT ISABELLA UXOR INFELIX MARITO OPTIMO FECIT. VIXIT ANN, XXXXXIII, MENS VIII, DIES VI, ANN, MDXXII,

La base è coperta di bessi-rilievi rappresentanti battaglie ed una marina con navigli, e fra questi una galera egregiamente eseguita. Sullo zoccolo sta scritto Joannes Nolanus faciebat: è questo il nome dell'artefice che esegui il mausoleo in Napoli, d'onde in pezzi distinti con numeri fu trasportato a Belpuch. Le iscrizioni dei due lati sono, la prima: Servasti thalamum genio, dulcissime conjux. Servandus nunc est pro thalamo, tumulus; l'altra Ornasti et manes lacrymis miserabilis uxor, haud optare alias fas erat inferias . . . . . Tutto questo monumento è del più bel marmo, e del miglior lavoro possibile: vi si riscontrano la bella distribuzione delle masse e la ricchezza delle parti che formano il carattere delle opere del secolo XVI. Solo qualche cosa vi si potrebbe riprendere nella moltiplicità degli ornamenti, e nell'attitudine di alcune figure che non sono sempre del più perfetto stile (1) ».

Sepoleri dei Re d' Aragona.

Nel num. 3, parimente della Tavola 26, è ritratta una delle urne del sepolcro dei Re d' Aragona nella chiesa del monastero di Poblet nella Catalogna. Innanzi di farne la descrizione, gioverà il riferire alcune opportunissime considerazioni di De-Laborde intorno al luogo in cui dovrebbero essere collocate le tombe dei

<sup>(1)</sup> De-Laborde, Tom. I. Part. I. pag. 49.

Monarchi; « L' interesse (dice egli) che si produce all' aspetto di un edificio, mi sembra dipendere non poco dal rapporto tra la sua situazione e l'uso cui è destinato. Questa sorta di convenienza è una bellezza relativa, che non è meno importante che la bellezza della sua architettura e della scelta de'suoi ornamenti. Così, per esempio, quando noi c'immaginiamo un edificio destinato a racchiudere le tombe dei Sovrani d'un grand'impero, gli assegniamo nella nostra fantasia una particolare posizione, un aspetto che sia tutto proprio di esso. Mi sembra ancora che tal monumento debba essere lontano dal tumulto delle città, dove sarebbe profanato, non meno che da una selvaggia solitudine ove apparirebbe come in una specie di abbandono. I Re debbono ancora dopo la loro morte conservare un'apparenza di maestà e di possanza, e le ceneri loro, come la loro rimembranza, hanno diritto alla venerazione degli nomini. Io vorrei dunque che il luogo del loro sepolero, quest'ultimo palagio ove la morte li racchinde per sempre, fosse fabbricato all'ingresso d'una pianura ricca e fertile, ma addossato a montagne alte e solitarie, le quali fossero quasi in atto di circondarlo e disenderlo. Le montagne lo cingono, dice la Scrittura, e Dio è all' intorno di esso: tale è la situazione dell' abbazia di Poblet, dove riposano i corpi dei Re d'Aragona. Tutto ciò che ispirar può il raccoglimento ed il rispetto sembra riunito in quest'edificio: esso è fabbricato nel mezzo di un doppio recinto di alte mure armate di merli, le cui prolungate linee pajono da lungi i baluardi d'una città. Nel primo recinto, trovasi un bosco annoso, che nel mezzo racchinde le statue di vari Santi i quali hanno sofferto il martirio ne' contorni di questo luogo e la cui storia è scolpita sovr'altari di pietra. Al giugnere nel secondo recinto vengono chieste al viaggiatore le sue armi, e gli si fa intendere che i più gran Principi sonosi conformati a quest'uso: si giugne quindi dinanzi ad un grande monastero, di cui si scoprono la chiesa Gotica, i lunghi corridoi de' dormitori, e la porta d'ingresso adorna di croci e di statue. Passata la volta tenebrosa di questa porta, si entra nel chiostro tutto sparso di alberi, nel cui mezzo si alza una fontana coperta di una cupola Gotica. Il profondo salenzio che regna in questo luogo non è interrotto che dal suono delle campane e dal canto della chiesa. Alcuni monaci vestiti di grandi tonache bianche,

eoperti la testa con un cappuccio sono le sole persone che s'incontrino sotto questi corridoi. Dal chiostro si entra nella chiesa, ove fra il coro ed il resto della nave trovasi pure una separazione chiusa: in quest'ultimo recinto ai due lati del santuario sono appunto distribuite le tombe dei Re. Ivi ardono giorno e notte lampane funchri; vari cerci sono accesi sull'altare, e le preghiere vi succedono quasi senza interrompimento. Imperocchè la custodia di queste tombe non è affidata che ad alcuni sacerdoti, la cui pictà e sollecitudine sono le sole armi che le difendano. I soldati s'addormentarono presso la tomba di Gesù Cristo, ma i discepoli vegliarono intorno a lui. Il viaggiatore uscendo dalla chiesa fassi a visitare le sale dell'abbazia. Quivi gli vengono mostrati gli atti delle donazioni di vari Principi del regno, ed anche di molti Re Mori, che rimasero sbigottiti pe' miracoli in questo medesimo luogo operati, le bolle dei Papi a favore del convento, i doni dei diversi Sovrani, l'elenco dei Principi che lo hanno visitato, molti dei quali hanno altresì portato l'abito dell'ordine e sono morti nel convento. Quest'abbazia era pei Re d'Aragona ciò che tuttora è l' Escuriale pei Re di Castiglia. Essa fu fondata da Raimondo Berengero, Conte di Barcelona nel 1149, ed ampliata da Alfonso II. e dai successori di lui; fu fabbricata in parte colle rovine d'un altro monastero posto ad un quarto di lega da questo, in un distretto che ora chiamasi Granja mitjana (1) ».

Chiesa di Poblet.

La chiesa di *Poblet* è a tre navi ed in forma di croce. Nel mezzo sta il coro, i cui stalli sono egregiamente scolpiti. Il presbitero è selciato di marmo alternamente bianco e nero a quadrati di un palmo in ogni lato. Le tombe dei Re sono l'opera più degna di considerazione in questa chiesa. Esse sorgono a diritta ed a sinistra nella parte che congiunge al presbitero la nave di mezzo, al numero di sei, tre per ciascun lato, e s' innalzano sopra un ricco basamento di marmo bianco eretto dai Conti di Cardona ed in cui giacciono le tombe dei membri di questa famiglia. Le sei tombe sono di marmo bianco, adorno di sculture rappresentanti le vittorie e la pompa funebre dei Re, le cui ceneri stanno in esse racchiuse. Sul loro coperchio giacciono le

<sup>(1)</sup> De-Laborde, Tom. I. Part. I. pag. 45, e Tav. LXXVI.

immagini degli stessi Re e sopra alcune vedesi anche l'immagine della consorte coricata presso del marito. Al di sopra delle tombe è una specie di soflitta in legno, adorna di sculture, di dipinti e di oro, e che serve quasi di baldacchino alle statue dei Sovrani. Essa forma tre archi da ciascun lato della chiesa, fra' quali archi veggonsi le tombe. Il cielo di questa specie di baldacchino è dipinto in ceruleo ed adorno di stelle d'oro.

Ritratto di Ferdinando Cortez.

Alle anzidette figure crediam bene di aggiungere al num. 4 della medesima Tavola il ritratto di Ferdinando Cortez, opera del celebre pittore Velasquez, onde veggansi anche gli abbigliamenti e le armi de' guerrieri Spagnuoli conquistatori dell'America. Ed in ciò pure seguendo le orme del chiarissimo e benemerito De-Laborde meglio operar non potevamo che collo scegliere non solo una delle più rinomate opere della scuola Spagnuola (1), ma altresì l'immagine di uno degli uomini più famosi nella storia del nuovo mondo. Ferdinando Cortez nato a Medelino, e sino dalla prima sua gioventù disgustatosi degli studi si volse alle armi, cui si sentiva trasportato da un violento ardore. Egli passò nelle Indie nel 1504. Velasquez, Governatore di Cuba, lo pose alla testa di una flotta da lui destinata allo scoprimento di nuove terre. Cortez partì da S. Jago ai 18 di novembre del 1518 con 10 vascelli, 600 Spagnuoli, 18 cavalli e qualche pezzo d'artiglie-

<sup>(1)</sup> Don Diego de Silva Velasquez nacque a Seviglia nel 1594 da nobile famiglia d'origine Portoghese, e morì a Madrid nel 1660. Fu discepolo di Herrera, e poscia di Pachero. Il suo primo esercizio consisteva nel dipingere animali, legumi e pesci; ed in questo genere l'opera sua più stimata fu la rappresentazione d'un portatore di acqua, che ha nudo il petto e sta in atto di dar a bere ad un garzoncello. Questa dipintura fece strepito si alto che il Re volle farne l'acquisto. Il suo carattere pittorico consiste nell'arditezza del concepire, nel pennello fiero, nel colorito vigoroso e nel tocco energico. Egli fu vivamente scosso dai quadri del Caravaggio, cui prese ad imitare e cui può essere paragonato nell'arte di ritrarre le fisonomie. Filippo IV. lo nomino suo primo pittore, accordandogli generesi emolumenti e decorandolo altresi della chiave d'oro, che gli dava diritto ad entrare ad ogni ora nel palazzo reale. Fu due volte in Italia, e qui con grandi onori venne accolto dai più cospicui personaggi. Il Re di Spagua gli conferi anche l'ordine di Cavaliere di S. Giacomo, ed alla morte gli sece celebrare magnifici funerali.

ria. Innoltrossi lungo il golfo del Messico, ed or colle carezze, or collo spayento sommettendo gli Indiani, entrò qual conquistatore nella città di Messico ai o novembre 1519. Il Re Montezuma lo accolse come Signor suo, ed i Messicani lo adorarono come un Dio, e come il figliuol del Sole. Tanta prosperità eccitò l' invidia e la gelosia del Governatore di Cuba. Ma Cortez più fortunato di Colombo, mercè di numerosi sussidi pervenutigli dalla Spagna, potè e difendersi da'suoi rivali, e tutto soggiogare il Messico. La sua gloria venne nondimeno oscurata dalle atrocità cui si abbandonarono i suoi soldati avidissimi dell'oro, e cui la penna rifugge d'esporre. Grandi ricchezze ebbe da Carlo V. al suo ritorno nella Spagna, ma nessuna considerazione, talmente che appena potè ottenere udienza. Egli un giorno aprì la folla che circondava la carrozza dell'Imperatore, ed ascese sul gradino della portiera: Chi siete voi? disse il Principe: Io sono, rispose fieramente il vincitore delle Indie, un uomo, che vi ha dato raggior numero di provincie, che vostro padre lasciato vi abbia di città. Egli morì nella sua patria ai 2 di dicembre 1554 nell'età di 63 anni. Veggasi ora il suo ritratto. La difficoltà di rittarre i colori di questa bellissima opera di Velasquez, ci ha indotti a presentarla co' semplici contorni.

Costumi di Toledo.

La Tavola 27 rappresenta diversi costumi, che da De-Laborde veduti furono spec'almente a Toledo. Ignorasi tuttavia sì l'epoca della fondazione di questa città che l'origine del suo nome. Tito Livio è il primo storico che faccia di essa menzione. Egli ne parla nel capo XXI. della Decade IV. anno di Roma 560. Certissima cosa è bensì ch'essa si rese celeberrima negli annali di Spagna, tanto sotto i Re Goti, quanto sotto i Mori. Giace sul pendio d'una montagna di granito è bagnata dal Tago che intorno d'essa estendesi a ferro di cavallo entrandovi dalla parte d'oriente ed ascendone tra l'occidente ed il settentrione. Dietro la città vedesi una catena di montagne aride, sulle quali non cresce altra pianta, fuorchè l'albicocco; non perchè tali montagne siano sterili, ma perchè si trascura di ripiantare gli alberi che vi erano altre volte, e che vi furono per sola imprudenza tagliati. Alla destra della Tavola è un confratello, cioè uno degli ascritti a que' pii consorzi de' quali la Spagna ridonda, e dietro a lui è un



Contumi di Toledo

THE LICENSE

THE I

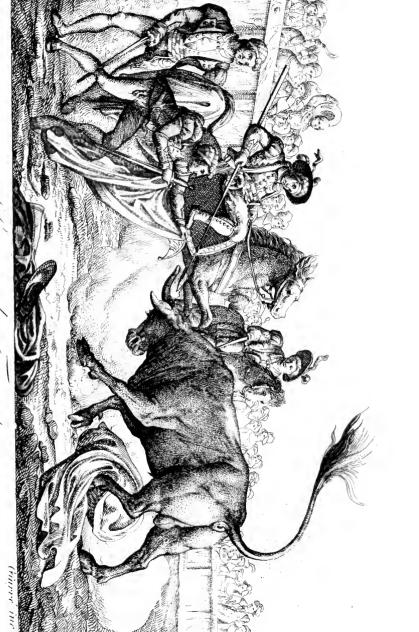

accia dei Jora

cherico coperto del suo berrettino a quattro punte; quali di fatto usansi in questo paese: segue un povero storpiato vestito alla Castigliana. Nel mezzo veggonsi tre donne ed una fanciulla tutte con mantiglia e gonnella, se non che quella che sta facendo l'elemosina è abbigliata in maja con un ginbboncino, ed una gonnella a due ordini di frangie. L'uomo che le sta vicino porta pure l'abito detto majo con una berretta di velluto, siccome costumano gli abitanti della Mancia; ha i capelli alzati alla foggia di ciuffetto, ed annodati con un uastro nero, adorno di frangie; porta l'abito ed i calzoni gallonati e sparsi di gonfietti, il fazzoletto alla maquareno ed il mantello incrocicchiato sotto il braccio destro.

Caccia dei tori.

Uno degli spettacoli, di cui vaghissimi sono gli Spagnuoli ed i Portoghesi, è la *Caccia dei tori*. Veggasi la Tavola 28. Noi non sapremmo meglio descriverla che colle parole del celebre nostro Giuseppe Baretti, che in Lisbona fu spettatore d'uno di sì fatti atroci e barbari trattenimenti. « La festa de' tori ( così egli scriveva da Lisbona il primo di settembre del 1760) a chi la vede per la prima volta, non si può negare che non sia cosa da empiere di stupore. V'assicuro però che non butterci più un quattrino per vederne un'altra, e che mi ha scandalezzato molto il rimirare tanti Cristiani, e spezialmente tanti preti, assistere a un passatempo di tanta crudeltà nel proprio santo giorno di domenica. Ma per farmi da capo a dirvi di questa inumanissima cosa, jeri verso le tre ore dopo il mezzodi montai in un calesso tirato da due muli, che qui è la vettura la più comune; e dopo un'oruccia di bel trotto giungemmo il signor Edoardo ed io ad un luogo chiamato Campo Pequeno. Quivi è eretta una fabbrica tutta di legno, fatta in forma decagona di dugencinquanta passi di diametro circa. Il pian terreno di tal fabbrica conticne delle panche disposte aufiteatralmente, e il piano di sopra è composto di palchetti, che potrebbono ben capire dodici e più persone ciascuno. Parte delle genti che sono nell'anfiteatro, stanno a sedere su quelle panche, e parte s'appoggiano a un riparo di tavole che giunge sino al mento delle persone di statura comunale. Oue' che sono ne' palchetti seggono su certi piccoli scanni molto scomodi. Noi erayamo dalla parte dell'ombra quasi in faccia al

palchetto del Re, e lontani tre palchetti da quelle della Regina. Il Re, vestito d'una seta azzurra senz'oro e senza argento, stava con suo fratello Don Pedro, che pochi mesi sono ha presa per moglie la Principessa del Brasile primogenita del Re. La Regina, perchè mi stava di fianco, non la potetti mai vedere in faccia, e mi dicono che aveva seco nel palchetto le sue quattro figlie, che non potetti neppur distinguer bene, perchè pochissimo si mostravano. Il popolo spettatore era numerosissimo; di maschi, s'intende, chè le femmine non mi parve oltrepassassero le cento. Giù nello steccato v'erano forse dugento persone la più parte sedute in terra. Guardie del Re non ve n'era neppur una, e una certa figura vestita come da brighella, se ne stava a cavallo con un lungo e sottil bastone in mano, e fermo sotto il palco della Regina.

Carri di trionfi.

Al giungere del Re entrarono tosto nello steccato due spezie di carri di trionfo tirati da sei muli ciascuno. Que' carri erano assai malfatti e disadorni. Sur uno d'essi stavano otto birboni, che rappresentavano guerrieri Mori, e sull'altro otto birboni, guerrieri Indiani. Fatti alquanti caracolli a tutta briglia, i Mori e gl'Indiani si lanciarono giù de' carri, e cominciarono una breve e gossa zussa, nella quale gli otto Indiani furono distesi morti sul terreno da' Negri valorosi con le loro spade di legno; e poi i Negri vivi e gl'Indiani morti con molte risa corsero tutti insieme da un canto dello steccato, e diedero luogo a' due cavalieri che dovevano combattere i tori, e che s' avanzarono vestiti alla Spagnuola, e con pennacchi in testa su due bellissimi cavalli bizzarramente bardati. La livrea d' uno era gialla: quella dell'altro chermisina.

Principio della caccia a cavallo.

Finite le riverenze e le capriole fatte fare da' cavalli alla Regina, al Re, e a tutta l'udienza, e incoraggiti i due campioni dall'applauso universale, uno d'essi s'andò a porre dirimpetto a una porta che era quasi, sotto il palchetto del Re, e l'altro galoppò al lato opposto dello steccato. Aperta quella porta da uno che nell'aprirla si ricoperse con essa, ecco un toro che in tre salti si lancia al campione giallo, il quale sta aspettando l'infuriato animale con uno spiedo in pugno. Il toro si portò via nel

collo mezzo lo spiedo, e il toreador fece saltare con molta destrezza il suo (1) Rabicano da un canto per iscansare le non molto spaventose corna, le quali avevano le punte assicurate e rese ottuse da un pezzo di legno torniato. La hestia, sentendosi ferita, corse la piazza con molta rabbia; e il cavaliero seguendola e volteggiandole intorno, quando quella se gli avventò di nuovo contra, con un altro spiedo la trafisse ancora nel collo, e il toro fuggendo da lui si lanciò al toreador chermisino, il quale gli lasciò un terzo spiedo pur nel collo; e il campion giallo sguainando uno spadone, menò al disperato animale un taglio sì ginsto, e di tanta forza tra costa e costa sulla schiena, che lo fece procumbere giù mezzo rovescio, e grondante d'infinito sangue. Appena fu il toro in terra, che molti toreadores a piedi gli saltarono addosso, e afferrandolo per le corna lo trafissero con moltissimi colpi di daga. Il brighella, o araldo, o officiale, che non so come si chiamino, galoppò subito verso una porta, che fa fronte al palco della Regina, e dato l'ordine entrò una quadriga di muli che strascinò via la bestia non ancor ben morta, insieme con un Moro, che per allegria era saltato a sedere sull' arrovesciato corpaccio. Nojosa cosa sarebbe il dirvi, fratelli, i poco diversi accidenti che avvenuero nell'ammazzare tutti i diciotto tori, che perdettero a uno a uno la vita in quel giorno. Alcuni prima di morire ebbero sino a otto spiedi nel collo, ficcati loro talvolta dai due toreadores a cavallo, e talvolta da altri toreadores a piedi. Torendor a piedi.

Ed è cosa maravigliosa vedere uno agilissimo toreador a piede, che afferrando colla sinistra la coda al cavallo di questo o di quel campione, e colla destra una bandiera, salta e corre senza abbandonar quella coda, e colla bandiera, irrita e stuzzica la bestia, la quale scaglia ora a lui, ed ora al cavaliero, e tosto che si scaglia il cavaliero la ferisce, e feritila o in pieno o a sghembo tutt'a due la schivano, sempre volteggiando con destrezza inesprimibile. Ne mai è il toro percosso se non per dinanzi, e quando si lancia, che il percuoterlo per di dietro, e per di fianco, o quando fugge, sarebbe riputata cosa villana, e moverebbe a sdegno l' udienza. Uno de' tori seguito e spaventato dalle

<sup>(1)</sup> Rabicano era il nome del cavallo dell' Argalia. Vedi il Bojardo.

grida de' prefati Indiani e Negri, e da' toreadores a cavallo e a piè, balzò netto dentro l'ansiteatro, e vi cagionò un orribile scompiglio; eppure nessuno de'numerosi occupatori di quel luogo non vi rimase nè morto, nè storpisto; tanta è la sveltezza, e la pratica de' Portoghesi nel gittarsi da' canti, e giù nello steccato quando intravvengono simili casi. Sui gradini dello anfiteatro fu l'ardita bestia scannata a colpi di spada dagli astanti, e scommesso in pochi minuti il riparo, venne la quadriga de' muli, che la strascinò via, e di questa avventura si fece molta festa dagli spettatori. Ma non avrei già fatta festa io, se per mia disgrazia mi fossi trovato in quel luogo. Alcuni spiedi, che i toreadores lasciarono fitti nel corpo d'alcun toro, avevano de' razzi salterelli alla penna, e quando il fuoco cominciò a farli sibilare e frusciare, il toro impazzava, e faceva salti spaventevoli; e quando que' salterelli e que' razzi scoppiavano, traboccava il clamore e l'allegrezza de' barbari circostanti strepitosissimamente, perchè gli è allora che il toro diventava come chi dicesse indemoniato ». Destrezza dei Negri.

mente uno de' tori, e nel punto che la bestia chinò le corna per ferirlo, quel Negro leggiero come un passero, spiccò un balzo sulla corona alla bestia, e fattale una imperfetta capriola sulla schiena, saltò giù netto. Un altro Negro impugnò a un altro toro il corno sinestro colla manca, e strascinato con furia grande dal feroce animale stette pur saldo alla presa, e colla destra gli menò di molte dagate uel muso e nella testa, e poi si lasciò dolcemente cadere da un canto in terra, senza riceverne il minimo danno. Il diciottesimo ed ultimo toro però fu vicino a fare le proprie e le fratellesche vendette, riuscendogli ad un orrendo cozzo di arrovesciar in terra il bel cavallo del giallo toreador, e di passar sulla pancia di quel tristo, che gli aveva cacciati due o tre spiedi nel collo; e se non erano que' pezzi di legno torniati che aveva in punta alle corna, sbudellava certamente quel signor

cavaliero, e quel che è peggio quel bellissimo cavallo, che niun de' quattro piè mai pose in fallo. Rabicano però da una parte, e (1) l' Argalia dall'altra, in un baleno furono ciascuno sulle

« Un Negro con una bandieretta in pugno aspettò intrepida-

<sup>(+)</sup> Veti l'Orlando Innamorato, come ho detto di sopra.

proprie gambe. Rabicano facendo salti di capra s'allontanò dall'animale che gli aveva fatto quel bello scherzo, e il giallo Argalia s'avventò iratamente e collo spadone alto al toro, e gli diede tanti orrendi tagli sul dosso, che se non erano l'ossa date-gli dalla natura salde come ferro, l'avrebbe spaceato come si spacca un cocomero. In somma tutta la turba de' pedestri torea-dores diedero tante lanciate, sciabolate e dagate a quel povero diciottesimo, che in poco d'ora lo spacciarono, e tolsero di tor-mento. E così finì la crudel festa con moltissimo gaudio, tripudio e soddisfazione de' fedelissimi sudditi di sua Maestà Fedelissima. Non voglio però lasciar fuori il meglio capitolo di questa bella storia, ed è, che dopo la morte dell'ottavo o nono toro si levò un romore grandissimo nell'anfiteatro dalla parte dove stava il Re e le genti cominciarono a buttarsi a centinaja giù del riparo nello steccato con un precipizio grandissimo, come se tutto l' edifizio di legno fosse stato messo a fuoco, e tutti correvano rovinosamente verso il mezzo dell'arringo; e que' che stavano dalla parte opposta, dove ero anch'io, cominciarono gridando a domandare la cagione di quel subitaneo trambusto; e le strida di quelli che si buttavano o che erano buttati giù nello steccato da una banda, e lo schiamazzo dall'altra di quelli che volevano sapere perchè quegli altri facessero tanto trambusto, era si grande, che a casa le anime dannate forse non si sente la metà del rombazzo che colà si sentiva; e chi interrogava aveva bello interrogare, e chi rispondeva aveva bello rispondere, che i tuoni dell' Alpi e della Cordigliera non si sarebbono in quel punto sentiti. Quello spaventoso parapiglia durò un quarto d'ora, e se non fossero stati i cenni che il Re faceva col ventaglio per acquetare quell'immenso tumulto, e se la Regina e le sue Principesse non avessero sporto il corpo molto fuori de' palchetti per accennare colle destre alla gente che si calmasse, non so come la bisogna sarebbe terminata. Finalmente si cominciò a sapere, che alcuni di quelli che stavano nell'ansiteatro avevano gridato Terremoto, alla qual voce, oggidì tremendissima a' Portoghesi, tutti s' erano gittati a furia fuor dell'antiteatro per paura che tutta la fabbrica di legno, e tutti que' che stavano di sopra ne' palchetti non rovinassero loro addosso a stiacciarli come focacce; nè andò guari che si seppe eziandio quelle grida essere state furbescamente mosse da alcuni borsajuoli

e pelamantelli, i quali avendo col loro gridar terremoto posto il popolo repentinamente sossopra, furarono molte cose lasciate per fretta indictro su i sedili dalla impaurita turba. Sentiste voi mai, fratelli, un tiro più sottile, più audace, più disperato di questo? Ve' che anime da sgherri si trovano in questo Portogallo! Commettere una ribalderia di questa sorte sotto agli occhi d'un Re e d'una nazione, si può egli far di più? Davvero che i ladroncelli lusitani non vanno tacciati di poco baldanzosi. Tornò finalmente ognuno al luogo suo; e chi non s'era fiaccato membro alcuno, e chi non aveva perduta roba nello scompiglio, si rise moltissimo e della propria e dell'altrui paura; e tutti d'accordo lasciarono tirar inuanzi la festa che finì nel modo già detto. Ma questa lettera e già tanto lunga, ed io sono già sì stanco di scrivere, che m'è forza cessare per ora, e andarmene a fare un no' d' asciolvere con quattro fette di popone, quantunque molt' altre cose mi rimangono a raccontare, che m' avvennero jeri prima che la notte mi riconducesse a casa; sicchè, penna mia, statti zitta per ora, ma a rivederci stassera prima d'andare in letto. Riposiamo. Lisbona la sera del primo di settembre 1760 ».

Corteggio dei Re di Portogallo.

« L'ultimo toro era giusto strascinato via (così lo stesso autore) che la curiosità mi diede un gran pizzicotto, e mi suggerì d'andar a vedere da vicino un Monarca, il di cui regno è stato già un po' troppo fecondo di strani accidenti; onde prima che la turba si movesse corsi giù del mio palchetto, e fatto per di fuori il mezzo giro dell'edifizio di leguo, andai a pormi in agguato per isquadrar bene sua Maestà col mio occhialino. Osservai che dinanzi all'ingresso onde si ascende al palchetto reale, era eretto un non so che di tavole a mo' di vestibulo, sotto a cui stava il calesso non punto magnifico di sua Maestà, tirato da una sola coppia di muli neri come inchiostro, e sulla porta del vestibulo erano quattro sole delle sue guardie a cavallo, molto meschinamente vestite. Questo era tutto il seguito, o la corte, come vogliam dire, d'un signore che per ricchezza appena la cede al Gran Mogollo. Ma una cosa, che mi parve ancora più strana, fu che nessuno del popolo già uscente in folla dell'anfiteatro, mostrò curiosità di vedere il Sovrano, il che forse non accade in altro paese del mondo. Il signor Edoardo ed io fummo i soli solissimi spettatori, che mostrarono ed ebbero desiderio di vedere il Re; e il desiderio nostro fu anche frustrato, perchè il Re, calata la scala col suo fratello o genero Don Pedro, montò il calesso, tirossi le cortine dinanzi, e il calessero spronò il sno mulo, e frustò l'altro, e via come un lampo, lasciando il vostro curioso fratello con un hel palmo di naso. Domandai poscia a più Inglesi, se quando il Re andava in volta si chiudeva sempre le cortine dinanzi come aveva fatto allora, e mi fu risposto di no, e che anzi va sempre scoperto, cosiechè chiunque si curasse di vederlo potrebbe a sua posta cavarsene la voglia, onde un altro tratto potrò togliermi anch' io questo capriccio.

Corteggio della Regina.

Perduta la mia carta col Re, tornai di buon passo indictro per vedere la Regina e le sue figliuole; ma l'andare mi fu tosto impedito da un gruppo di dame tutte senza cerchio, una delle quali, giovane e bella, era molto pittorescamente vestita. Fermai il piede per rispetto al sesso, non volendo passar loro in mezzo, e non permettendomi la folla de' calessi e dell' altre vetture di far loro un giro intorno, e andar più in là. Me ne stetti dunque ritto ritto accanto ad una d'esse, donna di quarant'anni o poco più. Ella era vestita d'una seta color di castagua, e non aveva i capegli tanto acconciati a piramide come le altre sue compagne più giovani. Un fazzoletto nero le copriva il collo, e aveva i ciondoli agli orecchi di qualche valore, ma nessun altro giojello nè in capo nè sulla persona. Le braccia le aveva guernite di merletti e di trine Inglesi a più giri, e a festoni; calzette bianche, scarpe di felpa nera, per quel che mi parve; un viso piuttosto regolare; una guardatura da monaca; e la carnagione un po' bruna, e come se gli fosse stata abbronzata dal sole. Questa fu la sola della brigata che potetti esaminare dal capo al piede senza il mio vetro all' occhio, tanto mi stava presso. Appena l'avevo registrata nella mente, ecco un carrozzino a sei muli con quattro luoghi da sedere, non mica come i nostri, ma tutti quattro volti verso i muli, come chi dicesse due canapè, il dosso d'uno contra il sedere dell' altro. In quel carrozzino entrarono quattro di quelle sette o otto dame che si fossero; prima la sopraddescritta: poi un'altra più riccamente adorna e ingiojellata bene; poi nel secondo canape quella bella vestita pittorescamente, e al suo

fianco sinistro una vecchia, che forse nacque con la pelle bianca. ma che gli anni e il sole avevano più che mediocremente annerata. Sedute bene, i cavalcanti toccarono via seguiti di buon galoppo da sei soldati a cavallo molto meglio vestiti che non le guardie del Re. Ma sapete voi, padroni miei, che quella dama, a cui ero stato tanto vicino, e che senza punto confondermi avevo tanto a mio agio copiata col pennello dell'occhio era la signora Regina di Portogallo in corpo e in anima? Puofar il mondo. quando lo seppi un momento dopo, mi parve tombolar giù de' nugoli, non avendo scorto un solo circostante dar indizio con essersi soffermato, che questa era la Sovrana! La dama che se le sedette al manco lato era la sposa Principessa del Brasile. La bella che se le sedette dinanzi era un'altra delle sue figlie, e la la vecchia una delle sue dame principali. E in un altro carrozzino salirono l'altre due sue figliuole con due altre dame d'avanzata età o.

I Portoghesi poco bramosi di vedere i loro Principi.

« Ruminando oggi sul poco disiderio che i Portoghesi mostrano di vedere i loro Principi ogni volta che potrebbon vederli senza fatica, ho conchiuso che non sia facile il dicifrare questo insolito fenomeno del cuore umano. Gli uomini sono avvezzi dal di che nascono a sentir Iodare i loro Principi, e sono da fanciulli sempre incalzati ad amarli ed a venerarli; e se qualche accidente non si oppone a questa spezie di natura che acquistano di amarli e di venerarli, li amano e li venerano tutta la vita, e conseguentemente cercano di vedere, e di contemplare gli oggetti dell'amor loro, e della loro venerazione. Perchè il contrario avvenga in Portogallo di quello che avviene in tutti gli altri paesi del mondo, o almeno d' Europa, lo lascerò meditare e sviluppare da' filosofi, che a me non dà l'animo di far tanto, essendo un nomo affatto nuovo in Lisbona, e per conseguenza ignaro della educazione data a questa gente ab infantia, la quale è forse tale che ispira ne' loro animi un rispetto per la loro real famiglia eguale a quello di certi popoli d'oriente, dei quali si dice che non ardiscono mai guardare la faccia de'loro Monarchi, riputandosi fermamente indegni di tanto bene. Mi ricordo che l'autore del famoso Viaggio di My Lord Antson intorno al mondo narra di que' Cinesi che stavano pescando in mare quando quel fortunato Argonauta apparve sulla loro costa in un vascello da gnerra di sessanta cannoni, che avrebbe bastato per fracassare a un bisogno, e ridurre in polvere tutte le armate navali del loro Imperadore. Que' Cinesi, poveri pescatori, non si curarono punto di alzar l'occhio a considerar un edifizio di legno, che doveva pur parere una cosa infinitamente stupenda e degna d'essere guardata e riguardata, e poi tornata a guardare e a riguardare a chi non ne aveva mai veduta un'altra simile, come era il caso di que' pescatori. E quell'autore molto filosoficamente attribuisce quella mancanza assolutissima di curiosità ne' Cinesi alla loro animalesca stupidezza naturale; ma il fatto de' Cinesi non è punto applicabile a' Portoghesi, i quali quantunque sieno forse il men colto popolo d' Europa, hanno però sproporzionatamente maggior coltura che non gl'idolatri della Cina; e in quanto a facoltà naturali non sono certamente stupidi, anzi tutto il contrario; e poi mostrano in ogni congiuntura di amare la vista di cose singolari e grandi, come sono le loro caccie di tori, le loro funzioni magnificentissime di chiesa, ed altri spettacoli, onde scioglia l'enimma chi può, ch'io non lo posso sciogliere, perchè non ho trovato oggi nessuno al caffè Inglese che abbia voluto ajutarmi a scioglierlo; e nessuno colà m'ha saputo nè tampoco dire perchè il Re e le persone della real famiglia vestano così schiettamente, come comunemente fanno, che chi non li conosce di vista, non li può conoscere nemmeno a' segni. Sono anzi assicurato che il Re andava affatto senza guardie dappertutto prima che gli accadesse il brutto accidente d'essere proditoriamente assaltato e ferito dal Duca d'Aveiro. Il Re non è amante di sfoggio, e non vuole il tumulto d'una numerosa corte interno quando va in volta, e la Regina che è divotissima, come lo sono per lo più tutte le Regine, è probabile che s'astenga dalle pompe per divozione e per umiltà Cristiana; e il resto de' grandi e de' ricchi del regno è forza che vada dietro a' grandi esempi; onde è che a quella caccia taurina di jeri non ho visto nè abiti nè carrozze, nè altra cosa che avesse dello sfoggiato. Il fabbro o maniscalco del Re dovrebbe però badare, che i ferri de' muli reali non si stacchino dall' ugne di que' muli quando sua Maestà Fedelissima va in calesso, come accadde jeri nel suo andare all'ansiteatro, che fu d'uopo che la mia e tutte le vetture che si trovarono

per lo stretto cammino di Campo Pecqueno, si fermassero sino che uno di que'signori muli, che s'era sferrato, fosse ferrato di nuovo: trascuraggine scandolosa di chi ha l'ispezione degli attrezzi viaggiatori di corte e specialmente delle cose che debbono servire alla propria persona del Monarca. Un simil caso avvenne l'ultima volta che il presente (1) Re d'Inghilterra andò a Harwich per passare il Hannover sul principiare della presente guerra. La sua carrozzina di posta era stata si negletta, che si ruppe dopo alcune miglia, e bisognò che l'impaziente signore s'avesse la flemma di stare in disagiato alloggio sino che fu racconcia. Gran che. che le carrozzine di posta si rompono quando credono proprio il rompersi, e i muli perdono i ferri quando vien loro in capriccio di perderli, senza cortigianeschi riguardi, e senza temere il cipiglio, e l'aggrottarsi d'una regia fronte, come facciam noi piccini mortali, quantunque ci riputiamo cose di molto maggior importanza che nol sono le carrozzine di posta d'Inghilterra, o i muli neri del Portogallo! Addio (2) ». Fin qui il Baretti alle cui parole non altro aggiugneremo se non che Toreador è il nome che generalmente vien dato a chiunque ha parte in questa specie di esercizio o di caccia; che i cavalieri armati di spiedo o lunga lancia diconsi Picadores, e Matadores quei che combattono a piedi con lunga spada, Bandrilleros quei che fra le corna del toro lanciano alcuni dardi chiamati bandrillas.

Costumanze della corte di Portogallo.

Ma siccome allo scopo che prefissi ci siamo in quest'opera, divengono opportunissime tutte le notizie che risguardano particolarmente le corti; così non sarà cosa a'leggitori nostri discara, se qui riporteremo una curiosa lettera dello stesso Baretti, nella quale si descrivono alcune costumanze dell'anzidetta corte di Portogallo. « Ho veduto (dice egli, Lettera XX. Tom. V.) il Re di Portogallo, e tutta la sua corte in gala, essendo oggi un giorno anniversario memorabile, poichè l'anno 1758, a' tre di settembre, sua Maestà Fedelissima fu sull'orlo d'essere traditorescamente trucidata dal Duca d'Aveiro, il quale dopo i Principi del sangue era considerato come la principal persona di questo regno, essendo

<sup>(1)</sup> Giorgio secondo.

<sup>(2)</sup> Opere di Giuseppe Baretti scritte in lingua Italiana. Milano, Mussi, 1814, Tom. V. Lett. XVIII. e XIX.

che, oltre all'essere ricchissimo, era altresì capo d'una famiglia divisa in molte parti assai considerevoli tutte, e tutte potenti, non tanto per quell'aerea cosa chiamata Nobiltà di natali, quanto per quell'altra un tantino più sostanziale appellata Quantità di dobloni (1). Le particolarità di quell' assassinamento scriverovvele un altro di, insieme con le conseguenze che ebbe, le quali furono molte e stranissime, e che da se sole potrebbero somministrare materia orrenda a una storia. Ma oggi vi vo'dir solo della funzione che ho veduta stamattina, e come si celebrò questo anniversario. In quel villaggio chiamato Belém dove il Re abita ora costantemente, e che si potrebbe non impropriamente chiamare un sobborgo di Lisbona, lontano una moschettata dal real domicilio, ed in quel medesimo sito dove il detto Duca d'Averio e due suoi servidori, Policarpio e Antonio, fecero fuoco addosso al loro Sovrano, fu eretto un edifizio di legno lungo ottanta, e largo venticinque de'miei passi. Questo edifizio era tappezzato di dentro d'una saja scarlattina ornata di frange e di galloni non d'oro, ma d'orpello, spilorceria sciocca, e mal corrispondente al resto dell'apparato. Nel mezzo d'esso edifizio era posto un altare molto riccamente addobbato, e dirimpetto l'altare era la tribuna della Regina accanto a quella del Re; e vicino a quella del Re era un luogo destinato pel segretario di stato Carvalho, personaggio per quel ch' io credo molto nominato in cotesta vostra Italia, e di cui (2) vi farò molte parole prima di abbandonare questo reguo. Sotto alla tribuna della Regina in faccia all'altare era un picciol trono pel Patriarca. Il resto del luogo era occupato parte da' molti religiosi e da' molti musici che dovevano far la funzione, e parte da' signori del regno, dagli ambasciadori, e dagli stranieri vestiti bene, tutti alla rinfusa, e senza distinzione di grado per la strettezza del luogo, veramente troppo augusto in un dì che riuscì caldo quanto i più caldi giorni che si abbiano sotto il tropico del cancro. Alle otto della mattina quel luogo era già tutto pieno, e

<sup>(1)</sup> L'autore promette a' fratelli di scriver loro molte cose, che forse ha poi scritte, ma che probabilmente non ha giudicato bene di stampare, o che non gli fu permesso di stampare, perchè certe cose non si possono dire a tutti.

<sup>(2)</sup> L'autore s'è forse scordato di questa promessa, perchè parla assai poco di tal personaggio in questa e nelle susseguenti lettere.

formicava di fuora il numeroso popolo, che per due gran porte e per molte finestre stava guardando que' che eran là deutro. Verso le nove giunse il detto segretario di stato preceduto da molti gentiluomini, da molti servidori, da un tamburino, e da un trombettiere tutti a cavallo. Sua Eccellenza era in una carrozza tirata da sei cavalli biancastri. Quella carrozza era intorniata da venticinque guardie reali a cavallo. Due palafrenieri andavano a piede di qua, e due di là della carrozza. La maggior parte del popolo si tirò per rispetto dietro all'edifizio dalla parte opposta a quella per cui egli entrò. Non molti sudditi in altri paesi sono veduti cinti di tanto folgorante gloria. Pochi minuti dopo ecco il Patriarca. E che Patriarca! Tranne il Papa, non v'è signore ecclesiastico nel mondo che s'abbia tanta pompa intorno. Precedevano la sua carrozza due carrozze a sei cavalli piene de' suoi officiali e ministri. Tra quelle due carrozze e quella di sua Eminenza marciavano a piede in due esattissime file più di cinquanta servi parte secolari, e parte ecclesiastici. La loro livrea era pagonazza gallonata di seta chermisina. L'abito de servi secolari era di panno, quello degli ecclesiastici di seta. Tutti avevano i loro ampi ferrajuoli che andavano sino in terra, e tutti avevano il capo scoperto e incipriato. Un prete portava a cavallo la croce, e precedeva tanta comitiva. A' fianchi della carrozza Patriarcale camminavano a piede due preti tanto grandi, che (1) Don Fracassa e Don Tempesta non li avrebbono rifiutati per compagui a pricissione. Quei due gran preti avevano ciascuno in mano un parasole di velluto chermisino guernito di frangie d'oro. La carrozza di sua Eminenza Lusitanica era coperta dentro e fuori di velluto pagonazzo e tutta fregiata d'intagli dorati, e le due che precedevano erano pure tutte adorne d'intagli e di pitture bellissime. Dietro al Patriarca veniva la sua carrozza di rispetto, che una più bella non credo l'avesse la Regina Semiramide; e dietro quelle tre altre carrozze piene d'altri officiali e d'altri ministri suoi. Le quattro prime carrozze erano tirate ciascuno da sei di quei cavalli da noi chiamati piche, perchè come le piche sono chiazzati di bianco e di nero, e tutti andavano d'un galoppo così corto e così maestoso, che galoppando tuttavia non facevano più viaggio di quel

<sup>(1)</sup> Vedi il Ricciardetto.

che ne facevano i servi, i quali camminavano a piede con passo sedato e contegnosissimo. Le altre tre carrozze che venivano dietro a quella di rispetto, erano ciascuna a sei muli neri come la notte, e de'più belli che m'abbia visti in questo paese. Il Patriarca era vestito in pontificale, e non aveva con se nella sua carrozza che un' altra persona ecclesiastica la quale gli sedeva a faccia. Da diverse bande comparvero intanto i dignitari e i canonici della sua cattedrale, ognuno in una carrozza a sei muli; e questi signori erano più di venti. Entrati a mano a mano nell'edifizio, ognuno secondo il grado suo andò a pigliar luogo chi a destra e chi a manca del Patriarea. Poi venne il Re in una carrozza a sei cavalli piche, preceduto da dodici guardie a cavallo, e seguito da altrettante. Don Pedro fratello del Re, e marito della sua primogenita, era in carrozza con sua Maestà, la quale non curandosi, come già v'ho detto, di pompa, aveva una carrozza a un pezzo men bella di quella del Patriarca. Il popolo fece a un dipresso la cerimonia rispettosa al Re che aveva fatta un quarto d'ora prima al suo principal ministro. Entrato il Re, venne la Regina pure in una carrozza a sei cavalli leardi e bellissimi, preceduta da due altre carrozze, e seguita da due altre, tutte piene delle sue dame, e ciascuna a sei cavalli di vari mantelli. La Regina aveva dinanzi e di dietro da cinquanta delle sue guardie a cavallo, e queste guardie della Regina sono senza paragone meglio vestite che non quelle del Re, e composte di gente forestiera, Irlandesi, Scozzesi, Francesi, Italiani e Tedeschi, tutti uomini scelti, e di bella presenza. La Regina aveva con seco le sue quattro figliuole e una vecchia dama. Tanto la Regina quanto le figlie erano magnificamente vestite, con cerchi grandissimi, e con un tesoro immenso di brillanti in capo, al collo, al seno, alle maniche, in cintura, e alle scarpe. Quelle figlie sono quattro Principesse di bella statura, e forma di corpo leggiadra quanto si possa dire, con visi brunotti e piacevolini; e una di esse che credo sia la terza, manca poco a essere un plusquamperfetto di bellezza per quel che mi parve alla distanza di sei o sette passi. Entrate nella tribuna s'innocchiarono, e fecero una breve orazione, a giudicare dal moto delle lor labbra. La Regina si sedette poi, stando le sue fanciulle in piedi, e si pose a leggere un libro, che baciò più di quaranta volte in tre minuti; e mi fu detto da un officiale Irlandese, a cui ero accanto, che è costume della Regina baciare il nome di Dio, della Madonna, e di tutti i Santi, e di tutti i beati ogni volta che essa trova que'nomi scritti ne'libri di divozione, o altri che s'abbatte a leggere. Il famoso Samuello Clarke inchinava il capo ogni volta che gli occorreva o che sentiva nominare Iddio, del di cui essere, e de'di cui attributi scrisse il più nobil (t) libro che forse esista, nel quale per acutezza e forza di raziocinio, e per vastezza e sublimità di pensiero s'è mostrato nell'opinion mia il maggior logico, e il maggior metafisico che il mondo s'abbia avuto ».

Cerimonia per la fondazione di una nuova chiesa.

« Poco dopo la preghiera della Regina e delle sue figlie, s'intuonò il Tedeum e poi le Litanie de' Santi, che si cantarono con grandissimo fracasso di musica. Quindi il Re s'alzò, e accompagnato dal segretario Carvalho e da tre o quatt'altri dei suoi principali ministri, e dal fratello, discese in una larga buca, dove stavano preparate alcune cazzuole e martelli d'argento con de' sassi, de' mattoni e della calcina. Il Re e ognuno si recò in mano la sua rispettiva cazznola, e messe da sua Maestà alcune medaglie d'oro, e d'argento, e di rame in quel fondo, quei signori la ricopersero con un marmo quadrato: poi tutti insieme diventati muratori cacciarono la calcina intorno e sopra la pietra con le loro cazzuole: e quella è la pietra fondamentale d'una chiesa nobilissima, che si deve immediatamente fabbricare in quel lnogo in rendimento di grazia alla Madonna della liberazione che salvò la vita al Re insidiata dal Duca d'Aveiro soprannominato, e da quegli altri suoi compagni assassini. Finito il loro cazzuolare e il loro martellare che durò un quarto d'ora, e che fu accompagnato da'copiosi sogghigni di certe donnicciuole che stavano a guardare que' malpratici muratori per di fuora da una ampia finestra dell'edifizio, il Patriarca celebrò una solenne messa, assistito da'suoi principali dignitari e canonici, che lo servono per quanto m'è stato detto con quelle stesse cerimonie con cui i Cardinali servono il Papa nelle funzioni più grandi. Terminò la

<sup>(1)</sup> A demostration of the Being and Attributes of God, more particularly in answer to Gobbs, Spinoza, and their Followers. By Samuel Clarke D. D.

messa, e terminò il fessauttare e il violinare di buon numero di castrati e di suonatori, de'quali è mantenuta in corte copia molto maggiore che non di professori di lettere in (1) Coimbra; e ognuno se ne tornò per la via ond'era venuto, sudato e affaticato chè la faccenda fu lunga; e il caldo fu infernale. Tanto nel giungere quanto nell'andarsene del Re, due compagnie d'infanteria mal calzata, mal vestita e mal pettinata, che stavano di guardia all'edifizio, non fecero salva alcuna, per non ispayentare i cavalli e i muli che avrebbono cagionato scompiglio nel popolo affollato da ogni banda. Nè fu mala cosa avere quell'avvertenza, perchè que' cavalli e que' muli sono gente molto vivace e briosa, e presto sbalzano e fanno capriole addosso a' Cristiani; anzi mi soddisfece molto sentire l'officiale delle guardie della Regina andar loro gridando che badassero a non far male a nessuno, cosicchè tutte quelle guardie galoppavano stretto, e con molta cautela ». Visi e vestiti della nobiltà.

« Non potevo avere una meglio opportunità per esaminare con tutto l'agio i visi e i vestiti di tutta questa nobiltà. Gli abiti loro, come ve lo potete supporre, erano magnifici; e tutti, come comunemente diciamo, alla Francese, ma pochi di buon gusto e ben fatti, chè i Portoghesi mi pare amino troppo i colori che feriscon l'occhio, e teatrali; e i loro sarti non sanno nè tagliar un panuo bene, nè appiccar bene un gallone, nè cucire un occhiello con maestria. Le gemme che le dame avevano indosso, erano d'una grossezza e d'una bellezza singolare. Le loro acconciature di teste solamente mi parvero soverchio alte. chè tutte s'annodano i capelli sul cocuzzo in modo rilevantissimo, onde vengono a formare una spezie di cresta tonda e quasi piramidale, come quella di certe galline indiane. Si riempiono in oltre que'capelli di fiori finti quanti ve ne possono stare. Da queste acconciature in fuora, pajono al vestire dame de'nostri paesi. Molte d'esse hanno le fattezze de'visi assai regolari, e gli occhi in generale neri e scintillanti; nè è la loro pelle tanto bruna e oleosa quanto quella di quasi tutte le donne dozzinali; e ciò perchè si guardano dal sole quanto possono, comechè di

<sup>(1)</sup> Città distante settanta miglia circa da Lisbona, in cui è la grande università degli studi Portoghesi.

rado arrivino alla bianchezza delle dame Italiane, e molto meno delle Inglesi. Esse sono smilze anzi che ricche di ventre, al rovescio degli nomini, molti de'quali sono panciutissimi, e di viso massiccio e burbero. Pare che in un clima caldo come questo gli uomini dovrebbono esser liquefatti dal sole, e magheri come chiodi: eppure non si può dire quanti uomini qui s'assomigliano alle botti. Nè mi sorprende già se sotto lo stesso sole poche donne sono d'ampia persona, chè in Inghilterra pure gli uomini in generale sono corputi e possenti, e le donne delicate e leggiere. Capelli affatto biondi qui non ne vedo neppure a' bambini, e tutte le donne hanno chiome nerissime, e folte, e lunghe assai. Nell'aspetto pajono affabili, e allegre, e lontanissime da quel duro sussiego che si scorge a prima vista negli uomini, i quali stanno duramente sussiegati anche quando sorridono; e sì che sorridono quasi sempre. La statura delle donne è generalmente minore di quella delle Italiane, ed eguale a quella delle donne d'Inghilterra. Uomini alti qui se ne vedon pochi. Tra di loro gli uomini procedono con tanto rispetto, che i nobili Veneziani quando sono in broglio appena usano tanti abbracciari, e tanti ossequiosi inchini. Uomini con uomini, e donne con donne quando s'incontrano mettonsi un braccio sul collo, e avvicinano le facce, e così abbracciati s'inchinano gli uni agli altri; ma non si bacian mai per amici o amiche che si siano, come s'usa in Italia e in Francia. E un uomo non abbraccia e non bacia mai donna in pubblico, come si usa in Francia, e più ancora in Inghilterra; ma se le inchina profondamente, e la donna restituisce il saluto con un insensibile piegar di ginocchia, e talora con un piccol moto di capo solamente. E quando una dama è incontrata da Portoghese popolaresco, subito colui si ferma, e fa croce delle gambe in un modo che presso di noi riuscirebbe ridicolo e strano, e si umilia dinanzi a lei come si farebbe dinanzi a cosa santa. Ma de' loro modi e delle loro creanze forse ve ne dirò di più un'altra volta. Di que' cavalli col mantello bianco e nero, de'quali ho visto forse cinquanta in quella funzione di stamattina, qui non ve n'ha quella scarsezza che fra noi; pure non sono comunissimi: e trattone il Re, e la sua famiglia, e il Patriarca, e i ministri esteri, e alcuni pochi altri, nessuno ha carrozza a sei cavalli, ma a sei muli per legge del paese, se non sono male informato, perchè il Portogallo non è abbondante di cavalli, e bisogna se ne procacci troppi di contrabbando dalla Spagna, d'onde l'estrazione ne è proibita sotto gravissime pene. Ma terminiamo questa lettera, anzi pasticcio. Addio »

Danze.

Non ci ha forse popolo che più vago sia della danza quanto l'Ispano. Noi già detto abbiamo altrove che i danzatori dell'Andalusia celebri erano al tempo de'Romani; ma eglino non lo sono meno a'di nostri. Il Fandango è antichissimo, moderno è il Bolero. Le seguidillas sono un imitazione delle due anzidette danze, e vengono eseguite in una specie di contraddanza. Al Fandango alludono Marziale e Giovenale, allorchè fannosi a mordere i balli lubrici delle danzatrici Betiche e Gaditane, cioè de'regni di Granada e di Andalusia. « Ho veduto ballare d'ogni razza di ballerini ( dice il nostro Baretti ) dalla Dalmazia sino al Norte d'Inghilterra; ma torno a dirlo, che nessun ballo di più cento diversi che forse ne ho visti a miei dì, non dà la metà gusto di quelli che questa gente ha pur ora ballati. Ora sì che s'io fossi Valerio Marziale vorrei fare degli epigrammi in lode delle danze Betiche e Gaditane, che m'immagino non fosser altro che la Zighediglia e il Fandango . . . . Certamente que'balli vivificano propio la mente, e ti rallegrano anche più di quelli de'marinai provenzali col pifferetto e col tamburinello. Eglino sono ballati sì da'Portoghesi che dagli Spagnuoli talora al suono d'una o di più chitarre, e talora al suono delle chitarre unite al canto sì degli uomini che delle donne. Eppure tanto gli uomini quanto le donne appena muovono le persone ballando, e le donne specialmente, il moto delle quali è incessante, ma a stento sensibile. Nel ballare si le donne che gli nomini scoppiettano tanto bene e tanto a tempo colle dita d'ambe le mani, scoccando il dito pollice col medio, e le donne picchiano tanto presto e tanto forte il suolo co' calcagni, e tanto a battuta, che gli è cosa d'andar in estasi a vederle, massime chi le vede per la prima volta, com'era il mio caso. E quell'io che non avevo che dormicchiato per quattro notti, che ero stracco morto del viaggio d'oggi fatto in gran parte a piede, e che avevo per via risoluto d'andare a buttarmi sul pagliaccio quasi senza aspettar la cena, io mi trovai in pochi istanti così rapito da quello spettacolo nuovo, bello e

repentino, che non pensai più nè a gallinaccio, nè a pagliaccio, nè à cos'altra di questo mondaccio; e me ne stetti coll'anima inondata di subito diletto a guatare quella festa, la quale era fatta vieppiù bella, vieppiù nuova e vieppiù inaspettata dal vedere quegli sdrajati mascalzoni, poco prima addormentati, saltar su a un tratto; e senza cerimonie e senza vergona delle loro calze piene di porte e di finestre, entrar a ballare ora con quelle Portoghesi brutte e mal vestite, ed ora con quelle Spagnuole belle e attilatissime, senza che nessuno della brigata mostrasse di punto scandalezzarsene, come avrebbe in ogni altro paese a me noto, dove il mal vestito fa sua fratellanza col mal vestito, e il gallonato col gallonato, senza comporre insieme il minimo miscuglio (1) ». E ciò ch' egli qui dice de' balli da lui veduti nella Spagna, non è che una ripetizione di ciò che già detto avea delle danze dei Portoghesi, ed in particolare del Fandango, cui giustamente definisce un'armonica e regolare convulsione di tutto il corpo. Il Bolero non è che una modificazione del Fandango, tale però che rende il ballo e più libero e più voluttuoso. Non appena la chitarra o l'aria di queste due danze fannosi intendere in una festa, o sul teatro, un mormorio di piacere si sveglia da ogni parte. I volti s'animano; i piedi, le mani, gli occhi di tutti gli astanti, anche de'più gravi e più dignitosi, si mettono in moto: è impossibile il dipingere l'impressione che ne risulta. Il signor Townsend viaggiatore Inglese, ebbe ben ragione d'affermare che se taluno all'improvviso entrasse in un tempio od in un tribunale sonando l'aria del Fandango o del Bolero, i preti, i giudici, gli avvocati, i rei, le persone tutte o gravi o gaje, o vecchie o giovani abbandonando tosto le loro funzioni, dimenticandosi d'ogni convenevolezza si porrebbero tutte a danzare. Quest' osservazione gli fu suggerita da una commedia Spagnuola nella quale veniva proposta l'abolizione del Fandango e se ne invocava il giudizio del Conclave di Roma: facevasi quindi in quell'augusta assemblea apparire un danzatore ed una ballerina, i quali eseguivano cotale danza si bene, che i Cardinali, il Papa, tutto il sagro Collegio facevansi a ballare con essi imitandone i movimenti. Ambidue questi balli vengono eseguiti da una coppia

<sup>(1)</sup> Baretti, ibid. Lettera XXXVI.

di danzatori al suono della chitarra ed al mormorio delle castagnette, che servono per marcare il tempo e dar anima ai movimenti (1).

Bolero.

Nel Bolero i due danzatori eseguiscono bensì i passi e i moti medesimi, ma quei della donna sembrano più vivaci, più animati, più espressivi; i piedi non sono giammai in riposo, le loro mosse, benché sempre variate, esigono una somma precisione. « La danzatrice (così continua il signor De-Laborde ) eseguisce con grande rapidità e leggerezza una variata moltitudine di passi e di movimenti: le sue braccia inegualmente sostenute alla metà del corpo, or mezzo tese, or alquanto picgate, erette, dimesse alternatamente prendono varie posizioni che non si conoscono altrove, ma che sono piene di grazia e di leggiadria: la testa ora alzata, ora neglettamente dall'una parte o dall'altra pendente, e dal moto delle braccia accompagnata: inflessioni del corpo al pari variate si succedono rapidamente. Questa varietà di movimenti, di gesti, di posizioni forma un tutto che non può descriversi, ma che porta nell'anima la più viva impressione, e che fa seducente una donna anche la meno bella.

Fandango.

Il Fandango è più grave del Bolero, ma più espressivo; i passi non sono nè sì vivi, nè sì misurati, e somigliano quasi ad un dondolamento; ma le inflessioni del corpo sono più variate, ed aggiungono grazia maggiore. Il movere degli occhi e del volto accompagnano tutti gli atteggiamenti di questa danza; e vi si scorge la più viva espressione di tutti gli affetti, ond' è agitata l'anima: il timore, il desio, la voluttà vi appajono a vicenda e vi si succedono rapidamente; gli sguardi, i gesti, le inflessioni del corpo danno loro un' espressione più viva e più distinta. Lo spettatore in ambedue queste danze è senz' accorgersi costretto a dividere i movimenti onde son' agitati i ballerini; ma in questo genere nulla vi ha più straordinario di alcuni balli del popolo, che hanno un non so che di più voluttuoso, ma ad un tempo di selvaggio. Tali sono l'Olla ed il Cachirolo, specie di balli lubrici, che rammentano ciò che dai viaggiatori vien riferito nelle

<sup>(1)</sup> De-Laborde, Tom. II. Par. II. pag. 32.

danze dei Negri e degli Africani». Veggasi ora la Tavola 29 nella quale oltre la danza del *Bolero*, sono rappresentati varj costumi del popolo di Granada.

Maniera di viaggiare. Carrozze ec.

Il signor De-Laborde nel grandioso suo Viaggio ha pur voluto presentarci la forma dei cocchi co' quali usasi di viaggiare nella Spagna, essendo che di tali cose sogliono sempre interessarsi i viaggiatori, e conservarne la rimembranza. La difficoltà di potersi servire della posta fa sì che abbiasi ricorso a vari altri mezzi onde viaggiare con sicurezza e col minore dispendio. Celebre è la carrozza detta coleras (vedi la Tavola 33 num. 5) in uso in tutta la Spagna che suolsi tirare dalle mule. Tali carrozze hanno conservata la forma de' cocchi ch' erano in uso nel secolo XVII. Esse sono malfatte, sporche, incomode, non ben sospese, ma vanno con grande celerità, trasportano cariche ponderose, e rare volte si fracassano. Convien dire che tali si richiedano per le orride strade del pacse, alle quali non potrebbe in alcun modo convenire un calesse leggiero e benfatto. Le mule sono disposte a due a due ed attaccate alla stanga con semplici corde bastevolmente lunghe per lasciare un tiro, cioè una notabile distanza dall'una all'altra; sono guidate da due condottieri, l'uno detto mayoral, uomo di non ordinaria forza, che sta assiso sul banco, l'altro giovane detto moso che sempre correndo tiensi dicontro alla prima coppia delle mule. La posta per le vetture all'epoca del nostro viaggiator Francese non trovavasi stabilita che sulla strada da Madrid a Cadice ed a Bajonna; ma essa lo era su tutte le altre comunicazioni pei viaggiatori a cavallo. Siccome poi tale posta per le vetture è la sola, ed i cavalli vi sono eccellenti, così la strada viene percorsa con somma rapidità, ed anche su lunghi tratti di antiche vie ora abbandonate o malconcie. Il postiglione va sempre innanzi, qualunque siasi il numero delle altre vetture; la briglia de cavalli è guernita di sonagli, che producono un forte tintinnio. Nella Spagna sono pure in grand'uso i calcssetti a due ruote ed un sol cavallo, ma questi sono ancora più grossolani ed incomodi de' calessi a quattro ruote.

Dintorni e costumi di Barcelona.

Noi abbiamo più volte parlato dell'amenità di presso che tutt'i territori delle Spagne. E fra gli altri sono salubri e deliziosi

Bolero e Contum 1 1111:11

Francisco Company

7.42



Tanseggio della Spianata di

i dintorni di Barcelona, bellissimi i passeggi, Ira'quali il più celebre ed il più frequentato è quello della *Spianata* posto tra la porta nuova e la cittadella. Veggasi la Tavola 30. La costruzione di questo passeggio ebbe principio nel 1797 fu continuata per ordine e cura di Don Agostino, poscia Duca di Lancastro, allora capitano generale della Catalogna e fu condotto a compimento nel 1801. La guerra avea gettato il popolo nella più grande miseria; le arti ed i mestieri languivano. Don Agostino di Lancastro, il cui nome non mai verrà meno in Barcelona, s' avvisò d'occupare un gran numero di artefici ed operai indigenti, e di provvedere alla sussistenza degli altri; ottenne dal Re di poter dare pubblici balli e stabilir lotterie di specie diverse, ne consacrò il prodotto a sollievo degli infelici, impiegò ne' pubblici lavori tale truppa d'indigenti, e fra le opere da questi eseguite si annoverano i passeggi della *Spianata* e della *Rambla*. Il corpo de' negozianti in quest' occasione gareggiò col governo. Questo passeggio ha 222 tese di lunghezza, ed è diviso in tre viali. Ma non è possibile il rappresentarlo fedelmente in una Tavola. Ci basti il dare un' idea di tali passeggi pubblici e de' costumi dei Catalani di qualsivoglia condizione. L' abito degli uomini non è diverso dall' abito Francese; quello delle donne è quale si usa nel restante della Spagna; ma come in ogni altro paese soggetto ogni anno ai diversi capricci della moda. Il cappello rotondo non è nella Catalogna sì in uso come negli altri paesi della Spagna, ed appena vi si vede l'abito detto mayo. I soli contadini hauno qualche cosa di particolare e distinto: essi portano generalmente un giuboncello colle maniche, una cintura rossa, le reticelle, ed una specie di sandali detti esparagas tessuti di corde, ed attaccati ai piedi con nastri, specie di calzatura propria non della sola Catalogna, ma anche del regno di Valenza: talvolta nella superior parte delle gambe sino alle ginocchia portano una specie di sopraccalze di cuojo bruno. Le persone del basso popolo ed i calechieros s'attortigliano in ampie coperte di lana, che assettano al capo ed al corpo; portano berrette di lana rossa o cilestre. Gli abiti delle contadine e delle femmine plebee hanno nulla di particolare, se non nella calzatura che è uguale a quella degli uomini. Alberghi.

Più sopra fu da noi accennata la miseria e la laidezza degli

alberghi nella Spagna, e di essi laguavansi sempre il Baretti ed il vago Italiano. La più parte degli alberghi Spagnuoli e Portoghesi assomigliano agli ospizi che nell'oriente servono di ricovero alle carovane contra le ingiurie delle stagioni, ma non mai di sussidio pei bisogni della vita. « Un fanciullo ( dice De-Laborde ) vi si presenta all'ingresso con un paniere e vi si offre per andar in traccia del pane, della pietonza, del riso, se mai ne avete bisogno: passano così varie ore prima che il viandante potuto abbia mangiare o dalle sue fatiche riposarsi. Se qualche cosa in quest'intervallo può distrarlo è il movimento che ha luogo in cotale specie di abitazioni. Quivi sono i monaci che pregano, le donne che preparano la cena, soldati che raccontano le loro avventure; spesse volte poveri studenti che cantano il Bolero sulla chitarra, ed a'quali alcuni viaggiatori fanno parte della loro cena. Intanto il padrone dell'albergo, poco curioso di ciò che i suoi ospiti stanno facendo, si corica e s'addormenta nell'angolo del cammino, il miglior luogo di questo ridotto, e ch'egli non mai cederebbe a qualsivoglia persona: esso è rappresentato su questa Tavola ( veggasi la Tavola 31 nella quale è riferito l'interno d'un albergo nel regno di Valenza ). La cucina è ad un tempo una sala di conversazione, di pranzo, di musica, e sovente serve anche di stalla. La Tavola presente ci dà l'aspetto, che vien offerto della più parte degli alberghi nelle Spagne alle ore sette della sera: vi si distinguono i costumi del regno di Valenza e di alcuni abitanti della Catalogna ».

Portoghesi e Spagnuoli nei loro abiti.

Nella Tavola 32, num. 1 è un gentiluomo Portoghese nel suo abito ordinario (1). Il suo mantello ci rammenta la toga Romana, ed in Lisbona è in uso presso ogni classe di cittadini, e serve a guarentire il corpo sì dal freddo che dal caldo. Num. 2, è una Lisbonese della classe media in abito da passeggio. Già avvertito abbiamo che l'abbigliamento delle dame non è differente da quello delle Inglesi e delle Francesi. Il num. 3 rappresenta una contadina Portoghese della provincia di Beira. Queste contadine hanno i piedi nudi con sandali di legno o di cuojo non anche conciato:

<sup>(1)</sup> Le figure di questa e di tutte le Tavole seguenti sono tratte dalla già citata opera grandiosa di Bradfort.



Interno di un Albergo

INE TOWNS

VAE L. ...

1 . 2

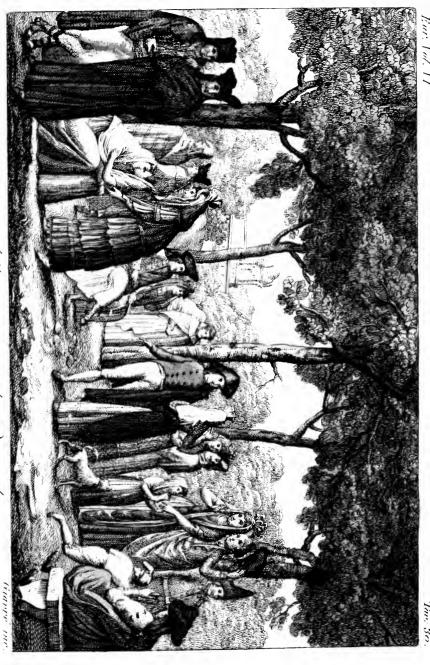

ugio della Spianata di Bascelona

i dintorni di Barcelona, bellissimi i passeggi, fra'quali il più celebre ed il più frequentato è quello della Spianata posto tra la porta nuova e la cittadella. Veggasi la Tavola 30. La costruzione di questo passeggio ebbe principio nel 1797 fu continuata per ordine e cura di Don Agostino, poscia Duca di Lancastro, allora capitano generale della Catalogna e fu condotto a compimento nel 1801. La guerra avea gettato il popolo nella più grande miseria; le arti ed i mestieri languivano. Don Agostino di Lancastro, il cui nome non mai verrà meno in Barcelona, s' avvisò d'occupare un gran numero di artefici ed operai indigenti, e di provvedere alla sussistenza degli altri; ottenne dal Re di poter dare pubblici balli e stabilir lotterie di specie diverse, ne consacrò il prodotto a sollievo degli infelici, impiegò ne' pubblici lavori tale truppa d'indigenti, e fra le opere da questi eseguite si annoverano i passeggi della Spianata e della Rambia. Il corpo de' negozianti in quest' occasione gareggiò col governo. Questo passeggio ha 222 tese di lunghezza, ed è diviso in tre viali. Ma non è possibile il rappresentarlo fedelmente in una Tavola. Ci basti il dare un' idea di tali passeggi pubblici e de' costumi dei Catalani di qualsivoglia condizione. L'abito degli uomini non è diverso dall' abito Francese; quello delle donne è quale si usa nel restante della Spagna; ma come in ogni altro paese soggetto ogni anno ai diversi capricci della moda. Il cappello rotondo non è nella Catalogna sì in uso come negli altri paesi della Spagna, ed appena vi si vede l'abito detto mayo. I soli contadini hanno qualche cosa di particolare e distinto: essi portano generalmente un giuboncello colle maniche, una cintura rossa, le reticelle, ed una specie di sandali detti esparagas tessuti di corde, ed attaccati ai piedi con nastri, specie di calzatura propria non della sola Catalogna, ma anche del regno di Valenza: talvolta nella superior parte delle gambe sino alle ginocchia portano una specie di sopraccalze di cuojo bruno. Le persone del basso popolo ed i calechieros s'attortigliano in ampie coperte di lana, che assettano al capo ed al corpo; portano berrette di lana rossa o cilestre. Gli abiti delle contadine e delle femmine plebee hanno nulla di particolare, se non nella calzatura che è uguale a quella degli uomini. Alberghi.

Più sopra fu da noi accennata la miseria e la laidezza degli

alberghi nella Spagna, e di essi laguavansi sempre il Baretti ed il vago Italiano. La più parte degli alberghi Spagnuoli e Portoghesi assomigliano agli ospizi che nell'oriente servono di ricovero alle carovane contra le ingiurie delle stagioni, ma non mai di sussidio pei bisogni della vita. « Un fanciullo ( dice De-Laborde ) vi si presenta all'ingresso con un paniere e vi si offre per andar in traccia del pane, della pietanza, del riso, se mai ne avete bisogno: passano così varie ore prima che il viandante potuto abbia mangiare o dalle sue fatiche riposarsi. Se qualche cosa in quest'intervallo può distrarlo è il movimento che ha luogo in cotale specie di abitazioni. Quivi sono i monaci che pregano, le donne che preparano la cena, soldati che raccontano le loro avventure; spesse volte poveri studenti che cantano il Bolero sulla chitarra, ed a' quali alcuni viaggiatori fanno parte della loro cena. Intanto il padrone dell'albergo, poco curioso di ciò che i suoi ospiti stanno facendo, si corica e s'addormenta nell'angolo del cammino, il miglior luogo di questo ridotto, e ch'egli non mai cederebbe a qualsivoglia persona: esso è rappresentato su questa Tavola (veggasi la Tavola 31 nella quale è riferito l'interno d'un albergo nel regno di Valenza ). La cucina è ad un tempo una sala di conversazione, di pranzo, di musica, e sovente serve anche di stalla. La Tavola presente ci dà l'aspetto, che vien osserto della più parte degli alberghi nelle Spagne alle ore sette della sera: vi si distinguono i costumi del regno di Valenza e di alcuni abitanti della Catalogna ».

Portoghesi e Spagnuoli nei loro abiti.

Nella Tavola 32, num. 1 è un gentiluomo Portoghese nel suo abito ordinario (1). Il suo mantello ci rammenta la toga Romana, ed in Lisbona è in uso presso ogni classe di cittadini, e serve a guarentire il corpo sì dal freddo che dal caldo. Num. 2, è una Lisbonese della classe media in abito da passeggio. Già avvertito abbiamo che l'abbigliamento delle dame non è differente da quello delle Inglesi e delle Francesi. Il num. 3 rappresenta una contadina Portoghese della provincia di Beira. Queste contadine hanno i piedi nudi con sandali di legno o di cuojo non anche conciato:

<sup>(1)</sup> Le figure di questa e di tutte le Tavole seguenti sono tratte dalla già citata opera grandiosa di Bradfort.

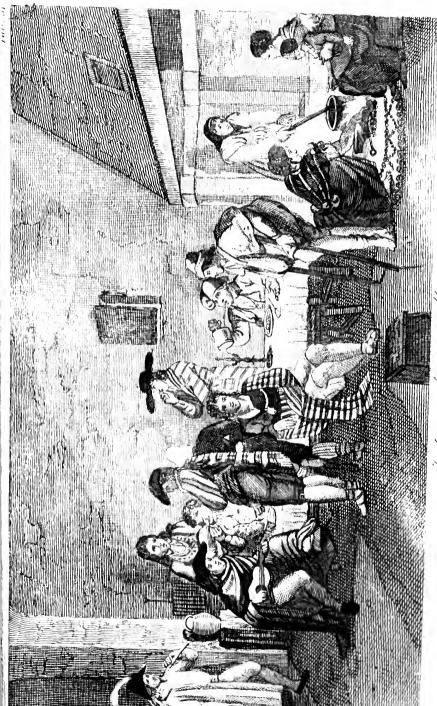

· Interno di un Mongo

THE CLASSIA CLAS PLASS A DESCRIPTION



Dortagher a Stugnoli nei loro Will

Transport of the second

hanno una singolar attitudine a recar l'acqua dalle fontane, al qual uopo portano obliquamente sul capo la brocca facendola posare sur un cuscinetto, e nondimeno camminano lestamente senza provare il minimo imbarazzo. Sotto il num. 4 della sudetta Tavola, è una giovane dama Spagnuola accompagnata dalla sua vecchia donzella in atto di andare a Messa, nella quale circostanza l'abito femminile suol'essere nero. Finalmente sotto il num 5 sono due serve di Salamanca col loro leggiero abbigliamento, cioè con un cortissimo giubboncello di stoffa rossa, mantellette nere che formano una specie di cappuccio, e con un cortissimo grembiule guernito di nastri ed altri ornamenti a diversi colori.

Contadini e pastori.

La Tavela 33 contiene varie figure di contadini e di pastori tanto della Spagna, quanto del Portogallo. Il num. 1 rappresenta un contadino del Corregimento o distretto di Salamanca: il num. 2 un contadino, ed una contadina del Corregimento di Toro, città primaria della provincia Tra-lo-Duero e celebre per le leggi municipali in essa discusse già e promulgate, che portano tuttora il titolo di leggi di Toro. Il paese è assai paludoso e soggetto alle inondazioni dei fiumi. L'aria perciò vi è umidissima e malsana in ogni stagione. Ecco il motivo pel quale gli abitanti, e specialmente i contadini, sì nell'inverno che nell'estate sogliono andare grossolanamente imbacuccati e reggersi sopra suole sostenute da quattro pezzi di legno. Sotto il num. 3, sono due pastori dei regni di Leone e della Castiglia vecchia nel loro abito d'inverno, che consiste in una tunica di pelle di montone col vello al di fuori, ed in una specie di mantello della stessa materia.

Carro.

Il num. 4 rappresenta un carro dell' Estremadura Portoghese. Questo carro ci rammenta l'immagini de' primi tentativi in ogni genere di arti e mestieri: esso è ben lungi ancora da quella perfezione, cui negli altri paesi fuori della penisola fu portata anche questa specie di campestri arnesi.

Stato militare.

L'ordine delle cose vuole ora che qualche cenno da noi pure si faccia dello stato militare delle Spagne nelle ultime sue vicende. La Spagna produsse le migliori truppe dell'Europa ne'secoli XIV. e XV., ma le guerre lunghe e disastrose ch'ella ebbe a sostenere

ne' secoli XVI. e XVII. contra l'Inghilterra, la Francia, l'Olanda ed il Portogallo affievolirono talmente le sue forze che all' epoca in cui ascese al trono Filippo V. l'esercito contava appena 15,000 nomini. Nella guerra della successione ridestossi l'antico spirito marziale specialmente nei regni d'Aragona e di Castiglia. I Monarchi della dinastia Borbonica si fecero ben tosto a riordinare le truppe, e ad aumentarle sì nella penisola che nelle colonie. Esercito Spagnuolo.

L'esercito Spagnuolo, giusta il calcolo del signor Bourgoing, constava nominalmente di circa 70,000 uomini nel 1788, 30,000 di truppa effettiva; di circa 100,00, compresi 20,000 paesani, nel 1795. Il signor Bradford, cappellano dell'esercito Britannico nella penisola negli anni 1808 e 1800, fa ascendere le forze Spagnuole in quell'epoca a circa 170,000 uomini, comprese le milizie, e quindi di circa 80,000 i soldati di linea, fra'quali 16,000 in Allemagna sotto i comandi del Marchese, della Romana, ed alcuni battaglioni di guarnigione a Ceuta, Majorica ed altrove fuori della penisola. Ma noi quanto all'epoca del 1808, in cui ebbero principio le campagne dei Francesi e degl'Italiani nella penisola, amiamo meglio di attenerci ai calcoli del chiarissimo signor Maggiore Vacani (1). Egli dunque afferma che soli 100,000 uomini costituivano la forza regolare della Spagna all'atto dell'invasione, e questi disseminati in Italia, in Danimarca ed in Portogallo. È da notarsi che Filippo V. seguendo le tracce di Luigi XIV. suo zio pel primo tra i Monarchi della Spagna mantenne un ragguardevole esercito, come dir suolsi, stanziale. Questo venne aumentato sotto Carlo III. ed all'epoca della suddetta invasione componevasi di 35 reggimenti di fanteria di linea, composto ciascuno di tre battaglioni, di 12 reggimenti di fauti leggieri e di 10 reggimenti di truppe raunaticce straniere, sei dei quali erano di Svizzeri, gli altri d'Italiani o di Fiamminghi; di 24 reggimenti di cavalleria; di 10 reggimenti d'artiglieria, de' quali sei a cavallo, di un reggimento di zappatori, e di due compagnie di minatori, finalmente di 3 scelte compagnie, di 6 battaglioni così detti di guardie Spagnuole o valone e di 6 squadroni di carabinieri o d'artiglieria, constituenti la guardia

<sup>(1)</sup> Campagne degli Italiani ec. Tom. I. Introduzione, pag. 134 e segg.

reale. A queste truppe è d'uopo aggiugnere 43 hattaglioni di milizie nazionali destinati a conservare l'interna quiete delle città cui essi appartenevano, ed all'uopo ad unirsi anche coll'escreito regolare, quando così richiedessero i bisogni del regno (1). La

(1) Dal prospetto statistico del signor M. Vacani, da noi pure accennato nell'Introduzione Ediz. Mil. pag. 10 si rileva che sopra un' area di 164,664 miglia quadrate Italiane, area maggiore di quella della Francia e poco meno che due volte l'intera Italia non vi avea all'epoca del 1808 che una popolazione di 13,858,131 abitanti, ciò che non ascende a più di 84 per miglio quadrato, mentre la Francia ne conta da 182, e l'Italia da 200 ogni miglio. È fama che la Spagna in tempi più floridi avesse da 30 fino ai 50 milioni d'abitanti. Tale di fatto è l'estensione del suo terreno, e tanta la fertilità sua, che quando fosse in ogni luogo ben coltivata renderebbe di che nutrire oltre il doppio dell'attuale popolazione; ed anzi, giusta le osservazioni del celebre Osorio, potrebbe il suolo della Spagna alimentare ben 78 milioni di persone. « Ma questa bella parte d'Europa (così opportunamente riflette il signor Maggiore Vacani) ha soggiaccinto dai tempi più remoti a tante vicissitudini ruinose, soprattutto all'epoca delle prime invasioni dei Goti e degli Arabi, e poi nelle guerre interminabili sostenute sino al ristabilimento dell'unità della monarchia, quindi in Italia, nelle Fiandre, in Germania ed in America, durante il regno di Carlo V. e de'snoi successori sino al secolo presente, che la sua popolazione offre di fatto un aspetto molto deplorabile al confronto di altre regioni Europee e in paragone di quella stessa ch'ella aveva prima che il ferro, il fuoco, le pesti, le carestie, le emigrazioni e le proscrizioni di numerose famiglie ne avessero spietatamente mietute le generazioni. Busching e alcuni altri ascrivono la pochezza della popolazione della Spagna ad altri principi distruttori, all'abuso di liquori ardenti e di aromatiche vivande, alla sottigliezza dell'aria, alla corruzione ed al veleno diffuso dall'America nel sangue de' suoi primi scopritori. Oltre di che si valutavano innanzi l'aprimento dell'ultima guerra da 7 milioni quelli che soltanto in Ispagna componevano le classi dei religiosi o delle religiose, dei celibi, dei vedovi e solitari destinati a non propagarla. Le terre adunque per penuria di braccia rimanevano incolte, è tanto più in quanto che i ricchi impiegavano più volentieri i loro mezzi nell'estrarre le miniere dell'America, e ne traevano un profitto assai più esteso di quello che avrebbero altrimenti ricavato dissodando terreni aridi e da lunga età incoltivati nelle Spagne. Che se questi alla fine erano ceduti ai contadini onde venissero dirozzati, difficilmente rendevano ai sudori della loro fronte di che procacciare bastante alimento alle famiglie e pascere le ingorde voglie di chi ad essi gli accordava, onde non è strano che i meschini (come vuolsi) allontanassero l'idea d'aggiugnere alla società altri miseri compagni della loro sorte ». Vacani, ibid., pag. 10.

Spagna come potenza marittima, e come Sovrana d'immense regioni nelle Americhe e di alcune isole oceaniche avea pure una considerabile marina. Questa consisteva in 40,000 marinai ed un gran numero di legni mercantili e di trasporto, e in 50 grosse navi da guerra.

Esercito Portoghese.

Il Portogallo prima della sua guerra contra la Spagna, cioè prima del 1762, avea perduto pressochè ogni possanza militare. Esso poteva a stento mantenere un esercito di 10,000 uomini, e questi non erano in gran parte che contadini, o piuttosto mendici e vagabondi senza divisa, senz'armi, e senza disciplina alcuna. Ma nell'anzidetta epoca avendo chiamato al suo servigio il Conte delle Lippe potè col mezzo di questo Generale restaurare l'esercito, e dargli una forma se non imponente almeno dignitosa. Al principio di questo secolo il Portogallo avea 20 reggimenti, ciascuno di 1200 soldati, 10 reggimenti di cavalleria, ed un corpo d'ingegneri e d'artiglieria; tutte le quali truppe costituivano un esercito di circa 30,000 uomini (1). La marina Portoghese trovavasi in uno stato floridissimo sotto il regno di Giovanni I. Essa avea allora scuole celeberrime, in una delle quali compì, siccome è fama, i suoi studi il grande Cristoforo Colombo; ma dopo tale epoca andò sempre decadendo, talmente che in questi ultimi anni contava appena 13 vascelli di linea, e 15 fregate ed appena qualche nave pel commercio, servendosi per la loro costruzione dell'eccellente legno, cui ritraeva dal Brasile.

Uniformi dei militari Spagnuoli.

L'uniforme dei Generali Spagnuoli si distingue per un cinto di seta rossa con cordoni perpendicolari e ricamati in oro. Di tali cordoni il Generale ne ha tre, il Luogotenente Generale due, ed il Maggiore un solo. Il Capitano ha due spallette, il Luogotenente ne ha una sola. L'uniforme della fanteria è bianco, tranne i reggimenti Arragonesi, i Borbonici, e quei che diconsi dello Stato, l'uniforme de' quali è morello e verde. La truppa Svizzera ha l'uniforme azzurro carico; gli artiglieri morello e rosso con passamani, o galloni d'oro, ma gl'ingegneri con passamani

<sup>(1)</sup> V. Bourgoing ec. e la Géographie universelle etc. par un société de Savans. Paris, 1816, Tom. IX. pag. 192.

Mayre any or names



Infunteria Sugnola

The second of which the



Far. Vol. 17.

THE LOCK TO THE POST OF THE PO

Mingeous - Charles We have

5

d'argento. L'uniforme della cavalleria pesante è un morello carico; de'dragoni, giallo; de'cavalleggieri, verde; degli ussari, cilestro.

Uniformi dei militari Portoghesi.

L'uniforme dei Generali Portoghesi è di scarlatto con galloni d'oro; quello dell'infanteria è morello carico; della cavalleria, cilestro con pantaloni a vari colori. Il distintivo degli Ufficiali non è gran che differente da quello degli Ufficiali Spagnuoli. Fra' militi nazionali Spagnuoli non volgare fama ottennero nella penultima guerra i Micheletti, truppa volontaria e libera destinata non a vincere ma a tribolare il nemico. Costoro non avcano alcun particolare uniforme fuorchè il comune abito degli Andalusi, cioè un farsetto di colore oscuro, con calzoni corti e del medesimo colore; adorni e questi e quelli di varie file di bottoni metallici, con una cinta alle reni in cui sono le cariche pel fucile: coprono il capo colla reticella, e calzano stivaletti con nastri di pelle sulle gambe intrecciati.

Soldati Spagnuoli e Portoghesi.

Nella Tavola 34 sono varj soldati Spagnuoli. Il num. 1 rappresenta un soldato Catalano di fanteria leggiere; il num. 2 un artigliere; il num. 3 due granatieri; num. 4 due altri soldati; num. 5 un soldato di cavalleria leggiera; num. 6 un soldato di cavalleria pesante. Nella Tavola 35 sono varj soldati Portoghesi. Il num. 1 rappresenta un Officiale del genio; il num. 2 un Officiale di fanteria; num. 3 una guardia della polizia di Lisbona; num. 4 un contadino di Algarva armato; num. 5 una guardia della polizia di Lisbona a cavallo; num. 6 un cavaliere della legione d'Alorgna; num. 7 un cavaliere del reggimento d'Alcantara; num. 8 un soldato di marina; num. 9 soldati Portoghesi coll' uniforme Francese.

Inaugurazione del Re di Spagna, cerimonie ec.

La Spagna conteneva già dodici regni e più altre provincie, i cui titoli prendevansi dal Re al numero di ben trentadue. Questo costume è tuttavia in vigore, sebbene il Re non porti generalmente che il titolo di *Maestà Cattolica*. Nella sua inaugurazione gli viene presentata una spada, non usandosi di porre sul capo di lui la corona. Il Re nella sottoscrizione non pone quasi mai il proprio nome, sottoscrivendosi semplicemente not, il Re. Il

Principe reale già sino dal 1388 ebbe il titolo di Principe delle Asturie. Gli altri Principi della famiglia reale tanto maschi, quanto femmine, chiamansi Infanti, cioè figli della Spagna. Il Re è dichiarato maggiore nell' età di sedici anni. Gli stemmi, o le armi dei Re di Spagna erano un tempo composti di quelle di tutti i loro regni. Ora lo stemma consiste in uno scudo con fondo rosso, diviso in quattro quarti, de' quali il più alto alla destra ed il più basso alla sinistra contengono un castello a tre torri per la Castiglia; il più alto alla sinistra, ed il più basso alla destra hanno tre leoni di color rosso pel regno di Leone: l'interno ed il dintorno, a gigli di tre fiori per l'Anjou, col che alludesi alla dinastia Borbonica ora regnante. All'arma è sovrapposta la corona reale, e tutt'all'intorno pende la catena col toson d'oro. L'impresa consiste in due colonne (le colonne d'Ercole) col motto Non plus ultra.

Inaugurazione del Re di Portogallo.

Il Re di Portogallo prende altresì il titolo di Re dell' Algarve, di Signore di Guinea e della navigazione, delle conquiste e del commercio dell' Etiopia, Arabia, Persia ed India. Esso dal Papa Benedetto XIV. ebbe ancora l'aggiunto di Maestà Fedelissima. L'erede della corona prende il titolo di Principe del Brasile; gli altri figli reali dell' un sesso e dell'altro hanno pure quello d'Infanti. Il suo stemma consiste in cinque campi d'azzurro, collocati a modo di croce sur un fondo d'argento. Ciascuno d'essi ha cinque bisonti (specie di antica moneta d'argento) ed è punteggiato di sabbia pel Portogallo. Lo scudo ha fregi rossi e sette torri per l'Algarve, tre in alto e due su ciascun lato; è sostenuto da due draghi alati; ha per cimiero un drago d'oro; sui fianchi sono i distintivi degli ordini cavallereschi, e su la base la croce Patriarcale rossa. Sullo stemma è la corona reale. L'impresa del Re consiste generalmente in queste parole: Pro Rege et Grege (1).

Monete, pesi, misure, arti e mestieri.

Sarebbe questo il luogo ove parlare anche delle monete e dei pesi e delle misure dell'un regno e dell'altro; ma si fatto argomento oltre che troppo ci distorrebbe dallo scopo nostro, è

<sup>(1)</sup> Géographie universelle etc. Tom. IX. pag. 45. e 195.

di natura si variabile, che malagevolmente ridursi potrebbe a sicuri principi e tali da presentarne un prospetto od un sistema (1). Gioverà meglio il fare qualche cenno intorno alle arti ed ai mestieri; giacchè la mancanza d'una proporzionata popolazione ed il disetto d'industria pochissime cose ci somministrano a dirsi. La lana, di cui abbonda la penisola, e che, siccome vedemmo, è per la qualità sua ad ogni altra superiore, rendere dovrebbe l'Europa alle Spagne tributaria; nondimeno non ci ha ora che appena qualche fabbrica a Segovia. Biancherie da tavola si fabbricano alla Corogna, tela da letto di ottima qualità a Segovia, e fabbriche di tele sono pure nella Catalogna. Nel regno di Valenza è una manifattura di sete assai ragguardevole. Buen-Retiro ed Alcora sono celebri per le manifatture di porcellana, e bellissimi sono i quadrelli che di questa materia costruisconsi ad Alcora, co' quali suolsi lastricare il suolo dei più begli appartamenti in Valenza. Cartagena vanta le sue corde e gomene di esparto, specie di giunco; Seviglia il suo tabacco, e Cordova l'eccellente suo cuojo, dal nome di questa città detto cordovano, e finalmente celebre è la fabbrica degli specchi presso S. Ildefonso, alcuni dei quali sono di smisurata grandezza (2). Ma l'agricoltura ad onta della fertilità del suolo, vi è generalmente negletta. Nel Portogallo incontrasi ora appena qualche manifattura di lana, avendovi gl'Inglesi fatto decadere tutte le fabbriche che un giorno erano ivi in gran fiore. In Lisbona nondimeno ed in qualche altra città sussistono tuttora diverse manifatture di seta. Le principali ricchezze del Portogallo, le quali formano un considerabile oggetto di esportazione, oltre i sali, sono le lane, gli oli, i vini, le uve, i fichi, gli aranci ed i cedri, i quali darebbero un utile ancor maggiore, quando alla fertilità del suolo corrispondesse l'industria degli abitanti.

(2) Il vago Italiano Tom. I. pag. 150 riferisce l'arte ingegnosa con cui vengono fusi tali grandissimi specchi, e nel Tom. II. pag. 165 descrive minutamente la fabbrica del tabacco a Seviglia.

<sup>(1)</sup> Quanto alle monete, si possono consultare le seguenti opere: El ajustamento i proporcion de las monedas de oro ec. par Al. Carranza. Madr. 1629, in f.º Declaracion del valor de la plata, par Gonzales. Madr. 1658, in 4.º Recueil des monnoies, tant anciennes que modernes, ou Dictionaire des monnoies qui peuvent être connues dans les quatre partie du Monde, par Salzade. Bruxelles, 1767, iu 4.º fig.º

Lettere, arti e scienze nella Spagna.

Nel corso delle nostre ricerche fatto abbiam pure qualche cenno intorno allo stato delle arti e delle scienze, giusta le varie cpoche. La Spagna avea in questi ultimi tempi 24 università; ma esse, trattone quella di Salamanca, della quale ragionato abbiamo più sopra, meritano appena d'essere rammentate. La Spagna ha pure diverse accademie e società letterarie, fra le quali merita particolare menzione quella intitolata Accademia Reale Spagnuola, la réal Academia Espaniola, fondata da Filippo V. nel 1714 ad imitazione dell'antica Accademia Francese. L'opera più pregevole da essa pubblicata è il dizionario della lingua Castigliana in 6 volumi in foglio. Singolare menzione merita la R. Tipografia di Madrid, dove il celebre Ibarra gareggiò coi Didot e coi Bodoni. Il Sallustio da lui pubblicato nel 1773 può reputarsi come un bel monumento dell' arte tipografica. La Spagna vanta appena qualche gabinetto o musco, de' quali il più ragguardevole è forse quello visitato dal nostro vago Italiano a Barcellona nel 1755. Esso apparteneva a Don Giuseppe Soleador figlinolo del chiarissimo Jacopo, il Linneo della Spagna, ed era ricco di medaglie e di moltissime curiose rarità dei tre regni della natura, animale, vegetabile e minerale. Nella letteratura fu celebre Michele Cervantès, l'inimitabile autore del romanzo intitolato Don-Quichotte. Sulle orme di lui camminò Quèvèdo, autore di romanzi, che tradotti in Francese formano parte dei viaggi immaginarj. Il teatro Spagnuolo è ricchissimo quanto al numero dei drammi, ma tuttavia meschino, quanto al merito delle composizioni. Dee nondimeno concedersi che fra le molte irregolarità e strayaganze vi si trovano non poche scene sublimi, e spesso una fecondissima immaginazione. I suoi più celebri scrittori drammatici furono Lopez de Vèga e Calderon. Il primo vivea a' tempi di Shakeaspear, ed era al pari di esso fornito d'una fantasia viva e creatrice. Di lui si hanno 26 drammi, a' quali conviene aggiugnere 400 commedie tratte dalla Bibbia, e dette in Ispagnuolo Autos-Sacramentales. In grande fama è pure Calderon, ma vien rimproverato di avere più volte oltrepassati i limiti della decenza. Le leggi delle unità e del verisimile furono il più delle volte e dall'uno e dall'altro calpestate. La Spagna non vanta alcun poema epico; giacchè l' Araucana di Hercilla non è che una leggenda in versi, del genere della Farsaglia, senza gusto alcuno, sebbene vi si scorga tratto tratto qualche scintilla di genio.

Lettere, arti e scienze nel Portogallo.

Il Portogallo ha due università, quella di Coimbra fondata dal Re Dionigi sino dal 1291, e quella d' Evora fondata nel 1550. Ha pure un'accademia che fu istituita dalla defunta Regina, e della quale pubblicaronsi gli atti nel 1797, oltre vari volumi di memorie di letteratura Portoghese e di pubblica economia. Vi sono altresì tre accademie reali; una di geografia, una di marina, alla quale trovasi unito l'osservatorio, ed una di fortificazione. Lisbona ha due biblioteche, delle quali la più doviziosa è quella dei Benedettini di Nossa Senhora de Jesus. La poesia dei Portoghesi non degenerò forse mai quanto quella degli Spagnuoli. La Lusiade di Camoens occupa una sede distinta fra i poemi epici. Anche in questi ultimi tempi la poesia, e specialmente la bucolica, ebbe non ignobili cultori nel Portogallo; tra' quali si distinse Manyel Barbosa du Bocage per forza ed energia di stile. Le sue opere furono ristampate a Lisbona nel 1794. Rarissimi vi sono i buoni scrittori di prosa. Il loro stile è prolisso, pieno di ripetizioni, e mancante ben anco di quell'energia, ond'hanno qualche pregio i prosatori Spagnuoli.

Lingue.

A compimento delle nostre ricerche sulla letteratura Spagnuola e Portoghese è pur d'uopo l'aggiugnere qualche cosa intorno alla lingua. E innarzi tutto vogliamo avvertire che la lingua Castigliana è la dominante nella Spagna, siccome quella che in eleganza supera ogni altro dialetto della penisola, e che da essa ben poco differisee la Portoghese, la quale ne è quasi un dialetto. Ma qui ancora noi non sapremmo operar meglio che col riferire una lettera del vago Italiano, nella quale contiensi pure un'esatta idea della commedia Spagnuola. « Finalmente ho rotto lo scilinguagnolo alla Castigliana favella, di maniera che intendo, e sono inteso mezzanamente. La necessità di dover parlare mi è il più possente maestro; e più che altrove qui, ove le lingue stranicre non sono troppo bene accolte (1). Se mai aveste sentito essere la

<sup>(1)</sup> Gli Spagnuoli apprezzano si fattamente il proprio linguaggio sopra degli altrui, che nulla si curano, anzi sdegnano di apprenderh: ciò vien confermato da uno Spagnuolo medesimo moderno autore. V. I.

Castigliana una lingua da non farne conto, non lo credete. Ella non va senza le sue bellezze e i suoi vezzi; ella è espressiva, nobile, grave e sentenziosa; nè manca di proprietà, di armonia e di copia; e in questa può essere alla Franzese superiore Conciossiachè molte siano le voci Castigliane, che l'equivalente non hanno nell'idioma Franzese; e poche le Franzesi che non lo trovino nel Castigliano. Pronunziano, è vero, i Franzesi con più dolcezza degli Spagnuoli, i quali hanno una pronunzia alquanto aspra: cosicchè il Franzese sdrucciola, e lo Spagnuolo colpeggia, usando questi sovente l'enfasi e l'aspirazione: ma appunto ciò non altro riguarda, che la pronunziazione. Per quello, che appartiene alla natura della lingua in ogni genere di componimento, la credo atta ad esprimersi ottimamente, e senza mendicar nulla dalle altrui (1). Per le quali cose tutte non dubiterei di dare (dopo la più bella lingua d'Europa, cioè la Italiana ) alla Spagnuola il primo luogo. La disgrazia di questa tanto pregevol lingua si è, che qui al presente se ne fa per lo comune un assai cattivo uso. Pochi sono coloro, i quali lo stil sublime distinguono dall'affettato; e molti sono che l'uno con l'altro confondono. Per lo che ne' vari libri dei moderni scrittori, ne' diversi ragionamenti e sacri e profani che qui s'odono, sentesi ancora una puzza del secento che nausea. Un uso puerile di fioretti rettorici per la più parte volgari, una soverchia moltiplicazione di aggiunti quasi sempre significanti lo stesso, una giacitura violenta di voci pompose, le quali a dismisura gonfio. e ampolloso forman lo stile, sono qui credute sinistramente le grazie e gli ornamenti della lingua Castigliana. I quali difetti congiunti alla facilità di lasciar introdurre nel proprio idioma voci

(1) Per rimanerne persuaso chi avesse intelligenza della lingua Spagnuola, potrebbe nella storia aver ricorso al Coloma e al Solis, nella politica e nelle facezie al Saavedra; nella poesia al Garcilaso, al de Vega, al Gongora, al Quevedo, al detto Solis e al Mendozza, nella mistica a Santa Teresa; nella scolastica alle sacre dicerie di Suor Maria d'Agreda; a molti altri nella oratoria, nella filosofia, nella teologia espositiva e morale, e nei differenti generi di scienze e d'arti. I quali autori tutti mostrano in loro stile di quanta venustà ed eleganza sia capace la Castigliana favella. Questo ha voluto soprattutto coll'esperienza da se sola mostrarci l'erndito e facondo P. Feijoo, scrivendo in tante fra se diverse materie, con quella purezza e ornatezza di stile, con la quale piace cotanto agli intendenti della vera lingua Spagnuola. V. I.

straniere senza che vi si ponga riparo, fanno, che la lingua Castigliana invece di ricevere aumento e perfezione sen vada con suo indicibil danno in declinazione e in royina (1). Per la qual cosa quella, lingua, che una volta a cagione della riputazione, in che si manteneva, parlavasi in Italia in Francia e in Alemagna (2); oggi per essersi diminuita, non ha più in que' paesi nè maestri che la insegnano, nè scolari che l'apprendono. La lingua Castigliana è quella che più costumasi e stendesi più nella Spagna. Ella si parla nelle due Castiglie, nel regno di Leone, in Aragona, in Gallizia, nel principato d'Asturias, nell' Andaluzia e nella maggior parte del Regno di Navarra. Però il dialetto Galliziano è alquanto grossolano e rozzo, partecipando con suo disavantaggio del Portoghese. Il Castigliano vecchio, il Lionese e l'Asturiano hanno molti vocaboli e differenti modi di dire, i quali mostrano una certa rusticchezza propria degli antichi montanari. Gli Andaluziani conservano molte arabiche voci, e imitano assaissimo gli Arabi nella pronunzia e nelle aspirazioni. Gli Aragonesi quantunque adoperino per lo più l'antico Spagnuolo, tuttavia lo viziano, mescolandolo col Provenzale e Catalano idioma. In Navarra seguesi il linguaggio Aragonese con alcuna mistura di Guascone. L'idioma più puro, più terso e più elevato qui trovasi nella nuova Castiglia, e in ispezie nel regno di Toledo.

- (1) Dovrebbe l'accademia di Madrid invece di occuparsi in componimenti frivoli, e di niun vantaggio al pubblico, attendere ad arricchire e a ripurgare la propria lingua a norma delle sue germane la Italiana e la Franzese; studiandosi pure di renderla vie più dolce spezialmente coll'apostrofarla, ove abbisogni e di togliere la confusione, cui recano all'idea que'vocaboli, che la fauno degenerare dalla sua vera madre. Per esempio la voce largo per esprimere ciò che è lungo la voce salar in luogo di sortire, non sono da tollerarsi in un dialetto della Latina favella, siccome non si tollererebbero nè dagli accademici della Crusca, nè dagli accademici di Francia nel proprio loro. V. I.
- (2) La estensione della lingua Spagnuola dipendette un tempo dal dilatamento dello Spagnuolo dominio, e da una certa superiorità che ebbero gli Spagnuoli su gli altri popoli. Le loro mode le loro maniere di pensare e di scrivere, la loro politica in un colle loro ricchezze, ebbero forza di soggiogare gli animi degli stranieri. E dal regno di Carlo V. sino al principio di quello di Filippo III. ebbe sempre la monarchia di Spagna una considerazione e una stima che non avevano le altre monarchie. V. I.

Teatro.

La commedia, della quale vi promisi nell'altra mia narrarvi il successo, a dirvi il vero fu per me una spezie di trattenimento in cui ebbi molto a soffrire. Basta il dirvi che 'l teatro è piccolo, che è in Madrid, e che vi fui il mese di luglio al dopo pranzo, per dirvi, che mi pareva di bollire come in una pentola. Ad accrescere la sofferenza concorreva la meschinità dello spettacolo, qual era scarsezza di lumi, povertà di abiti e d'ornamenti, strettezza di palchetti in parte chinsi come tante prigioni, e in fine mancanza di pulizia, di magnificenza e di decoro teatrale. Tutto questo con quel di più che io dirovvi, ebbe forza di farmi far proponimento di non intervenire giammai a commedie Spagnuole. Era cotale commedia un mescolamento bizzarro di sacro e profano, siccome uno de' drammi intitolato gli Atti Sagramentali (intendetimi in senso onesto) di Don Pietro Calderon (1). In questo dramma le regole dell'arte comica erano assaissimo trascurate. Vi si vedeva un intrigato viluppo di accidenti maravigliosi e sproporzionati, senza ragionevol grandezza e senza unità di azione e di luogo; fatto a dar piacere agli ascoltatori e non ad altro. Vi aveva un numero innumerabile di interlocutori, de' quali altri a danzare, altri a sonar di chitarra. La frastagliavano alcuni intermedj, all'ultimo de' quali inaspettatamente mi venne udito dal fondo della platea alcuni personaggi alternare co' principali attori; per lo che ebbi a scoppiar dalle risa (2). Tuttavia non lasciava

- (1) Don Pietro Calderon della Barca, Cavaliere di S. Jago, Cappellano d'onore di Sua Maestà e Canonico di Toledo, fioriva intorno la metà del passato secolo (XVII.). Le sue commedie sono forse delle più ingegnose e plausibili di quante ne abbia la Spagna. I drammi, che portano il titolo: Autos Sacramentales, Alegoricos, y Historiales etc. sono rappresentazioni sacre allusive alla instituzione dell'Eucaristia, nelle quali mette l'autore sotto gli occhi i misteri più divoti e più teneri per via di personaggi fantastici. V. I.
- (2) Le commedie Spagnuole sono più tosto una spezie di Atellane che altro. Sono per lo più un miscuglio di buffonesco e grave; di tragico e comico; di cavalleresco e popolare: maniera che piace moltissimo agli Spagnuoli, e allora più che entranvi casi mirabili, rari e romanzeschi, per cui hanno i toro poeti un ingegno feracissimo. Per la qual cosa fanno essi ogni qualunque sforzo di avvilnppare per modo le azioni del teatro, che ne sembri impossibile lo scioglimento, affinchè questo riesca agli spettatori

questa commedia di essere senza i suoi pregi. La nobilitavano il forte e il sentenzioso ne' suoi ragionamenti; il persuasivo e il penetrante nell'azione; il portamento grazioso e sciolto, e sempre accompagnato da quell'aria di gravità, senza di cui qui niente è accetto ...

Belle arti.

Ma è oggimai d'uopo chiudere queste nostre ricerche intorno al costume degli Spagnuoli; lo che noi eseguiremo qui riferendo il quadro che delle bell'arti nella Spagna ci vien fatto dal chiarissimo De-Laborde. « La nazione Spagnuola abbandonata co'suoi Sovrani per ben otto secoli alle sanguinose guerre coi Mori, ridotta per lungo tempo ad alcuni piccioli regni, e persino a qualche provincia, non potè far risorgere le arti che nascono nella pace e si perfezionano colla ricchezza. Solo verso la metà del secolo XV. può stabilirsi il cominciamento delle scuole d'architettura, di scultura e di pittura. Sarebbe cosa difficile il determinare quale fosse lo stile delle arti innanzi quest' epoca, e specialmente

più plausibile e inaspettato. E non di rado avviene che per condurre sino all'ultimo questi loro aggruppi, escano dalle leggi del naturale e finiscano con un improprio snodamento. Amano in oltre gli Spagnuoli, che questo accozzamento senza fine di rari e strani avvenimenti sia loro rappresentato in breve ora col trasporto dei personaggi da una città all'altra, da uno all'altro regno; che quello, il quale sarebbe talvolta materia d'un intero romanzo, sia rinchiuso in una sola commedia; e che i molti capricciosi intrecci di corrispondenza, amori, gelosie, disfide, duelli, vadano poi a terminare nel matrimonio. Perciocche non vogliono essi partire dal teatro presi da veruna passione d'amore o d'odio, di rammarico o di gioja; ma vogliono ritornarsene con quella neutralità con la quale vi entrarono. Ciò non ostante è d'uopo consessare, che sebbene le Spagnuole commedie non sieno col dovuto regolamento condotte, tuttavolta non poche bellezze racchiudono, e i loro disetti derivano da elezione di genio, anziche da incapacità di talento. E quando gli Spagnuoli poeti han voluto attenersi alle regole dell'arte, onde ne conobbero il bello, vi riuscirono assai selicemente, e più degli altri Pietro Calderon e più Lope de Vega in alcune delle molte commedie che essi composero. E spezialmente il de Vega autore di mille e ottocento commedie protesta in una sua opera intitolata l'Arte nuova, che la soverchia brama di compiacere al genio della sua nazione, e non altro isviollo dal diritto cammino, così dicendo:

> « Perchè quando le applaude il volgo, è giusto « Farla da sciocco, per recargli gusto.

il nome e la vita dei maestri che ad essa consecravansi. Dalle opere che sussistono si può giudicare che l'architettura era un mescuglio molto elegante del Gotico e dell'Arabo: la scultura presenta una maniera secca, esatta, minuzzata, analoga alle opere di quel medesimo tempo in altri paesi; ed essa ha meno dall'architettura progredito, non potendo, come quella, prendere alcuna cosa dagli Arabi, ai quali vietate erano le rappresentazioni di esseri animati. La pittura era una trasfigurazione a colori dell' una e dell'altra, ed un applicazione sulla tela dei principi ond'ambedue erano dirette. I secoli luminosi di Carlo I. e di Filippo II. aprirono una novella carriera alle arti non meno che alle scienze ed alle lettere: uomini di genio nacquero spontaneamente pel solo effetto della gloria nazionale, della sua forza e di tutti i prestigi, mercè dei quali si sviluppano l'immaginazione ed il giudizio. Allora Alfonso Berruguette di ritorno dall' Italia recò nella Spagna i precetti ed il gusto ch'appreso avea dal suo maestro Michelagnolo. Egli si segnalò al pari di lui nelle tre arti, l'architettura, la scultura e la pittura. Nell'Italia avea avuto per rivali Sansovino ed Andrea del Sarto; non ne trovò alcuno nella Spagna. Beccera camminando sulle traccie di lui, andò ugualmente ad attingere ai medesimi fonti, e propagò ben tosto le stesse dottrine. L'architettura e la scultura acquistarono sotto celebri maestri, Silone, Monequa di Toledo, Cespedes, Herrera, Vargas, Rafaele di Leone, Gregorio Fernandez: la pittura prese un andamento non meno distinto sotto gli stessi Berruguette e Beccera, sotto Vincenzo Johannes, che parimente studiato avea nell'Italia le opere di Rafaello, sotto Luigi di Vargas, Morallès, Barrosso, Velasco, Sanchez Coello, Fernandez, Navarette, il Muto e Biagio del Pardo. In questi artefici si scorge un' analogia co' dipinti delle scuole Romana e Fiorentina. E già prima di essi Rinchon, pittore dei Re Cattolici Ferdinando ed Isabella, Pietro Berruguette, Castegos e Velasco aveano spinte innanzi le arti nella Spagna, e preparato l'arrivo de'loro illustri successori. La metà del secolo XVI. apportò un grande sviluppamento nell'arti tutte. L'architettura abbandonò le forme Gotiche e seguì le tracce dell' Italia. Il palazzo dell' Escoriale fece stordire il mondo per la sua massa, per la grandezza del suo piano, per le sue più minute parti, e per la quantità di belle materie che vi furono impiegate. La scultura ricercò le forme antiche, e

la pittura prese un carattere più corretto e ad un tempo più dolce. Roelas, Herrera, Carducho, Ribalta, Orente, Cespedez illustrarono quest' epoca, la quale vide ben tosto nascere la più splendida età della pittura nella Spagna, cioè il regno di Filippo III. ed i genj innumerevoli di quest' epoca, che nondimeno prostransi tutti dinanzi a qualche classico nome che gli oscura, siccome sono Velasquez, Murillo, Cano, Coello, Zurbaran. Quest'è l'istante, cui rivolgere conviene lo studio per conoscere la vera scuola Ispana, che ha un carattere particolare dalle altre scuole differente: essa tiene un luogo di mezzo fra le scuole Italiana e Fiaminga, più prossima alla natura che la prima, più nobile che la seconda, partecipando delle bellezze di ambedue. Questa scuola si distingue particolarmente per gli oggetti sacri; perciocchè nei dipinti degli Spagnuoli si ravvisano i sentimenti, che il popolo generalmente prova pei misteri della religione: l'estasi, la devozione, la vera pietà non veggonsi giammai si bene espresse che nelle loro opere, nè le passioni mistiche con maggior calore rappresentate. Le teste delle Vergini sono d'un' espressione maravigliosa; il colorito e l'effetto sorprendono, e sebbene i pittori Spagnuoli non siansi rivolti a trattare argomenti profani, che suppongono lo studio del nudo, ciò non ostante si distinsero anche in questa parte, quand'ebbero occasione di trattarla. Dopo il principio del secolo XVIII. la pittura totalmente declinò nella Spagna, nè riprese alcun vigore se non allor quando il celebre Mengs stabili il soggiorno suo a Madrid. Da ogni parte accorsero allievi per seguire questo nuovo impulso. Rapidi furono i loro progressi: la novella scuola fu stabilita e continuò con successo; ma senza però avere giammai prodotto alcun maestro sublime. La Spagna ha un'accademia di pittura a Seviglia, ed un'accademia di belle arti a Madrid, sotto il nome di S. Fernando; essa ha pure pubbliche scuole di disegno in diverse città e tutto l'incoraggiamento della famiglia regnante e delle classi superiori (1) ». Tale era lo stato delle bell' arti nella Spagna poco prima della disastrosa guerra del 1808.

FINE DEL COSTUME DELLA SPAGNA E DEL PORTOGALLO.

<sup>(1)</sup> De-Laborde, Voy. etc. Tom. II. Part. II. pag. 33 e seg. dove è pur riferito con belle incisioni un saggio dei più celebri pittori della scuola Ispana.

` ì

# IL COSTUME

ANTICO E MODERNO

## DEIFRANCESI

DESCRITTO

DAL DOTTORE GIULIO FERRARIO.

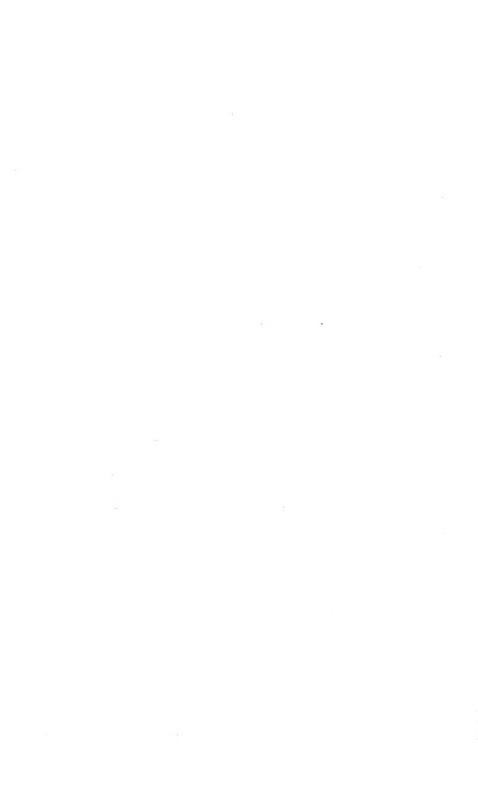

### PREFAZIONE.

Origine dei Francesi.

Questa vasta, fertile e popolata regione occupa una situazione vantaggiosa nel centro dell' Europa. Qualunque sia l'epoca a cui si voglia salire scorgesi sempre la gnerresca nazione che l'abita occupare le vaste contrade fra i Pirenei e l'Oceano, le Alpi ed il Mediterraneo. Il solo Piemonte n'era separato, ma essa signoreggiava l'Elvezia e la Batavia, ed i suoi possedimenti estendevansi dal 42.º al 52.º grado di latitudine, e dal 13.º al 27.º di longitudine: ben presto s'acquistò coll'armi anche la parte settentrionale dell'Italia, che fu per due secoli soggetto di contesa coi Romani. Essa si è in ogni tempo distinta colla prodezza dei suoi eserciti, collo spirito intraprendente del suo governo e colla vivacità del suo carattere. Incerta però è l'origine di questi popoli, benchè molti scrittori abbagliati dalla loro grandezza si studiassero di rintracciarla.

Aristotele chiamava indistintamente col nome di Celti tanto i Germani che i Galli; ed una tale opinione si mantenne per lungo tempo quasi generale, quantunque però alcuni celebri scrittori dividessero i Celti dagli Iberi, dagli Illirici e dai Brettoni. Cesare fu il primo che distinguesse positivamente i Germani dai Celti o Galli, assegnando a questi ultimi il Reno per confine. Vedesi in Appiano che la Celtica posta all'occidente di questo fiume, aveva assunto il nome di Gallia, come i Celti orientali s'aveano preso quello di Germani.

Possono facilmente spiegarsi queste contraddizioni attribuendole alle invasioni posteriori delle orde settentrionali ed orientali, che tante volte sconvolsero la distribuzione dei popoli nelle vaste contrade poste fra il Reno e la Vistola, costringendoli a cangiare di territorio, di fortune e di dominazione. Ciascuna tribù, ciascuna lega o confederazione assunse un nome differente; quello dei

Cost. Vol. VI. dell' Europa.

Celti andò smarrito, mentre i Galli lunga pezza invincibili furono i soli che conservassero il proprio; ma coll'andare de' tempi, cedendo alla fortuna di Roma, diventarono Romani, finchè per una nuova conquista ebbero quello di Franchi, e infine ritennero quello di Francesi.

Etimologia del nome di Celti.

Derivavano gli antichi il nome di Celti da Celto figlio di Ercole o di Celtina, dal quale vennero restituiti a questo Semidio i buoi rubatigli da Gerone: alcuni scrittori moderni invece traggono l'etimologia del nome stesso dal vocabolo Greco Κγλου che equivale a telum, freccia, ovvero dalla parola zelt o tenda in lingua Celtica. Altri credono più probabile che il nome di Celti derivasse dalla parola kalt ossia freddo, e che così si chiamassero in generale i popoli settentrionali.

Origine del nome di Galli.

Nulla di più se ne sa intorno all'origine del nome di Galli: alcuni l'attribuiscono a corruzione della parola kalt mentre altri il credono derivato da gelt ossia valore: nè manca chi vorrebbe trarlo dalla voce gal o latte, perchè questo nome ricorda la candida pelle dei popoli settentrionali; finalmente si pretende che i Romani dessero a questi popoli il nome di Gallus perchè trovarono qualche rassomiglianza fra la cresta del gallo e la capellatura che i Galli avevano per costume di tener ravvolta ed annodata sulla cima della testa.

Origine dei Franchi e del loro nome.

L'origine dei Franchi va smarrita essa pure nella profonda caligine che circonda la culla di tutti i popoli settentrionali. Alcuni autori pretendono che i Franchi traessero origine dai Galli, condotti da Sigoveso nella Germania; altri fanno ch'essi procedano dalla Scizia, altri dalla Scandinavia, e molti dalla Franconia. Ma sarebbe del pari penosa quanto vana fatica il perdersi in lunghe investigazioni intorno ai tempi, che non sono in modo alcuno rischiarati dalla storia. Ciò che ci ha di avverato si è che alcune tribù Germaniche conosciute fino ai tempi di Cesare sotto il nome di Salii, di Sicambri, di Sciamavi, di Brutteri, di Frisoni, di Teutteri, di Catti, di Cherusci, di Usipeti e di Cauchi si collegassero nel terzo secolo dell'Era Cristiana per sottrarsi al giogo dei Romani, e formassero sotto il nome dei Fran-

chi una confederazione abitatrice delle terre collocate fra l'Oceano, il Reno, il Meno e l'Elba. La forza di queste tribù era stata accresciuta dallo spatriare dei Galli che non avevan voluto inchinarsi alla fortuna di Cesare, e s'andò poscia aumentando cogli avanzi dell'esercito dei Germani scappati alla spada di Germanico e di Druso. Finalmente sotto il regno di Decio, l'anno 241, la prima irruzione dei Franchi nella Gallia ne fece conoscere il nome a' Romani. Aureliano allora capo di legione, sconfisse una mano di essi nella vicinanza di Magonza, ed i soldati Romani celebrarono quest'impresa ed il coraggio dei Franchi con canti militari. Dopo una tal epoca la gloria andò indivisibile compagna del nome dei Franchi.

Libanio l' oratore vuol che la parola Franc derivasse da Fractoi, motto indicante che quei guerrieri sapevano scegliere utili posteggiamenti, ed anche fortificarli. Ciò che pare più probabile si è che questo nome derivasse dal vocabolo Tedesco frey che significa libero. Ne' Sagas, od antichi scritti storici del Nord, si trova sempre il nome di Franchi scritto Frackar invece di Franken, come dicono i Tedeschi, e quello del loro paese Frackaland invece di Frankenland. Lo storico Sulm osserva che la parola Fracka significa una specie di lancia o d'alabarda particolare, di cui facevano uso i Franchi: egli attribuisce a tale circostanza l'origine del nome di Franchi (1). I Romani davano il nome di Loeti ai Franchi stanziati nelle Gallie coll'assenso dell'Imperatore, e che appartenevano a'loro eserciti: un tal nome significava lieti, contenti; da ciò appare, secondo Segur, che il nome della nazione Francese si collega in tutti i secoli colle idee di libertà, di coraggio e di brio.

Divisioni antiche e Moderne.

La Gallia dividevasi anticamente in Celtica, Belgica ed Acquitanica. I *Celti* si estendevano dalla Senna e dalla Marna fino alla Garonna, e dal Reno fino al Mediterraneo. La parte detta Gallia Narbonese rinchiusa fra il Rodano, le Cevenne e la Garonna portava altresì il nome di *Bracata* perchè vi si portava una specie di calzoni appellati *bracae* dalla quale deriva la nostra di

<sup>(1)</sup> V. Mentelle e Malte-Brun, Géographie Univers. France. No te sur l'origine des peuples qui habitent la France.

brache. I popoli più settentrionali della Gallia che abitavano le sponde della parte inferiore del Reno portavano il nome di Belgi, essi erano mischiati con nazioni Germaniche, e si aggiunse al nome del paese che abitavano il soprannome di Comata, perchè i suoi abitatori portavano lunghe chiome: essi avevano lo sguardo fiero e gli occhi cerulei; le loro donne erano grandi e forti quanto gli uomini. Gli Acquitani che avevano qualche affinità cogli Iberi, abitavano il paese compreso fra la Garonna ed i Pirenei. Il soprannome di togata era dato a quella parte d'Italia, oggi Lombardia, che i Galli conquistarono, e dove adottarono l'uso della toga.

Confini.

I Romani fecero in seguito altre divisioni dalle quali si vede che le Gallie erano fin d'allora assai estese. Ora questo regno confina al nord coi Paesi Bassi, all'est colla Germania, colla Svizzera e l'Italia, al sud colla Spagna e col Mediterraneo, ed all'ouest col mare Atlantico.

Estensione e situazione.

Esso si estende fra i 13.º e 25.º gradi di longitudine dal meridiano dell' isola del Ferro, da Brest all' occidente, fino a Strasburgo all' oriente; e fra i 42.º e 52.º gradi di latitudine settentrionale, dalla Mosa al Nord, fino ai monti Pirenei al mezzodì. Nelle seguenti tavole vi presentiamo l'ultima divisione fatta dai Romani; la divisione della Francia in 17 provincie avanti la rivoluzione seguita nel 1789; e la divisione della medesima in dipartimenti seguita dopo la rivoluzione e l'ultima divisione pure in dipartimenti dopo gli ultimi avvenimenti che ridonaron la pace all' Europa.

|                                                                 | DIVISIONE DELLA                                                                                                                                                             | LA FRANCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CIA FATT                                                                                                    | TA DAI ROMANI.      |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROVINCIE                                                       | PROVINCIE moderne.                                                                                                                                                          | PRINCIPATI,<br>Popoli o Città,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROVINCIE, antiche.                                                                                         | PROVINCIE moderne.  | PRINCIPA'II.<br>Popoli o Città.                                                                                                                                           |
| Germonia in- frior Belgica secun- da prima. Germania su- pertor | Paesi-Bassi                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aquitania se- cunda  Aquitania pri- ma                                                                      |                     | Pictones. Aurachmacum. Saurones. Fingolisma Fingolisma Churdigala. Petrocori. Biuninges. Lemovices. Arverni. Cadurci. Fichavii. Fichavii. Fichavii. Alubrager. Alubrager. |
|                                                                 | Normandia.  Retagua. Anjou Turrena. Parte dell'Isola di Francia Porte della Sciampagna Orleanese Parte della Borgogna Nivernese Parte della Borgogna Lionese. Franca-Contea | Communication of Communication of America of | Novempopula- na.  Narbonnensis prima.  Narbonnensis secunda.  Alpes Pouninae et Gratae.  Alpes mariti- mae. | Parte della Guienna | Chastita. Chastes. Anci. Bur harum. Tretosages. Tretosages. Trabisa. Ruscino. Chapineum. Aquic Sertius. Chantaates. Chantaates. Ebredium. Dinia Frentium.                 |

# DIVISIONE DELLA FRANCIA AVANTI LA RIVOLUZIONE SEGUITA NEL 1789.

| SITUAZIONE.                             | PROVINCIE 34.                                                                                                                                                    | CAPITALI.                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Al Nord                                 | Fiandra Artois. Picardia Normandia Isola di Francia vciampagna Lorena Alsazia Bretagna                                                                           | Lilla. Arras. Amiens. Rouen. Parigi. Trotes. Nansì. Strasburgo. Rennes.                                                    |
| Al centro. •                            | Maine. Percese Anjou. Turrena Orleanese. Berri Nivernese Borgogua Franca Contea Poitů Marca.                                                                     | Le-Mans. Mortagna. Angers. Turs. Orleans. Burges. Nevers. Digione. Bezansoné. Poitiers. Gueret.                            |
| Al Sud . ·                              | Limosino Borbonnese  Aunis . Santongia. Angomese. Anvergna. Lionnese . Deifinato . Guienna . Bearn . Linguadoca . Contea di Foix Ronssillon Proyenza .           | Limoges. Mulins. La-Rochelle. Saintes. Augouleme. Clermont. Lione. Grenoble. Bordeaux. Pau. Tolosa. Foix. Perpiguano. Aix. |
| SITUAZIONE.                             | 1 S O L E.                                                                                                                                                       | CAPITALI.                                                                                                                  |
| Nell'Oceano Atlanti<br>Nel Mediterraneo | lsole d'Ouessant. Bell'Isola. Isola di Noirmontier: Isola-Dio. Isola di Re. Isola d'Olcron. Isole d'Hières. Isole di Lerins. Isola di Corsica. Isola di Capraia. | Bastia.                                                                                                                    |

#### DIVISIONE DELLA FRANCIA DOPO LA RIVOLUZIONE.

# ANTICO TERRITORIO FRANCESE.

| PROVINCIE.            | DIPARTIMEN'                 | ГІ. | LOVG.                                              | CAPI-LUOGHI.                        |
|-----------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Fiandra               | Nord                        |     | 43 12                                              | Lilla.                              |
| Artois e parte della  | 1                           | •   |                                                    |                                     |
| Picardia              | Pas-de-Calais               | • • | 28 17                                              | Arras.                              |
| Parte della Picardia. | Somma                       |     | 29 13                                              | Amiens.                             |
|                       | ( Senna-Inferiore .         |     | 31 17                                              |                                     |
| Normandia e parte     | Calvados                    | ٠.  |                                                    | Caen.                               |
| del Percese           | ⟨Manica                     | ٠.  | 36 15                                              | San-Lo.                             |
|                       | Orne                        |     | 27 16                                              | Alenson.                            |
|                       | (Eure                       | • • | 24 22                                              |                                     |
|                       | (Oise · · · ·               |     |                                                    | Bovès.                              |
| Parte della Picardia  | Aisne                       | • • |                                                    | Laon.                               |
| ed Isoladi Francia.   | Senna e Oise.               | • • | 25 17                                              | Versaglies.                         |
|                       | (Senna                      |     | 6 5                                                | Parigi lat. N. 48 g. 50 m. long. o. |
|                       | / Senna e Marne.            |     | 27 15                                              | Melun.                              |
| D . 144 C:            | Ardenna                     |     | 26 14                                              |                                     |
| Parte della Sciampa-  | Marne                       |     | 27 24                                              |                                     |
| $g^{na}$              | Auba · · ·                  |     | 23 20                                              | Troies.                             |
|                       | Alta-Marne · ·              |     | 28 22                                              | Sciomont.                           |
|                       | Mosa                        |     | 34 17                                              | Bar sull'Ornain.                    |
| Lorena                | Mosella                     | • • | 35 18                                              | Metz.                               |
| 20.044.               | Meurte                      |     | 27 16                                              |                                     |
|                       | Vosges                      | • • | 26 14                                              |                                     |
| Alsazia               | Basso-Reno                  |     | 27 16                                              |                                     |
|                       | Alto-Reno (lle-et-Vilaine . | • • | 28 17<br>26 16                                     |                                     |
|                       | Coste del Nord.             | : : | 30 15                                              |                                     |
| Bretagna              | Finisterre                  | : : | $\begin{vmatrix} 36 & 13 \\ 20 & 19 \end{vmatrix}$ |                                     |
|                       | Morbihan                    |     | 28 18                                              |                                     |
|                       | Loira-Inferiore.            |     | 26 17                                              |                                     |
| Manese                | Mayenne                     |     | 24 16                                              |                                     |
|                       | Sarte                       |     | 22 18                                              |                                     |
| Anjou                 | Maine e Loira .             |     | 25 24                                              |                                     |
| Turena                | Indre e Loira .             |     | 30 18                                              |                                     |
| Parte del Percese e   | Eure e Loira .              |     | 22 19                                              | Chartres.                           |
| Orleanese             | ₹ Loiret                    |     | 21 20                                              | Orleans.                            |
| Orteanese             | CLoira e Cher .             |     | 26 19                                              |                                     |
| Berri                 | Indra                       |     | 21 16                                              |                                     |
|                       | Cher                        |     | 27 17                                              |                                     |
| Nivernese             | Nievra                      |     | 29 21                                              |                                     |
| Parte della Sciampa-  | Costa d'Oro                 | • • | 20 20<br>30 25                                     | Auxerre.                            |
| gna e Borgogna        | Costa d'Oro Saona e Loira . |     |                                                    | Digione. Macon.                     |
| 5 na e Dorgogna       | Ain                         |     | $\begin{vmatrix} 29 & 20 \\ 24 & 23 \end{vmatrix}$ | Bourg.                              |
|                       | Alta-Saona                  |     | 24 18                                              | Vesoul.                             |
| Franca-Contea         | Doubs                       |     | 23 19                                              |                                     |
|                       | $\zeta_{ m Jura.}$          |     | 25 17                                              | 1                                   |

#### SEGUE LA DIVISIONE DELLA FRANCIA DOPO LA RIVOLUZIONE.

#### ANTICO TERRITORIO FRANCESE.

| PROVINCIE.                              | DIPARTIMENTI.     | LONG.    | LAT. | CAPI-LUOGHI.     |
|-----------------------------------------|-------------------|----------|------|------------------|
|                                         |                   |          |      |                  |
|                                         | Vandea            | 30       | 19   | Fontenai il Pop. |
| Poitù                                   | ∠Due-Sevres       | 26       | 13   | Niort.           |
|                                         | CVienna           | $^{28}$  | 20   | Poitiers. ,      |
| Marche e parte del                      | f Alta-Vienna     | 25       |      | Limoges.         |
| Limosino                                | Creusa            | 26       | 15   | Gueret.          |
| Parte del Limosino.                     | Correza           | 22       |      | Tulle.           |
| Borbonese                               | Allier            | 29       | 15   | Mulins.          |
| Aunis e parte della<br>Santongia        | Carenta-Inferiore | 35       | 20   | Saintes.         |
| Parte della Santon-<br>gia e Angomese   | Carenta           | 28       | 16   | Augoulemc.       |
| Auvergna                                | Puy-de-Dôme       | 3о       |      | Clermont.        |
| Anvergna                                | Cantal            | 24       | 19   | Aurillac.        |
| Lionesc                                 | Loira             | 27       |      | Montbrisone.     |
| Elonese                                 | ₹ Rodano.         | 12       | 1 -  | Lione            |
|                                         | Isère             | 33       | 20   | Grenoble.        |
| n . 12 D.16                             | f Droma           | 30       | 21   | Vulenza.         |
| Parte del $m{D}$ elfinato.              | Alte-Alpi         | 29       | ł    | Gap.             |
|                                         | (Gironda          | 1        | ŧ    | Bordeaux.        |
|                                         | Dordogna          | 34       |      | Perigueux.       |
|                                         | Lot e Garonna     | 25<br>23 |      | Agen.            |
|                                         | Lot               |          |      | Cahors.          |
| Parte della Guienna.                    | Aveyron           | 27       |      | Rhodes.          |
|                                         | Landes            | 134      |      | Monte di Marsan. |
|                                         | Gers              | 26       | 25   | Auch.            |
|                                         | Alti-Pirenei      |          | 20   |                  |
| Parte della Guienna                     | (                 |          | '    |                  |
| e Bearn                                 | Dassi-Pirenei     | 31       |      |                  |
|                                         | Alta-Loira        | 22       | 16   | Le-Puy.          |
|                                         | Lozera            | 21       |      |                  |
| Parte della Linguado                    | Ardèche           | 26       | 5 14 | Privas.          |
| ca e della Guienna.                     | /Gard             | 24       | 22   | Nimes.           |
|                                         | Herault           | 31       |      |                  |
|                                         | Aude              | 25       |      |                  |
|                                         | (Tarn             | 24<br>32 |      |                  |
|                                         |                   | 132      | 3 14 | 100084.          |
| Parte della Guienna<br>e Contea di Foix | Arriege           | 25       | 21   | Foix.            |
| Parte della Lingua<br>doca e Roussillon |                   | 23       | 3 17 | Perpignano.      |
| Parte del Delfinato e                   | Vaucluse ·        | 2/       |      |                  |
| Provenza, comprese                      | g (Basse-Alpi     | 27       |      | Digne.           |
| le contee d'Avigno                      |                   | 26       | 3 25 | Marsiglia.       |
| ne e l'enuissin.                        | . J Varo          | 35       | 21   | Dragnignan.      |

| NUOVO TERRITORIO FRANCESE DOPO LA RIVOLUZIONE. | SITUAZIONE.                                                                        |                                                                                 | Sola Dio   Al dip. della Charen   Sola di Re   Al dip. della Charen   5   Sola d'Oleron .   Al dip. del Varo   Sole di Hieres .   Sole di Lerius   Golo   27   1   1   1   1   1   1   1   1   1  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RANCESE DO                                     | M.                                                                                 | . 22 10 Lieg 21 17 Maestricht 38 16 o Acquisgrana 30 15 Coblents 28 17 Treveri. | 27 16 Magonza. 21 20 Giaevra. 28 20 Sciambert. 24 14 torea. 118 13 Vercelli. 22 13 Torino. 23 15 Messandria. 17 16 Cuni. 26 18 Nizza. 25 19 Portoo Maurizio. 28 21 Genova. 23 18 Chiavuri.        |
| TERRITORIO I                                   | DIPART M.  Denx Nethes  Dyle  Escaut  Jemmape  Sambre e Mosa. Foreis               | Ourte  Mosa inferiore  Foer  Reno e Mosellu  Sarre                              | Monte-Tonnerry. Leman                                                                                                                                                                             |
| NUOVO 1                                        | S1.  Brabante, Marche ignoria di Maline Brabante  i Fiandra  parte del Vese  rigo. | scovato di Liegi                                                                | Arcticescovate di Magonza, nei la latinato e dei Vescovati di Worms e di Spira. Repubblica di Ginevra, paesi di Gex e parte del Ducato di Savoja. Parte del Ducato di Savoja.  Parte del Piemonte |

SITUAZIONE.

At Nord. Belgica.

Al Nord-Fst.

At Sud-Est.

#### DIVISIONE PRESENTE DELLA FRANCIA IN 86 DIPARTIMENTI E RELATIVA LORO POPOLAZIONE.

Dopo la rivoluzione la Francia fu divisa in numero maggiore o minore di dipartimenti a misura delle conquiste ch'essa faceva, e con eguale proporzione aumentava o diminuiva la popolazione della medesima. Quindi troviamo la Francia divisa dal Guttrie in 92 dipartimenti. Nell'organizzazione amministrativa pubblicata nel 1812 in centotrenta dipartimenti, nella Geografia Universate di Mentelle e Malte-Brun pubblicata nel 1816 in centodue, e nell'ultimo Editto del Re Carlo del 2 gennajo 1826 per la coscrizione di Gom. uomini sulla classe del 1825 in 86 dipartimenti colla loro relativa popolazione che ascende a 30,451,191 dalla quale risulta poi il contingente della classe del detto anno. Il ripartimento venne fatto sul seguente quadro della popolazione generale reuduto uffiziale ed autentico dall'Editto del Re del 16 gennajo 1822 e del 20 novembre dello stesso anno.

DIPARTIMENTI, POPOLAZIONE, | DIPARTIMENTI, POPOLAZIONE,

| Ain 328,838.               | Lot 275,296.               |
|----------------------------|----------------------------|
| Aisue                      | Lot e Garonna 330,121.     |
| Allier                     | Lozera                     |
| Alpi-Basse 149,310.        | Maine e Loira 442,859.     |
| Alpi-Alte 121,418.         | Manica 594,196.            |
| Ardèche 304,339.           | Marne 309,444.             |
| Ardenne 260,985.           | Marue-Alta 233,258.        |
| Arriege 234,8-8.           | Mayenne 343,819.           |
| Aube 230,688.              | Meurte 379,985.            |
| Aude                       | Mosa 292,385.              |
| Aveyron                    | Morbihan 416,224.          |
| Bocche del Rodano 313,614. | Mosella 376,928.           |
| Calvados 492,613.          | Nievra 257,990.            |
| Cantal 252,100.            | Nord 905,764.              |
| Carenta 347,541.           | Oise 375,817.              |
| Carenta Inferiore 409,477. | Orne 422,884.              |
| Cher 239,561.              | Passo di Calais            |
| Correza 273, 418.          | Puy-de-Dôme 553,410.       |
| Corsica                    | Pireuei-Bassi 399,474.     |
| Costa d'Oro 358,148.       | Pirenei-Alti 212,077.      |
| Coste del Nord 552,424.    | Pirenei-Orientali 143,054. |
| Creusa 2 18,785.           | Reno-Basso 502,638.        |
| Dordogna 453,136.          | Reno-Alto                  |
| Doubs 242,663.             | Rodano 391,580.            |
| Droma                      | Saona-Alta 308,171.        |
| Eura 416,178.              | Saona e Loira 498,057.     |
| Eura e Loira 264.448.      | Sarte 428,432.             |
| Finisterre 483,095.        | Senna 821,706.             |
| Gard 334,164.              | Senna-Inferiore 655,804.   |
| Garonna-Alta 391,118.      | Senna e Marna 303,150.     |
| Gers · 301,336.            | Senna e Oise 424,490.      |
| Gironda                    | Sevres (Due) 279,845.      |
| Herault 324,126.           | Somma 508,910.             |
| Ille e Vilaine 633,207.    | Tarn 313,713.              |
| Indre 230,373.             | Taru e Garonna 238,143.    |
| Indre e Loira 282,372.     | Varo                       |
| Isère 505,585.             | Valchiusa                  |
| Jura 301.768.              | Vandea                     |
| Laudes 256,311.            | Vienna 260,697.            |
| Loir e Cher 227,527.       | Vienna-Alta 274,470.       |
| Lcira                      | Vosges                     |
| Loira-Alta 276,830.        | Yonna                      |
| Loira-Inferiore 433,815.   | 30 /5:                     |
| Loiret 291,394.            | 30,451,191.                |

Clima.

Sembra che nei remoti secoli la Gallia, coperta di stagni e di foreste, fosse molto più fredda della Francia presente, se in allora interi eserciti col loro traino attraversavano i fiumi sul ghiaccio. Natura per altro avevala già fertilizzata prima che s'arricchisse per popolazione e per arti. Vi si scorgevano fecondi vigneti, ubertose pasture, frutti d'ogni maniera, alberi d'ogni specie, numerose saliere, acque minerali rinomatissime, e nella catena delle montagne meridionali ricche miniere d'oro e di ferro. Ora il clima della Francia è assai vario; i passaggi però dal caldo al freddo, e dal tempo sereno alla pioggia, sono meno subitanci che in Inghilterra. Nelle provincie interne l'aria è pura e salubre, nelle parti settentrionali l'inverno è alcune volte rigorosissimo; ma è così dolce nel sud, che le persone malaticce si ritirano in quelle provincie a fine di evitare il rigore dei climi settentrionali. Montagne.

Le principali montagne sono le Alpi che separano la Francia dall' Italia; i Pirenei che la separano della Spagna; i Vosgi, che dividono la Lorena dalla Borgogna e dall' Alsazia; il Jura che disgiunge la Franca-Contea dalla Svizzera; le Cevenne che sono in Linguadoca; il Cantal e il Puy-de-Dome che sono nell'Auvergna; la Costa d'oro in Borgogna e il Monte terribile ch'è vicino a Basilea.

Foreste.

Le principali foreste sono quelle dell' Ardennes, d'Orleans, di Fontainebleau, di Compiegne, di Villers-Coterets e di Soignes.

Finmi.

I principali fiumi della Francia sono la Loira, il Rodano, la Garonna e la Senna. La Loira nasce nel monte Gerbier-le-Joux, nel dipartimento dell' Alta-Loira, corre al nord e al nord-ouest e si getta nell'Atlantico. Il Rodano ha la sua sorgente nel monte della Forca in Svizzera, vicino al S. Gottardo, scende al sud-ouest e al sud, e sbocca nel golfo di Lione. La Garonna sorge in Val d' Arcan nei Pirenei, corre al nord-est e al nord-ouest riceve il nome di Gironda dopo essersi unita alla Dordogna, e si getta nel golfo di Guascogna. La Senna ha la sua sorgente a Sainte-Seine nel dipartimento della Costa

d'oro, corre al nord-ouest, passa a Troyes, a Parigi, a Rouen e sbocca nell' Oceano in faccia all' Avre. Il Reno uno de'più gran fiumi dell' Europa ha la sorgente nel monte S. Gottardo in Svizzera, scorre fra la Francia e la Germania, e va a perdersi in Olanda in parte nel mar di Germania, e in parte nel Zuyderzee. Gli altri fiumi ragguardevoli sono: la Saona un di Arar che nasce nei Vosgi e si getta nel Rodano a Lione. La Carenta che ha la sua sorgente a Chéronat nel dipartimento dell' Alta-Vienna, in vicinanza di Roche-Chouart, e si perde nell' Oceano in faccia all'isola d'Oléron.

Canali.

I fiumi recano al commercio della Francia grandi vantaggi facilitandone i trasporti, ma questi vantaggi furono aumentati dai canali che sono l'opera degli industriosi abitanti. Quello di Linguadoca che fa grand'onore alla Francia stabilisce la comunicazione fra l'Oceano ed il Mediterraneo: venne eseguito da Pietro Paolo Riquet, sul disegno del celebre Andreossy che ne ideò il progetto, e si condusse il canale per più di 45 leghe a traverso di montagne e di valli: fu incominciato nel 1666 e condotto a termine nel 1680. Questa comunicazione dei due mari aveva per iscopo di fare con maggior prontezza passare le flotte militari dall'uno all'altro mare, ma non si potè riuscire in questo progetto, quanturque con impense spece siesi scire in questo progetto, quantunque con immense spese siasi riuscito a farlo passare per fino sotto di una montagna. Col mezzo del canale di *Calais* i viaggiatori vanno comodamente per acqua da quella città a Saint-Omer, Dunkerque, Gravelines, Ypres ec. Il canale d' *Orleans* è parimenti un' opera mirabile. Quelli di Borgogna, del Centro sono ragguardevoli. La Francia ha pure altri canali che rendono la navigazione facilissima nell'interno. Altri ancora sono stati di fresco aperti e cominciati, siccome sono quelli di San Quintino d'Ourca ec.

Laghi.

Pochissimi sono i laghi in Francia: i principali sono il Lemano, noto sotto il nome di lago di Ginevra che vien traversato dal Rodano; i laghi d'Annecy, e di Bourgent, e quello d' Alligre sulla cima di una montagna del dipartimento di Puyde Dome.

Acque minerali.

Le più celebri acque minerali della Francia sono quelle di Bareges e di Bagneres che si trovano nella Gujenna vicino ai Pirenei. Quelle di Forges in Normandia, di Plombieres in Lorena e di Spa nel dipartimento dell' Ourte sono pure rinomatissime.

Minerali ec.

La Francia ha molte miniere. La Linguadoca ne contiene d'oro e d'argento, e l'Alsazia d'argento e di rame; ma la loro scavazione esigerebbe spese troppo considerabili. Trovansi in diverse provincie marmo, alabastro, diaspro e carbone. La Bretagna abbonda di miniere di ferro, rame, stagno e piombo. Il Berry ne ha una d'ocrea e di molta utilità.

Vegetabili.

Il suolo della Francia produce grani di ogni spezie, frutta di molte qualità e particolarmente uva, pomi, pera, fichi ec. Vi si raccoglie canape, lino, legumi ec. L'Alsazia, la Lorena e i Pirenei somministrano legnami da costruzione. I ricolti di seta sono abbondantissimi in Linguadoca. Il Gatinese somministra molto zafferano. I vini di Sciampagna, di Borgogna, di Bordeaux, di Guascogna e d'altre provincie sono vinomatissimi. Nelle provincie vicine al Mediterraneo si fa una gran quantità d'olio d'uliva. Vi sono in Francia quercie, orni, frassini e varie altre specie d'alberi. Si fa molto sale nell'isola di Re, nei contorni di Rochefort, e sulle coste della Santongia. La Linguadoca produce l'erba chiamata kali, le cui ceneri formano un'eccellente soda per la fabbrica del sapone.

Animali.

Le foreste dei Galli abbondavano di cinghiali, di bufali, di tori selvaggi ferocissimi; vi si trovava allora a truppe un animale di cui sembra perduta la specie, denominato alce, che partecipava alla figura del cervo e del cammello. I prati ricchi di be' fiori davano nutrimento a numerosissimi sciami di pecchic. I Fenicj, i Cartaginesi, i Greci radevano le coste della Gallia accattandovi la cera, i bestiami, i cuoi, il legname da costruzione e le pagliette d'oro trasportate dai fiumi.

Ora la Francia possede belle razze di cavalli: si distinguono quelli del Belgico propri al servizio delle truppe leggiere, quelli

di Normandia atti all'agricoltura ed al lusso, e quelli del Limosino e della Navarra eccellenti pel maneggio. I buoi del Belgico, della Normandia, dell'Alsazia, del Poitù e dell'Auvergna sono stimati moltissimo. Le numerose greggie si fanno distinguere pe' pregi caratteristici delle loro eccellenti razze. Si fa gran conto dei montoni conosciuti sotto il nome di montoni Ardennes e di Prè-salé, per la delicatezza delle loro carni e di quelli di razza Spagnuola stante la finezza della loro lane. Le api e il baco da seta contribuiscono non poco alla ricchezza di questo paese. La pesca di mare e d'acqua dolce, dopo l'agricoltura e la cura degli animali, è senza dubbio la sorgente più abbondante della sussistenza e della ricchezza.

Principali città della Francia.

Parigi capitale della Francia, è dopo Londra la più grande e la più considerabile città dell' Europa. Essa contiene circa seicentomila abitanti, molti grandi stabilimenti d'istruzione e di beneficenza, e fu arricchita negli ultimi tempi con immense collezioni di opere di belle arti antiche e moderne, portate dall'Italia e da altri paesi conquistati. La maggior parte però di questi monumenti è stata restituita ai loro antichi possessori dopo la pace del 1814.

Le altre principali città della Francia sono: Lione, Marsiglia, Bordò, Nantes, Tolosa, Rouen, Strasburgo, Tolone e Lilla, Calais presso il canale della Manica; Brest sulle coste dell'Atlantico. Presso Tolone sono poste le isole di Hieres. Le isole di Rhe e di Bellisle sono situate nella baja di Biscaglia. La Corsica appartiene pure alla Francia.

Governo.

Il governo della Francia fu monarchico fino al 1789, nel qual anno si suscitò una rivoluzione contra il governo, e la monarchia fu assoggettata ad alcune condizioni. Venne in seguito la repubblica per alcun tempo, e dopo guerre sanguinose e varie vittorie dei Francesi, il vincitore assunse il titolo d'Imperadore dei Francesi e Re d'Italia. I felici di lui successi contra varie vicine potenze lo portarono a dominare in una gran parte dell'Europa; ma l'ultima guerra tentata contra la Russia cagionò la di lui caduta, e quindi colla pace del 1814 tornò la dinastia dei Borboni nello stato in cui era anticamente, limitato solo da una nuova carta costituzionale.

Popolazione.

La popolazione della Francia, giusta la riduzione del suo territorio fatta nell'ultima pace, è di oltre venticinque milioni. Le statistiche del 1819 portano la popolazione della Francia a 29,800,000, dei quali 27,000,000 parlano il Francese; 1,792,000 il Tedesco; 900,000 il Bretone; 108,000 il Basco. Si calcolano 20,400,000 Cattolici; 2,500,000 Calvinisti; 1,100,000 Luterani; 60,000 Ebrei; 2,000 Ernhutter e 550 Quacheri. L'ultima statistica, come abbiamo già veduto, porta la popolazione della Francia a 30,451,191.

Lingua.

La lingua Francese è derivata dalla Celtica e dalla Latina che si parlava una volta nella Gallia, e dalla lingua Teutonica che vi fu introdotta dai *Franchi*. Essa è presentemente la più sparsa di tutte le lingue vive.

Carattere degli abitanti.

La maggior parte della nazione Francese discende da famiglie Galliche; quindi non dobbiamo stupirci se vediamo sussistere tuttavia le tracce del carattere degli antichi Galli. Il carattere naturale del Francese non differisce dunque da quello che da Cesare viene attribuito ai Galli: essi furono sempre pronti a risolversi, ardenti a combattere, impetuosi nell' attacco e facili a scoraggiarsi. Cesare, Agatia ed altri antichi scrittori affermavano fin d'allora che fra tutti i Barbari, i Galli erano i più inciviliti. La Francese anche al presente è una delle più incivilite nazioni dell' Europa. Il genio, il valore, i costumi pubblici dei Francesi sono abbastanza noti. Il nobile orgoglio è il tratto dominante del carattere Francese: la prosperità lo rende qualche volta presontuoso ed arrogante, ma pochi sanno sopportare con pazienza le avversità. Gli altri punti caratteristici del Francese sono una giovialità naturale ed una grande vivacità che lo fauno spesse volte riuscire nelle sue imprese. La civiltà che consiste nella decenza del favellare ed in una dolce amenità di costumi è il più bell' appannaggio del Francese. Ma i progressi della civiltà hauno moltiplicato in Francia i caratteri deboli, leggieri e servili. La rivoluzione stessa ha sovente prodotto gli eccessi della più vile adulazione ed un egoismo senza pari. Ma questi sono vizi di alcuni ambiziosi e non vizi della nazione. Il popolo in generale ha

molta energia; esso è dispostissimo a mormorare, ad ammutinarsi ed è anche in certi momenti intrattabile e feroce. I Francesi senz'essere di alta statura, sono generalmente ben proporzionati, ben disposti e di grande attività; e vanno men soggetti degli altri popoli alle deformità corporali. Le donne hanno moltissima grazia, piacevolezza e giocondità: le accuse di leggerezza e di immoralità che ad esse si fanno sono un po'troppo esagerate.

Costumi, usanze, divertimenti.

I loro divertimenti consistono nel ballo, nei giuochi e negli spettacoli: i loro esercizi nella scherma, nel cavalcare, nel giuocar al bigliardo ed alla palla.

L'uniformità nei costumi, nelle usanze e negli abiti si stabili dopo Francesco I. La corte non cominciò che in quell'epoca a servir di modello alle provincie riunite. Sotto il medesimo Re i Francesi cominciarono ben anche a distinguersi nella galanteria e nella civiltà. Essi pei primi abbandonarono l'uso della lancia e della picca. Portaron vesti e tuniche fino al XVI. secolo. Sotto Luigi il Giovane lasciarono l'usanza della barba e la ripresero sotto Francesco I. e non cominciaron a raderla interamente che sotto Luigi XIV. In oggi la foggia di vestire dei due sessi è si variabile che sarebbe impossibile il darne qui una breve descrizione. Basta il dire che la Francia è il pacse delle mode, e che le altre nazioni se ne fanno un pregio di seguirle.

Dotti, letterati, artisti.

La sana filosofia, dice l'autore del secolo XIV., non fece in Francia sì grandi progressi quanti ne fece in Firenze ed in Inghilterra; e se l'accademia delle scienze ha renduto importanti servigj allo spirito umano, non mise per questo i Francesi al di sopra degli altri popoli. In quest'epoca tutte le grandi invenzioni e le grandi verità vennero dai nostri vicini. Ciononostante i Francesi si distinsero sommamente nell'eloquenza, nella poesia, nella letteratura e nei libri di morale e di piacevolezza. Non era però ancora in Francia alcun genio che desse alla lingua Francese que' modi, que' numeri, quelle proprietà di stile e di dignità che cotanto l'abbellirono in seguito. Alcuni versi di Malherbe facevano soltanto sentire ch' essa era capace di grandezza e di forza. Quelle stesse dotte persone che avevano scritto assai bene in Latino, come un Presidente de Thou ed un Cancelliere de l' Hó-

pital non erano poi gli stessi quando trattavano la propria lingua. Il Francese distinguevasi solo con una certa semplicità che formava l'unico merito di Joinville, d'Amiot, di Murot, di Montaigne, di Regnier, della saiira Ménippée.

Tragici, comici, satirici ec.

Ma finalmente il gusto si diffuse; e Corneille e Racine riportarono la palma nel genere tregico: l'uno si distinse colla
maestà e colla grandezza, l'altro coll'accoriezza nell'indagare le
passioni, colla continua eleganza e parità dello stile, e tutti e
due meritarono un posto anorevole a fianco dei Sofocti e degli
Euripidi. Molière cavò la commedia dal caos, come Corneille
aveva fatto della tragedia, e le sue opere sono superiori a turte
quelle che ha prodotte la Francia in questo genere.

Oratori ec.

Boileau colle sue satire, e particolarmente colle belle sue epistole e coll'arte ponica, fece rivivere Orazio e Giovenale, e divenne il legislatore del baon gusto. Bourdaloue, Massillon, Flechier, Bossace partareno l'eloquenza della cattedra ad un grado di perfezione fin allora sconescinto. Gli ultimi due si distinsero spezialmente nelle orazioni funebri genere d'eloquenza nel quale i Francesi si distinsero al sommo. Il Telemaco di Fénélon, tradotto in tutte le lingue, è uno dei più grandi monumenti del gran secolo della Francia.

Filosofia, dialettica ec.

Lo stesso, si dica dei Caratteri de la Bruyere, opera scritta con uno sille conciso, robusto, rapido, pieno di espressioni pittoresche ed in eni si fa uso di un genere affatto nuovo della lingua, senza trasgredirue le regole; dei Mondi di Fontenelle, primo esempio dell'arte delicata di sparger grazie fin sulla filosofia; del Dizionario di Bayte capo d'opera di dialettica; e finalmente dello Spirito delle teggi di Moniesquiça che si legge e per diletto e per istruzione, ed in cui si rinvengono tutte le grazie dello spirito congiunte a profonde idee ed a pensieri arditi. Pascal fissò la lingua colle sue Lettere Provinciali: quest'è la prima opera di genio che venisse scritta in prosa: vi regnano un gusto squisito e tutti i generi d'elequeuza. L'inimitabile Lafontaine, unico per la sua ingenuità e per le sue grazie supera nella maggior parte delle sue favole tutti quelli che hanno scritto

prima e dopo di lui. Quinault in un genero nuovo, e tanto più difficile quanto compare più facile, è degno di essere annoverato fra tutti i suoi illustri contemporanei; a dispetto delle critiche ingiuste di Boileau, s'imparano a memoria alcune scene intere delle sue opere, e la semplice e bella natura che vi si mostra spesso, piace tuttavia in Europa a quelli che posseggono la lingua Francese e che hanno buon gusto.

Vaugelas, Dumarsais, Dubos, Ducange, gli Arnaud, Daguessau, Vertot, storico piacevole ed elegante: Sant-Réal, eguale forse a Sallustio nella sua congiura di Venezia; Crébillon, J. B. Rousseau, Lamotte, Chaulieu, Chapelle, Lafarre, le signore Lafayette, Deshoulières, Sévigné, e molti altri appartengono a quel secolo sorprendente che vide nascere Descartes. Tournefort co'suoi viaggi in Ispagna, in Inghilterra, in Olanda, in Grecia ed in Asia ha renduti grandissimi servigi alla Storia naturale ed in ispecie alla botanica.

Belle arti.

Le arti, che non dipendono unicamente dallo spirito, come la musica, la pittura, la scultura, l'architettura avevano fatto deboli progressi in Francia prima del secolo di Luigi XIV. Ma in allora presero un nuovo slancio e nacquero in folla alla voce di Colbert che fu il Mecenate degli artisti.

Pittura.

Dopo Poussin che viveva sotto Luigi XIII. i Francesi hanno sempre avuto de' grandi pittori; e senza trattenerci di un Lesueur che non ebbe a maestro altri che se stesso, di un Lebrun che cotanto si distinse nel disegno e nella composizione, essi ne hanno più di trenta che lasciarono opere ricercatissime, siccome sono quelle dei Bourdon, dei Valentin, dei Vateau e di altri. Vastissime opere di pittura offre la soffitta di Lemoine, a Versailles. Ma gli sforzi di Vien, di David, di Vincent, di Regnaud e dei loro allievi hanno portato la scuola Francese moderna ad un grado forse superiore a quello del secolo di Luigi XIV.

Scultura.

Nella scultura possono citarsi Puget che si una volta scultore, pittore ed architetto, e che si rese celebre co' suoi molti capi d'opera che si ammirano in Marsiglia ed in Versailles; Girardon, noto pei bagni d'Apollo e pel mausoleo del Cardinale de Richelicu; i Coiseroix, i Coustoux ec.

Architettura.

Monsard, Perrault, Lavau e Dorbai sono ginstamente annoverati fra i migliori architetti, senza far menzione di quelli che si resero illustri sotto il regno di Maria de Medici, quale fra gli altri fu Desbrosses cui la Francia va debitrice del palazzo del Luxembourg e della porta maggiore di S. Gervasio a Parigi. Nella teoria e nella pratica delle fortificazioni si segnalò Vauban.

I Francesi si distinsero altresì nell'arte di coniar le medaglie, di incidere le pietre preziose, di cesellare in oro ed in argento; nell'arte di moltiplicare e di eternare i quadri coll'incisione, e finalmente in quella di fondere in un sol getto figure equestri colossali.

Chirurgia.

Dopo di aver fatta l'enumerazione di tutte le arti che cotanto contribuirono alla gloria dello Stato, non passeremo sotto silenzio la più utile di tutte, la chirurgia, nella quale i Francesi superano non poche nazioni del mondo. Nè solamente trovausi in Francia abili chirurgi, ma si fabbricano altresì con somma perfezione gli strumenti necessari, e se ne somministrano a tutte le nazioni vicine.

Voltaire, Rousseau ec.

Il secolo poc'anzi terminato sostenne poi con molto onore la gloria di quello che lo ha preceduto. Voltaire colla sua sorprendente universalità in quasi tutti i rami di letteratura, fa l'ammirazione della dotta Europa. Giovanni Giacomo Rousseau colla maschia sua eloquenza ha contribuito moltissimo a dare alla lingua Francese tutta l'energia e tutte le bellezze di cui era capace. Il suo Contratto Sociale ed il suo Emilio trovansi in tutte le biblioteche. Gresset, Marmontel, Colardeau, Bernard haund anch'essi lasciato e come letterati e come poeti opere pregiate e nomi celebri.

Filosofi e politici.

Ma il secolo XVIII. si è soprattutto distinto co' suoi scrittori di filosofia e di politica. Le opere di Mably. Condillac, Raynal, Diderot ec. hanno cangiato le idee sociali in Francia ed in Europa.

Matematiche.

Tutte le scienze matematiche hanno fatto parimente rapidissimi progressi. D'Alembert divenne celebre colla scoperta dei principi generali del movimento dei corpi solidi e dei fluidi, e del nuovo calcolo necessario nella teoria del movimento dei fluidi, e dei corpi flessibili. Il problema della pressione degli equinozi, di cui Newton ci diede soltanto una soluzione incompleta, è stato sciolto dallo stesso geometra. Clairaut, Bezont, Legendre, Laplace e Lagrange ec. si sono infinitamente distinti nelle matematiche. L' astronomia e la geografia hanno partecipato a questo general movimento: Lalande e Méchain nella prima, d'Anville, Bougainville, Gosselia, Mentelle, Malte-Brun e Buache nella seconda, hanno contribuito moltissimo a propagare in Francia lo studio di queste scienze.

Storia naturale.

Il laborioso Daubenton, Buffon questo eloquente storico della natura; Lacépède, il degno collaboratore e continuatore di Buffon, si noto per la bella Storia dei pesci, Hauy, Lamarch, sono stati i Plini ed i Gessner del loro secolo e della Francia. Chimica.

La chimica, mercè le fatiche dell'illustre Lavoisier e di molti altri dotti, come Bertholet, Guyton-Morveau, Fourcroy, Chaptal, Vauquelin, Deyeux ec. è divenuta una scienza nuova. Belle arti.

La pittura, la scultura, l'architettura e la chirurgia sopra tutto, non hanno perduta l'alta loro reputazione, ed i Francesi possono ancora citare nomi celebri in ognuna di queste arti.

Non passeremo sotto silenzio il Dizionario Enciclopedico, celebre deposito delle cognizioni umane del quale andiam debitori a Diderot e d' Alembert che ne han concepito il progetto e diretto l'esecuzione. La nazion Francese si glorierà eternamento d'aver avuto illustri militari, magistrati, dottori, letterati, geometri, gramatici, fisici che concorsero a quest' impresa altrettanto utile quanto faticosa.

Letteratura presente.

In questi ultimi anni si osservò, benchè le scienze esatte ed alcune arti piacevoli abbieno fatto alcuni progressi, benchè siasi pubblicato un gran numero d'opere, che la letteratura in generale e in ispezie i suoi alti rami non sono stati sì floridi: vide

le luce una folla d'insipide e barbare produzioni più proprie che altro a disonorare la Francia e a sopraffare il pubblico a dispetto degli sforzi di alcuni, che combattono tuttavia contro il pessimo gusto che par veglia introdursi nella patria dei Racine, dei Voltaire, dei Molière e dei Despréaux.

Manifatture e fabbriche.

Le manifatture e fabbriche della Francia sono celebri da per tutto, e colla loro perfezione corrispondono alla premura che prende il governo per mantenerle e per incoraggiarle. Oltre l'incomparabile manifattura nazionale delle tappezzerie di Gobelins e dei tappeti della Savonnerie, ce ne sono altre ancora degne di considerazione a Arras, Beauvay, Felletin, Aubusson ec. note a tutte le nazioni. Ciononostante esse non sono di tanto lucro quanto le fabbriche di panno notissime sì per la qualità e la finezza, che per la vivacità e solidità dei colori, e quanto le fabbriche di seterie, soprattutto di Lione, benchè quest'ultime sieno molto meno floride al presente che pel passato.

Dopo la metà dell'ultimo secolo le manifatture e le fabbriche di lana sono state maggiormente perfezionate ed accresciute. La fabbricazione delle stoffe di lana sparsa quasi per tutta la Francia,

è immensa, ed assai considerabile ne è l'esportazione.

I dipartimenti settentrionali producono quella magnifica tela che eguaglia in bellezza le migliori tele di tutte le nazioni. Assai celebri sono altresì le manifatture di specchi e di vetri. Un'altra manifattura che merita aucora maggior considerazione per la sua utilità si è quella del piombo in lamine, le cui opere durano più lungo tempo che quelle del piombo fuso. Lo stesso si dica della manifattura delle armi bianche stabilita ne'dipartimenti del Basso-Reno, e delle armi a fuoco di Versailles, Liège, Charleville, Sant-Etienne ec. come altresì le fonderie dei cannoni e delle fabbriche di cordami e di tele per vele.

Si fabbrica porcellana in molte città della Francia, ma quella di Sèvres supera tutte le altre sì per l'eleganza delle forme e la perfezione del disegno, che per la ricchezza e la vivacità dei colori. Fra il gran numero delle manifatture di majolica si distinguono quelle di Scerux, di Tout, di Nidervillers ec.

L'orificeria, i lavori di falegname e d'ebanista in Parigi sono ammirati per la finitezza e l'eleganza delle forme. Le fabbriche di carta sono celebri sì per la quantità, che per la qualità: quelle

d'Annonay e di Courtalin sono fra le migliori d'Europa. Bellissimi sono i lavori di moda non solo per abbigliamenti femminili, ma anche per masserizie ed altri oggetti d'oro, d'argento, di bronzo, di plaqué, di latta ec. Chi fosse vago di una esatta descrizione delle manifatture dell'industria Francese, potrebbe consultare il Quadro alfabetico dei luoghi delle manifatture e fabbriche e di altri oggetti dell'industria Francese, che trovasi aggiunto al volume sesto della Geografia Universale di Mentelle e Malte-Brun.

Commercio.

Dopo di aver fatto una succinta numerazione delle sorgenti del commercio Francese, ci rimane a parlare dello stesso commercio. Egli è facile il formarsene un'idea: la posizione vantaggiosa della Francia fra tre gran mari; il non picciol numero dei suoi fiumi e dei canali navigabili che assicurano la comunicazione delle sue terre centrali coi porti, e reciprocamente; il mantenimento delle grandi strade; la varietà immensa delle produzioni congiunte all'industria nazionale; la felice combinazione che le diede de' vicini il cui commercio è passivo; la temperatura del suo clima che le procura l'incalcolabile vantaggio di spedire e di ricevere le sue navi in ogni stagione; tutto concorre a procurare a questa potenza un commercio estesissimo e della più grande importanza. Troppo ci allontanerebbe dal nostro scopo principale il dare qui un esatto e per conseguenza lunghissimo ragguaglio del commercio interno ed esterno della Francia; e perciò chi desiderasse di conoscerlo perfettamente potrebbe consultare i quadri relativi al commercio tratti dalla Statistica generale della Francia, e pubblicati da Mentelle ec. nel Tom. VI. della Geografia universale, il I.º Quadro generale delle importazioni delle principali mercanzie originarie delle potenze Europee e di alcune contrade dell' Asia, dell' Africa e dell' America, e del prodotto del loro valore nei porti e nei magazzini di deposito sulle frontiere della Francia. II.º il Quadro del commercio esteriore e della navigazione della Francia. III.º il Quadro generale delle esportazioni delle mercanzie originarie di tutti i dipartimenti marittimi della Francia e del prodotto del loro valore. A questi quadri trovasi aggiunto il nuovo regolamento dei pesi e delle misure, ed il rapporto che passa fra questo e l'antico sistema.

## IL COSTUME DELLA FRANCIA

SCTTO

## I GALLI ED I ROMANI.

la storia dei Galli e dei Franchi si famosi per le loro invasioni e per le loro conquiste, a somiglianza di un gran fiume, scaturisce da meschina e quasi ignorata sorgente, cui l'orgoglio e la credulità tentarono invano d'ingrandire con prestigi e d'illustrare con favolosi racconti. Ma se l'origine di questi popoli, siccome abbiamo di già dimostrato, va smarrita nella profonda caligine dei tempi che circonda la culla di tutti i popoli settentrionali, non sono ignote le loro valorose azioni per cui poscia si resero cotanto celebri nelle più belle contrade dell' Europa, e da noi si sono già fatti conoscere i costumi, le leggi, le usanze ed il culto dei Galli e dei Franchi, allorchè abbiamo descritto l'Antico Costume della Germania nella quale essi abitavano. Opportuna però qui sarà una particolare e più distinta notizia di questi popoli; auzi necessario ci sembra il rappresentare come in un solo quadro le antiche costumanze di questi primi abitatori della Francia delle quale intraprendiamo la descrizione. « Tolga il cielo, così l'illustre signor Conte di Segur (1), che il ben giusto orgoglio che sentiamo sdegni di volgere l'occhio all'antica nostra origine; nè s'imiti il più degli storici che solo incominciarono le loro narrazioni da Clodoveo, e diasi a conoscere che non siamo tanto ingiusti coi primi autori di tutte le nostre generazioni: noi scendiamo tutti dai Galli, dai Romani, dai Germani e dai Franchi; e il nostro nome, la nostra favella, i nostri costumi traggono origine dall'immischianza di quelle nazioni,

<sup>(1)</sup> Storia della Francia. Proemio.

come il nostro carattere, le nostre leggi, le nostre abitudini, i vizi, le virtù ne serbano ancora le tracce indelebili ».

Favolosa discendenza dei Galli.

Invano si affaticarono gli storici di rintracciare nell' oscurità dei secoli l'incominciamento della grandezza dei Francesi. I Galli prima della loro unione coi Romani e coi Franchi essendo sempre stati bellicosi ed erranti per carattere, e soprattutto troppo fra loro divisi non avendoci lasciato nè monumenti nè istorie scritte ne viene per conseguenza che non si possa farli conoscere se non per le relazioni ch' essi ebbero coi Greci e coi Romani (1). Ammiano Marcellino pretende che la Gallia deserta venisse popolata da una mano di Greci raminghi dopo l'assedio di Troja. I Druidi solevan dire che una parte dei loro antenati fosse aborigena, e l'altra procedenie dai paesi trasrenani. Secondo la tradizione favolosa la più d'iffusa nella Gallia dai Romani e dalla Colonia Focese che si stanziò in Marsiglia, discendevano essi da un Re chiamato Manno, il cui figlio Saturno ribellatosi, venne scoufitto da Titano fratello di lui. Poscia Giove colse il destro e vinse Titano, restituendo la corona a Saturno, finché questi, scacciato dalla ribellione dei suoi sudditi, fa costretto fuggirsene in Italia; ed allora Giove assegnò la Gallia a Plutone, che i Galli nominavano Dis o Tis, e dal quale si dicevano discendenti. Forse a cagione di si fatta credenza serbayano essi una superstiziosa venerazione per le tenebre, non distinguando i tempi se non col numerare le notti, e scegliendo per santuario le più oscure foreste. Sappiamo da Cesare che, dopo Plutone, era Mercurio il Dio al quale i Galli professavano maggior riverenza: essi il chiamayano Teutate, e risguardavanlo come il primo legislatore.

Fattezze dei Galli.

La statura comune dei Galli si elevava a sei e sette piedi; n'era caudida la carnagione, gli occhi cerulei, i capelli biondi,

<sup>(1)</sup> Molti autori si antichi che moderni hanno parlato dei Galli, ma tutti ripartitamente e senza seguito: noi dobbiamo ad un dotto dei nostri gioroi la prima opera completa su di questo popolo, il signor Giovanni Picot di Ginevra ha poc'anzi pubblicato il frutto delle sue ricerche sui Galli dalla loro origine sino al principio della monarchia Francese.

la guardatura feroce, la voce sonora ed aspra. Ateneo nomina le loro donne come le più belle di tutte le barbare.

Coraggio, fierezza e valore dei Galli. Loro carattere.

I Galli consideravano il coraggio come la principale virtù. Il primo posto nelle pubbliche convocazioni e nei conviti era sempre assegnato al più prode. Non si conosceva da essi che la legge del più forte: tutti i dicitti si acquistavano colla vittoria, si perdevano colla sconfitta. Il corregio delle consorti dei Galli era non meno celebre di quello dei loro mariti; queste li seguitavano alla guerca, li incoraggiavan nel bollor della mischia e li arrestavano se fuggitivi. Finchè i Galli conservarono i loro fieri costumi e cotauto corazgio, diffondevasi ovunque il terrore del loro nome, ed i Romani solevano paragonarli alla folgore. Al primo grido di una guerra con essi eleggevasi tosto il Dittatore, aprivasi l'erario sacro, e cessava ogni dispensa dal servigio militare, non esclusi i sacecdori medesimi. Il popolo Romano non credette d'essere signore del mondo se non dopo di aver soggiogata la Gallia. Prima di combattere prosontuosi, godevano d'insultare il nemico; ed alcuna volta veggendo avanzarsi le legioni Romane, ponevansi a sedere negli alloggiamenti per manifestare con quanto disprezzo ne atiendessero l'assalto; poscia balzando in piedi mandavano grida spaventevoli, e percotendo gli scudi fra loro s' animayano a vicenda con questo rumore: la brayura cangiavasi in furore, e con urli orribili atterrivano più che coll' armi.

Loro eccessiva audacia e viltà.

Grudeli dopo la vittoria, sagrificavano una parte dei prigionieri agli Dei infernali; ma se il nemico era da tanto che potesse reggere al primo loro impeto, s' invilivano tosto, e la fuga loro non era meno precipitosa dell' irruzione. Polibio, Diodoro, Strabone, Plutarco, Silio Italico, Cesare, Dione, Cassio, tutti gli autori convengono che tra i Galli era del pari eccessiva l' audacia e lo scoraggiamento, e che passavano di slancio dalla temerità al più vile timore.

Generosità e crudeltà ec.

Spesse volte il nemico valoroso eccitava un sentimento di generosità nei Galli, i quali poi erano crudeli ed inflessibili contro i vili ed i traditori. Sebbene, fidandosi nella sola forza delle

persone e nel coraggio, sdegnassero d'imitare le militari evoluzioni e la giudiziosa tattica dei *Romani*, pure furono alcuna volta veduti far uso di artifici per assicurarsi della vittoria. Nelle loro scorribande tal trasporto mostravano pel bottino, che non perdonavano nè a templi, nè a tombe, e nulla rispettavano di sacro; quando invece nel proprio paese stavansi sottomessi ai sacerdoti; e creduli e superstiziosi veneravano con cieca fiducia le predizioni dei *Druidi* e delle *Fate*.

Ospitalità.

Quanto formidabile era questo popolo a'suoi nemici, altrettanto era cortese ed ospitale coi viaggiatori: l'uccisione di uno straniero era punita con una pena doppia di quella stabilita per l'assassinio di un Gallo; e se il viaggiatore fosse stato in qualche abitazione spogliato di alcuna cosa, il suo ospite e tutta la borgata soggiacevano ad una grave ammenda per risarcirlo.

Disprezzo per l'agricoltura.

Conseguenza di un barbaro e puerile orgoglio, disprezzavano i Galli l'agricoltura, le arti e lo studio: il lavoro dei campi e le cure domestiche erano occupazioni delle sole donne: nell'intervallo tra le cacce e i combattimenti tutto il loro piacere consisteva nel riposo. Avvezzi ad un clima temperato, temevano assai l'aria infocata delle regioni meridionali, come del pari non potevano sopportare le fatiche e gli incomodi di un lungo cammino. Abituati all'indipendenza ed all'ozio, divenivano incostanti, volubili e curiosi; e tale fu sempre il carattere dei Galli.

Cibi.

Semplici e grossolani erano i cibi di cui usavano i Galli, e riducevansi al latte, al formaggio, al mele, ed a quello che ritraevano dalla pescagione e dalla caccia: mangiavano sdrajati sulle pelli de'lupi o de'cani; le sole mani erano strumento pel mangiare, e facevansi scrvire dai loro figliuoli dell'uno e dell'altro sesso; la bevanda più comune fu per essi una specie di birra cavata dall'orzo fermentato che chiamavan cervogia, e della cui schiuma valevansi le donne per imbiancare la cute. Nei conviti un solo nappo serviva a tutti. Dopo la conquista dell'Italia nacque in essi una funesta passione pel vino, a tale che non di rado vendevano uno schiavo per avere una tazza di quel liquore. Essi ammettevano ed invitavano ben anche gli stranieri ai loro ban-

CHE 1774 2 FOT 78 BOPPLE CORRESPONDE



chetti, ed offrivano sempre le migliori vivande ai più valorosi: i loro pranzi, come quelli dei Germani terminavano spesse volte con liti e combattimenti particolari: essi erano sì avidi di lodi, che i loro capi andando alla guerra conducevan dei poeti, i quali seduti alle loro mense vi cantavano le loro gloriose gesta: questi poeti erano scelti fra i sacerdoti conosciuti sotto il nome di Bardi, de' quali parleremo all'articolo Religione, e che portavano in allora un abito bruno. Tanto era in onore presso i Galli la sobrietà, che veniva punita l'intemperanza; e risguardavasi quasi come cosa vituperevole la grassezza che ne consegue della persona; anzi la legge sottometteva ad un'ammenda coloro il cui ventre sopravanzasse in circonferenza un cinto di cui avevano determinata la misura.

Abiti dei Galli in generale.

Secondo Diodoro di Sicilia l'abito dei Galli consisteva in una tunica di varj colori e nelle brache: sopra la tunica solevano porre un sajo rigato od a piccioli quadretti od a rombi, pesante nell' inverno e leggiere nella state, e lo strignevano con un fermaglio. Vedi num. 1 Tavola 1. Un epigramma di Marziale ci fa sapere che questi popoli preferivano a'suoi tempi il colore rossigno o giallo-dorato (1), e in altro luogo dice che il mantello era corto e che non giugneva a coprire che la metà delle natiche (2). Strabone pretende che invece della tunica portassero un abito corto colle maniche che scendevano fin sotto la cintura: quest'era un sajo militare; e ce ne aveva di varie specie, poichè si dava lo stesso nome alla maggior parte degli abiti che gli uomini portavano sopra la tunica. I monumenti trovati a Metz e a Langres o ne'loro dintorni, rappresentano gli uomini colla tunica che oltrepassa il ginocchio, con due maniche, ma più sovente con una sola; il mantello è disposto come la toga, o fibbiata sul petto: alcuni sopra il mantello ne portano un altro più picciolo con un cappuccio: questo era il bardocucullus lingonicus. Le donne qualche volta non portano che la tunica che scende fino ai piedi, l'estremità della quale è frastagliata come quella del giovane num. 2; un' altra finalmente porta fra la tunica ed il

<sup>(1)</sup> Roma magis fuscis, vestitur Gallia russis, Et placet hic pueris, militibusque color.

<sup>(2)</sup> Dimidiusque nates gallica pulla tegit.

manto una veste che giugne alla metà della gamba, vedi il num. 3. Il calzare si degli nomini che delle donne è stretto ed ascende più in alto del lembo della tunica: essi portavano altresì una spezie di pantofola. La maggior parte delle figure rappresentate ne' suddetti monumenti portano un cosanetto od un bicchiere. I capelli delle donne sono in vari modi intrecciati, od alzati con un nastro intorno la faccia, o nascosti in parce dal loro berrettino o picciolo velo, oppure sciolti di dietro. Dai monumenti di Langres è presa la donna num. 4, con un picciolo grembiule sulla sua tunica frastagliata all' estremità, e che gitigne soltanto a mezza-gamba; i suoi capelli sono in parte nascosti dalla cusha formata da un pezzo di stoffa o di tela: ella porta un secchio. L'altra seduta num. 5. è cavata dai monumenti di Metz: essa tiene un cosanetto sulle suc ginocchia; della sua tunica non si 'eggon che le maniche che arrivano fino alla giuntura delle mani: la sua veste, stretta al petto fino alla cintura e poi larga fino ai piedi, è guernita d'un collare; le maniche corte e frastagliate giungono fino al gomito e sono strette da nastri; la cintura è ornata di una piastra rotonda di metallo; l'acconciatura de' suoi capelli è semplicissima.

Gli Atrebati.

Gli Atrebati, la cui capitale era Arras, andavano vestiti della caracalla, abito con maniche e con cappuccio e che giugneva soltanto alla metà delle coscie. L'imperatore Marco-Aurelio-Antonino l'aveva adottato. Comio, loro Re, vien rappresentato colla clamide sulla spalla e coi capelli ondeggianti sulle spalle: il suo caschetto larghissimo al basso porta di dietro una ciocca di svolazzanti crini. Sopra un monumento del basso impero, conservato in Narbona e riportato dal Montfancon e poscia da Malliot (1) veggonsi i Galli di quelle contrade portar soltanto la tunica e la toga: la tunica è cinta, e più o meno lunga scende ora sopra ora sotto al ginocchio, e qualche volta fino ai piedi; le maniche larghe e sovente frastagliate terminano al gomito, le maniche strette di alcuni altri scendono fino alle mani: gli uni hanno la barba, gli altri ne sono rasi, ma tutti hanno i capelli alla Romana: Le

<sup>(1)</sup> Recherches sur les Costumes etc. des acciens peuples etc. Paris, 1804, vol. III. in 4.º fig.º

maggior parte hanno la testa mida; altri portano una specie di berretto coll' orlo un po' rilevato. Un di que' Galli merita maggiore osservazione per la forma delle sue brache ampie e lunghe che giungono al malleolo. Nel mezzo degli nomini vedesi la figura di una donna, la cni tunica scende fino ai piedi; le maniche si allargano scendendo, e giungono un po' più basso del gomito: il suo manto posto sulla spalla sinistra cade di dietro verso la coscia dritta e va a posare sul braccio sinistro: la testa è coperta, ma è assai difficile il conoccere se ella il sia da un velo o da un lembo del suo manto. Tutte le figure di tal monumento sono a piedi nudi.

## Ornamenti.

I Galti si dell' uno che dell' altro sesso, secondo Diodoro Siculo, si servivano dell' oro per ornarsi: essi ne facevano braccialetti, collane, anelli che portavano alle due braccia ed all mani: cercavano il corallo per farne delle else, e per ornarne le corazze e gli scudi. Avevano per questi fregi una smodata passione: anche i loro idoli si onoravano coprendoli di siffatti ornamenti; ed allerquando il Re dei Galli Catumando entrò in Marsiglia volle impetrare il favore di Minerva presentando una ricca collana d'oro alla Dea. Più sicavagante lusso, e più conforme ai loro barbari costumi era quello che si usava nei loro eserciti: attaccavano essi all'estremità delle lance ed al collo dei cavalli le teste dei nemici; ed i loro ccanj guerniti d'oro servivano poscia per vasi nei conviti.

## Governo.

Al tempo delle prime invasioni dei Galli, secondo il racconto degli autori Latini, tutte le loro tribii crano raccolte nelle Gallie sotto ad un capo, e da questa unione derivava la forza loro: la libertà, l'eguaglianza che regnavano tra quelli si dimostravano dal valore e dalla fierezza loro, non che dalle pubbliche adunanze, nelle quali decidevano le guerre, e qualche volta giudicavano lo stesso lor capo. Sembra però che a mano a mano l'ambizione dei saccedoti, e quella dei più poderosi guerrieri li venisse poi distruggendo, cangiasse la forma di governo, e la rendesse ad un tempo teocratica ed aristocratica, dal che ne venne aver essi gradatamente perduta la più gran parte della propria forza e libertà. Quando le vittoriose armi dei Romani.

vi penetrarono, quei popoli erano di già affievoliti in modo da non poter opporre la vigorosa resistenza che nasce dall'unione; e la Gallia cessando di essere oggetto di terrore, divenne per Roma una preda che invogliava, e da ottenersi con facilità. Cesare ne informa che i Pontefici dei Galli, così celebri sotto il nome di Druidi, si rinnovavano sempre scegliendo i novizi fra le famiglie più ragguardevoli per nascita e per ricchezza, e che quindi i nobili ed i sacerdoti componessero nello Stato due ordini o classi eminenti fra le altre, le quali distrussero a poco a poco l'indipendenza dei popoli.

Ambacti o Solduri

Giusta l'antico costume dei Celti, i capi più valorosi erano sempre circondati da giovani guerrieri che si chiamavano Ambacti o Solduri, i quali consacravansi e aderivano immutabilmente al destino di questi; il loro attaccamento era a tutte prove: li accompagnavano in tutte le fazioni, nei combattimenti face vano essi scudo col proprio corpo, e risguardavano come un'infamia il sopravvivere alla morte di quelli. Altrettanto siffatti capi adempivano a riguardo dei loro Solduri tutti i doveri di commilitoni e di protettori, difendendoli nel caso di contese, assegnando loro una parte del bottino adeguata ai servigi prestati, e ricompensandoli o con una porzione delle terre conquistate, o con doni di cavalli, d'armi, di collane e di armille. I capi e i primari Ambacti erano i soli che combattessero a cavallo. La fanteria, già primo nerbo degli eserciti Galli, cadde in dispregio, e il fiore della nazione formò un ordine equestre, che ben tosto signoreggiò nelle assemblee come sui campi di battaglia.

Autorità dei nobili e dei sacerdoti.

Tale si fu l'origine della nobiltà fra i Galli, la cui autorità s'aumentò per la colleganza fatta col sacerdozio. Cesare asserisce, che a'tempi suoi l'autorità era tutta riposta nelle mani dei nobili e dei sacerdoti, e che il popolo giaceva in uno stato poco diverso del servaggio.

Mentre i nobili s' impossessavano dell' autorità militare, i Druidi traevano a se la legislativa e la giudiziaria; e lo stesso Cesare n'informa che i Pontesici decidevano le controversie, sentenziavano in tutte le liti, punivano tutti i delitti, e davan legge in tutto eiò che risguardava le materie del culto: talchè un Gatto

colpito dai loro anatemi più non poteva mostrarsi nè sul campo, nè ai sacrifizi, nè nelle assemblee, nè ai pubblici banchetti.

Druidi. Origine di questo nome.

I Druidi « decideano ( così Cesare della Guerra Gallica lib. VI.) tutte le controversie si pubbliche, come private: e se per avventura viene commesso qualche misfatto, o qualche omicidio, se v'è lite intorno all'eredità, o intorno a' confini, essi sono i giudici che sentenziano, essi che stabiliscono del gastigo e del premio; e se egli avviene, siasi persona pubblica, ovvero privata, che non voglia stare al loro giudizio, le proibiscono l'andare al tempio a offerire i suoi sagrifizi (1). Questa pena è appresso di loro la maggiore di tutte; conciossiachè quelli che sono in tal maniera interdetti, sono tenuti in concetto d'uomini empi e malvagi; ognuno li fugge; ognuno ricusa di praticarli e d'abboccarsi con loro, per timore di non essere imbrattato del loro contagio; finalmente non viene a costoro fatta ragione, se la domandano, nè possono partecipare d'alcuna dignità ». I tribunali ordinari erano composti di un Presidente, di molti consiglieri scelti fra i più attempati noti pe'loro talenti, e di avvocati per difendere il diritto delle parti: i giudici, coperti di una veste tessuta d'oro, portavano un collare, dei braccialetti ed anelli d'oro.

La venerazione che questi Pontefici conservavano pei boschi, e particolarmente per la quercia, la quale in idioma *Celto* chiamavasi *Deru*, fu probabilmente quella che diede origine al loro nome di *Druidi* (2); ed il luogo principale delle loro radunanze

(2) Secondo l'opinione di altri scrittori la parola Druido nasce verisimilmente dalla voce Celtica Derwiddyn che significa uomo del visco quercino; cioè der quercia, wid visco, dyn uomo. Tutte le altre supposizioni dei diversi autori, essi dicono, che cercando l'origine o la radice

<sup>(1)</sup> Era questa interdizione somigliantissima alla scomunica che usasi tra i Cristiani. Ottomano dice che si fulminava questa pena ad intere popolazioni, per cui il poter dei Druidi rendevasi assai più grande di quello dei magistrati, e questo è chiaro, perchè essendo essi i giudici delle controversie, e nel medesimo tempo i reggitori delle coscienze potevano combinare insieme il diritto civile coll'ecclesiastico, e talora col secondo diritto render nullo il primo, come dice l'antore poco sotto. V. la bella edizione dei Comm. di Cesare che si sta pubblicando tradotti in lingua Italiana nella tipografia di Vincenzo Ferrario.

in una foresta sacra si chiama anche al dì d'oggi Dreux, città delle querce; era tanto in quel luogo come a Chartres ove si rogolavano gli affari comuni, e si eleggeva il gran Druida, ossia il sovrano Pontefice. Ci ha ancora presso di Autun, capitale degli Edui, una montagna denominata Mont-Dru, perchè vi avevano anticamente i Druidi un lovo collegio.

Sembra che, somiglianti ai sacerdoti Egiziani, professassero due religioni: l'una pubblica pel volgo, l'altra mistica e riservata ai soli iniziati od agli uomini più insigni dello Stato; i loro dommi non erano scritti, ma comunicavansi soltanto per tradizione. « I Druidi, scrive Cesare, insegnano il movimento degli astri, la natura delle cose; la potenza dei Numi; persuadono i Galli dell'immortalità dell'anima e della metempsicosi, e col mezzo di siffatta opinione allontanano da essi ogni tema della morte ».

Gallie divise in varie confederazioni.

Quando i Romani conquistarono la Gallia, la trovarono divisa in varie confederazioni rivali, come i Berruiesi, gli Alvergnati, gli Edui, ec. oltre ben trecento picciole popolazioni, alcune delle quali governate da Re, altre da un senato e da capi prescelti. Quello degli Edui portava il titolo di Vergobreto, ed aveva sui popoli il diritto di vita e di morte; ma per altro, soggetto egli stesso, non poteva uscire dalla sua sede senza esporsi al pericolo di perdece il potere e la vita.

Dieta generale.

L'unico vincolo che teneva ancora collegati fra loro, i Galli; e che offriva modo di opporre qualche resistenza ai nemici esterni, e di assopire le intestine discordie, era quello di una dieta generale o adunanza di tutti i confederati. Questa si faceva all'aria aperta; tutti i cantoni vi spedivano i propri deputati, ed ognuno vi compariva armato: i Druidi ed i nobili o cavalieri rappresen-

di questo nome formarono delle congetture tratte dalla lingua Greca od Ebraica, s'allontanano dal vero, perchè la seconda non era conosciuta tra i Galli, e della prima non ne avevano essi che una piccola tintura. I Druidi avevano una singolar venerazione per la quercia, sotto cui facevano i loro sacrifici, si velavano il capo della fronda di questa pianta, e al priucipiar di ogni anno si distribuiva al popolo, il visco ec. delle quali cerimonie parleremo in seguito.

tavano la nazione. Colà decidevasi la pace o la guerra, si eleggevano i magistrati, e giudicavansi gli amministratori: probabilmente però siffatti giudizi dovevano essere illusori per capi tanto potenti quanto quell' Argetorice di cui fa menzione Cesare, e che marciava circondato da dieci mila Solduri a lui fidi.

Terzo ordine dello stato.

Poteva quasi annoverarsi un terzo ordine nello Stato; cioè la classe delle donne d'elevato grado, e soprattutto di quelle consecrate al culto ed alla divinazione: non rade volte queste decisero della pace o della guerra; sovente, al paro delle Sabine, valsero a calmare il furore dei popoli già pronti a distruggersi; e la venerazione in cui erano tenute si estendeva tanto, e fino oltre ai confini del loro paese, che Annibale, segnando un trattato coi Galli, stipulò dover essere sottoposte all'arbitramento delle donne della Gallia tutte quelle contese che avesser potuto insorger dopo fra i Galli ed i Cartaginesi. Non aveva questo popolo leggi scritte, e tutto reggevasi a seconda dei costumi e degli usi, tenendo la memoria dei sacerdoti le veci di archivio: il furto e l'assassinio punivansi colla morte: il potere dei padri sui figli era illimitato.

Armi ed usanze militari.

I Galli, secondo Diodoro Siculo, portavano enormi scudi dell'altezza di un uomo, quasi tutti ovali od esagoni, composti di vimini coperti di cuojo e arricchiti di figure di rame a seconda del capriccio d'ognuno; i loro caschetti di rame erano ornati di grandi pennacchi, e variamente ricchi di corna o di teste di diversi animali per cimiero.

Scudi, cimieri, spade ec.

Le loro spade che ferivano soltanto di taglio, erano sostenute obliquamente sulla loro coscia dritta da catene di rame o di ferro, o da un balteo ricco d'oro o d'argento: esse erano di tempra si debole che un sol colpo dato malamente bastava qualche volta a piegarle e renderle inutili, se non si dava il tempo al soldato di raddrizzarla col piede; esse erano senza punta e pesanti abbastanza per tagliare una testa con un sol colpo.

Giavellotti , lancie.

Oltre i Solduri, di cui abbiam già parlato, ci era negli eserciti dei Galli un corpo di mercenari appellati Gesates dalla pa-Cost. Vol. VI. dell' Europa

rola Gesum, giavellotto coll'asta di ferro, e spesse volte ne portavano due alla mano: si dava un egual nome a certi dardi usati dalle truppe leggiere dei Romani. Nel basso-rilievo trovato a Parigi nel 1711 coll'iscrizione Evrises già da noi riportato nel Costume dei Germani Tavola 53 pag. 79 vol. IX. P. II., si vede che ai tempi di Tiberio solevano i Galli combattere colla lancia. che avevano scudi ovali ed esagoni e berretti coll'orlo rilevato. La tragula e l'angon crano una specie di giavellotto di mediocre grandezza, usato dai Galli, e poscia dai Franchi che li lanciavano davvicino e ad una certa distanza: il legno era coperto di lamine di ferro ricurve come gli uncini: se il giavellotto faceva una ferita e vi penetrava, non se ne poteva cavarlo che a gran stento; poichè le punte si attaccavano alle carni, e la ferita diveniva mortale se vi si lasciava per qualche tempo: se poi penetrava nel tessuto di uno scudo era assai difficile il ritrarnelo, ed allora chi lo aveva lanciato si avanzava, ed appoggiando il suo piede sull'estremità del giavellotto, abbassava lo scudo del suo nemico e ssorzondolo per tal modo a scoprire la testa ed il petto lo seriva facilmente coll'accetta e gli passava il petto con un altro de do. Usavano altresì i Galli corte e nodose clave, armate spesse volte di punte di ferro come i dardi, e la spatha, specie di sciabola, la cui elsa permetteva loro di servirsene con ambe le mani.

Guerre.

Gli uni combattevano nudi, non avendo che una cintura, altri portavano giachi di maglia composti di catene o d'anelli di ferro o di rame intrecciati. Prima di combattere correvano davanti al nemico e proponevano ai capi un singolar certame; andavano in guerra ballando e cantando le virtu e le gloriose imprese dei loro antenati; e cantavano ben anche dopo la guerra per celebrare il valore di quelli che si erano distinti colla loro morte, ed innalzavan loro dei trofei, ed offrivano a Marte le spoglie dei vinti. La forza principale dei loro eserciti consisteva nella cavalleria. Cesare ne ritrasse grandi vantaggi contra Pompeo: essi precipitavansi sulla cavalleria nemica contra la quale lanciavano dei dardi ch' essi chiamavano saunies (1); poscia scendevano da

<sup>(1)</sup> Davano altresi il nome di saunies a certe spade grandi, appuntate e dentate.

cavallo e servivansi della spada. Quando l'esercito era in guerra ogni soldato aveva una fascina di paglia sopra la quale sedeva. Essi non adottarono l'uso di trincerare il loro campo se non dopo la perdita d' Avaric ( oggi: Bourges ): quando volevano assediare una piazza, la circondavano, facevano la testuggine, si avanzavano, e dopo la scarica, montavano all'assalto lanciando delle falariche spezie di giavellotti che portavano il fuoco in ogni luogo. Ogni cavaliere dell'esercito di Brenno era seguito da due fanti o scudieri destinati a sottenteare al suo posto se veniva ucciso o ferito: quando avevano ucciso qualche nemico ragguardevole, gli tagliavano la testa e l'attaccavano al collo dei loro cavalli e la portavano poscia nel campo in cima ad un'asta, e l'appendevano finalmente alle porte delle loro cità o delle loro case: se l'ucciso era un Generale od un gran signore l'ugnevano d'olio di cedro e la conservavano per mostrarla agli stranieri, e qualche volta, come abbiam già detto, ne formavano col cranio una coppa guernita d'oro per servirsene nei sacrifizi. Il giuramento più solenne dei militari era fatto sulle loro bandiere: il segno di pace e di alleanza consiteva nell'alzare nudo il braccio.

Non combattevano più nudi i Galli dopo di aver conosciute ed adottate le armi e le costumanze dei Romani: essi ebbero in allora dei cavalieri appellati catafractari od armati pesantemente, cioè coperti di ferro dalla testa fino ai piedi che combattevano colla lancia e coll'accetta, ed ognuno di essi era seguito da due altri cavalieri pronti a sostenerlo ed a cedergli il loro cavallo allorchè il suo era ferito od ucciso: questi due erano armati leggermente, non avendo che l'elmo e la corazza.

Incegne, carri.

Essi avevano per insegna una mano di concordia; e la tromba era uno dei loro strumenti militari. Facevano uso del covinus carro il cui asse era armato di ferro: l'essedum serviva allo stesso uso, e per le pubbliche corse. I carri da guerra erano tirati da due cavalli; un uomo li guidava ed un altro combatteva; qualche volta scendevano dal carro e combattevano a piedi. I cocchieri erano persone libere ridotte dalla miseria a servir di guardia ai ticchi, a condurre i loro carri ed a portare, cantando, innanzi ad essi le spoglie ed i trofei tolti al nemico. Oltre i detti carri avevano pel loro uso ordinario delle vetture appellate

soracum: si dice che le dame Romane desumessero da questi popoli l'uso del pilentum e del petoritum, vetture sospese a quattro ruote, tirate da due o da quattro muli o cavalli.

Religione. Divinità dei Galli.

Adoravano i Galli alcune Divinità che sembravano tolte a varie nazioni straniere: Tarami (Giove), Serapione (Plutone), Beleno (Apollo), Ogmio (Ercole), Eso (Marte), Teutate (Mercurio), Erte o la Dea della terra, Castore e Polluce sotto il nome di Alci, la madre degli Dei, Tansana, Baduena e Minerva, che secondo Plutarco era Iside stessa.

Come rappresentate.

Il Dio Eso invocato dai Galli prima di combattere era rappresentato mezzo nudo con un'accetta in mano in atto di ferire. Vedi la Tavola 53 nel Costume dei Germani. Il loro Teutate, inventore delle arti, portava ali e caduceo alla foggia del Mercurio dei Greci, e la cornucopia come il Teuta dei Cartaginesi ed il Thau degli Egizj; aveva altri attributi ancora non dissimili da quelli del Theut o Tuiscon dei Germani. Prima di essere conquistati dai Romani pretendevano che le loro Divinità avessero i due sessi : ciononostante essi le rappresentavano sotto le apparenze del sesso mascolino: noi abbiamo tuttavia alcune statue di Mercurio che invece del sesso hanno un grande anello: in generale però queste Divinità non avevano che una corda per cintura. Vedi la Tavola 2. L'Ercole dei Galli, diverso da quello dei Greci, era un vecchio rugoso coperto da una pelle di leone, che portava una catena attaccata alla bocca.

Deità inferiori.

Adoravano essi alcune altre Deità inseriori e locali: Rota era la Divinità di Rouen; Matuta o Leucotoe quella di Lutezia; onoravasi Namo in Namur; Nealemia in Tossandria; Ardoena nelle Ardenne.

Fate.

Non si andrebbe errato supponendo che queste Divinità fossero donne deificate; e siccome esse godevano fama di dottrina nell'arte di conoscere il futuro, e di leggere nel libro del destino, così si appellavano col nome di Fatidiche o Fate. È fama che le più celebri e le più sante convenissero in una isola denominata Sena sulla costa dell'Armorica. Le Druidesse











tharre inc

- Chili ed ornamenti dei Druidi

THE ILMAN EF THE DEVELORY OF HANDES o spose dei *Druidi* risguardavansi anch'esse come dotate di spirito profetico; e l'istoria riferisce che una di queste predisse ad Alessandro Severo la sommossa dei soldati e la sua morte. Aureliano le consultò sui futuri destini dei suoi discendenti; e Diocleziano, salito al trono dopo la morte del ribelle Arrio Apro, da lui pugnalato, racconta che nelle Gallie una sacerdotessa avevagli pronosticato che sarebbe creato Imperatore tosto che avesse ucciso un cinghiale, che in Latino chiamasi aper.

Templi.

Non si sa comprendere per qual cagione Tacito asserisca che i Galli non avevano nè templi, nè idoli, mentre numerosissimi fatti smentiscono una tale asserzione: Cepione rinvenne un prezioso tesoro in un tempio dei Galli a Tolosa; in un altro fu portata la testa del Console Postumio; Ausonio parla di un tempio di Belenio amministrato dai Druidi; in Lutezia si andava a levare da un tempio il simulacro di Berecinzia portandolo processionalmente per la campagna, e finalmente Gregorio di Tours racconta la distruzione di un magnifico tempio nell'Alvergna per opera dei Germani sotto i regni di Valeriano e di Gallieno. Il tempio della Dorada a Tolosa era decagono, ma i loro tempi erano ordinariamente ottagoni, ed il pavimento, secondo la relazione di Diodoro Siculo, era seminato di pezzi d'oro cui nessun avrebbe osato di levare. Ciò che potrebbe per avventura aver accreditato l'opinione di Tacito sacà, che avendo i Galli, come tutti i Celti, prima di ammettere le straniere Deità renduti gli onori divini ad un Ente, di cui non credevano di vedere la presenza se non nelle opere sue, per tal ragione adocavano gli astri, la terra, i boschi. i fiumi ed i monti. I Druidi furono per molto tempo conservatori di questo culto naturale, e credevano sopra ogni cosa, che le Divinità amassero di risedere nel fondo delle più cupe foreste, l'oscurità delle quali inspirava un terrore atto sommamente a disporre gli animi alla credenza; e gli accorti Druidi trovavano quelle tenebre misteriose non poco giovevoli alla loro ambizione: sotto il velame di quelle spacciavano di comunicare in segreto cogli Iddii e consultarne gli oracoli.

Druidi divisi in più corpi.

Dividevansi i Druidi in più corpi secondo le funzioni di ciascuno: i Vacerri o Druidi propriamente detti che soli attendevano ai misteri della religione: il secondo corpo era di Lubagi indovini ed auguri, i quali venivano incaricati del materiale dei sacrifizj; questi consultavano il volo degli uccelli e la direzione del fulmine, ed incoraggiavano gli eserciti annunziando ad essi il favore del cielo. Il terzo era composto di Sarronidi, i quali amministravano la giustizia ed istruivano la gioventù nelle scienze e nelle arti; finalmente il quarto era quello dei Bardi che soli erano incaricati di celebrare in versi le azioni eroiche dei grandi uomini. Altri vi aggiungono i Semnotei che erano gli inservienti al tempio e ai Vacerri. L'esercizio di queste importanti funzioni, l'austerità dei loro costumi, il segreto e l'imponente apparecchio che ognor conservavano ne'loro misteri, ed in fine, ciò che più importava, l'ignoranza dei popoli, della quale sapean ottimamente approfit-tare, dava al corpo dei Druidi un potere senza limiti. I discepoli non venivano iniziati nei misteri se non dopo vent'anni di studio nelle loro scuole che si tenevano od in tetre foreste od in antri oscuri. Essi consultavano alcune volte gli Dei coll'esaminare le viscere degli animali e delle umane vittime: queste ordinariamente erano prigionicri di guerra o delinquenti; e quando questi man-cavano, e che gli auguri annunziassero la colfera di un Dio, i sacerdoti facevano tosto costruire il di lui simulacro di vimini, lo riempivano di vivi schiavi, e facevano abbruciare il tutto; e ciò secondo loro, era il solo mezzo onde calmare lo sdegno degli Dei. Augusto proibì ai Druidi queste barbare usanze: Tiberio ne fece crocifiggere alcuni convinti di aver trasgredita questà legge, che venne poi rispettata sotto Claudio.

Loro abiti ed ornamenti.

Vedesi nei monumenti, vedi la Tavola 2, che i Druidi lasciavansi crescere i capelli e la barba; che sotto il loro sajo a maniche ineguali portavano qualche volta una tunica; e che qualche volta pure portavano sopra il sajo un ampio manto, ora aperto ed ora chiuso davanti: il lembo dell'uno e dell'altro formava non di rado un largo festone a punte, sopra cui era una fascia di colore diverso. Il berretto dei capi dei Druidi era semplice e bianco, come bianco altresì era il loro vestimento: in alcune circostanze portavano un cinto di cuojo coperio di piastre d'oro: un fiocco di lana con due fascie di stoffa che pendevano di dietro, come alle mitre dei Vescovi, distingueva il berretto dei grandi

sacerdoti. Lasciavano ordinariamente ondeggiar senza cintura la loro lunga veste, le cui lunghe e strette maniche terminavano qualche volta coa una picciola mostra stretta e frastagliata; allacciavano indifferentemente a dritta od a sinistra il loro manto ampio e con un po' di strascico: alcune volte crano coronati di foglie di quercia; e se ne veggon rappresentati alcuni con uno scettro, ed altri con una mezza luna in mano: questi attributi indicano verisimilmente il loro grado ed il genere delle funzioni cui venivano destinati.

Festa del vischio.

Il taglio del vischio dell'anno nuovo era la più solenne festa della religione dei Galli. Le particolarità di questa festa somministrarono abbondante materia al signor Duclos di comporre una Memoria che trovasi inserita in quelle dell'Accademia (1). Celebravasi tale festa nelle vicinanze di Chartres il 6 della luna di Dicembre alla presenza della maggior parte della nazione. Il vischio è una certa escrescenza che viene sopra alcuni alberi ed in ispecie sulle vecchie quercie: i Druidi additavano la quercia, la quale non avesse meno di trent'anni, sulla quale doveva cogliersi il vischio; s'innalzava un altare ai piedi dell'albero e si faceva una processione, alla testa della quale camminavano due tori bianchi condotti dagli Eubagi e seguiti dai Bardi che cantavano degli inni: venivano in seguito i discepoli dei Druidi e dopo di essi l'araldo vestito di bianco portando un berretto alato ed un ramo di verbena attorcigliata da due serpenti in forma di caduceo. Il gran sacerdote con un rocchetto di finissimo lino sulla bianca sua veste andava a piedi circondato dai Vacerri vestiti quasi come lui, e seguiti dalla nobiltà: era preceduto dai tre più vecchi Druidi; il primo portava il pane destinato al sacrifizio, il secondo il vino in un vaso, ed il terzo teneva una verga sulla cui estremità era una mano di giustizia d'avorio. Giunto il corteggio al piede della quercia, il gran sacerdote, dopo di aver fatte le sue preci agli Dei, offriva in sacrificio il pane abbruciandone un pezzo, e spar-gendo alcune goccie di detto vino sull'altare; poscia ne distribuiva il rimanente agli astanti: finalmente ascendeva sull'albero

<sup>(1)</sup> Chi volesse avere un'idea più estesa dei Druidi, legga l'opera di Jo. Frick stampata in Ulma, nel 1744.

con una falce d'oro in mano, tagliava il vischio che gettava in una bianca tovaglia o nel rocchetto di un *Druido*, e terminava la cerimonia col sacrifizio dei due tori. Si mandavan particelle di quel vischio ai Grandi, se ne distribuivano al popolo, che conservandolo qual cosa sacra, qual preservativo e rimedio universale lo portava da per tutto sospeso al collo, ne collocava sulla porta delle case: i sacerdoti poi avevan tutta la cura di conservarne sempre porzione nei loro templi.

Altre cerimonie.

I Druidi raccoglievano altresì il selago, specie di erica, ed il samolum, erba medicinale, con alcune cerimonie ma con minore apparecchio: un sacerdote a piedi nudi e a digiuno, dopo essersi bagnato, si copriva di una bianca veste, offriva in sacrificio pane e vino e poi andava a raccogliere quest'erba nella campagna: passava la mano dritta sotto la mano sinistra e strappava l'erba senza alcuno stromento, l'inviluppava in un nuovo e bianco lino, ne spremeva il sugo che era considerato qual efficacissimo rimedio contra certe malattie. Vedesi nella Tavola 2, uno di questi sacerdoti con una veste a maniche ineguali cinta sui fianchi: la sua testa è velata, ed il suo calzare giugne quasi alle ginocchia.

Druidesse.

Anche le mogli dei *Druidi*, dette *Druidesse*, prendevano parte nelle cerimonie religiose: la loro principale occupazione consisteva nel profetizzare.

Loro bandiere.

I Druidi avevano delle bandiere di color azzurro, sulle quali era rappresentato il vischio col suo frutto, ed al di sotto un gruppo di serpenti ricamato in argento.

Dai Galli, come da tutte le nazioni non ancora affievolite dal lusso e dalla miseria, era in grandissimo conto tenuta la fecondità, e l'essere sterile riguardavasi quasi come vitupero o sventura, giacchè il numero dei figli, anzichè un carico, diveniva una vera ricchezza.

Cerimonie del maritaggio.

Guardavasi con disprezzo tra i Galli il celibato; e il marito e la moglie viccudevolmente si regalavano una dote. Stava in facoltà delle figlie lo scegliere tra i loro adoratori quello al quale volevano congiungersi; ed allora un *Druido* presentava ai due sposi un nappo nel quale bevevano entrambi due specie di vino versato da due diversi vasi: in ciò tutte consistevano le cerimonie del maritaggio. Solo ad alcune femmine consacrate agli Dei davasi dritto di mantenersi celibi senza ignominia. Al nascere dei bambini queste invocavano per essi i doni e la protezione delle *Fate*. Un monumento conservato a Narbona, vedi la Tavola 2, rappresenta un maritaggio in cui la sposa è velata.

Educazione dei figli.

Prima dei quindici anni nessun giovane dei Galli mostravasi in pubblico, e fino a quel tempo avevano i padri sui figli l'assoluto diritto della vita e della morte, siccome l'avevano pure i mariti sulle loro mogli: ma giunti i figli a quell'età, e comprovando di essere atti al maneggio dell'armi, ottenevano la lancia e lo scudo, diventavano indipendenti, e sì nelle pubbliche adunanze come nel campo prendevano il posto che loro competeva. I soli esercizi militari tenevano luogo per essi d'ogni studiosa disciplina; ciò nulla meno per avvivare il loro coraggio, per suscitare in essi l'amor della gloria, si erudivano nella storia degli croi nazionali: siffatta storia non era già scritta, ma contenevasi in poetici racconti ed in canti guerrieri composti dai Bardi, che si risguardavano come inspirati.

Cerimonie funebri.

Alla morte di un uomo si radunavano i parenti, e sul più leggiere sospetto di una morte prematura, la moglie del defunto era posta quale schiava alla tortura, e se ne veniva scoperta colpevole, era fatta morire fra tormenti e col fuoco. I funerali dei Galli eseguivansi colla più grande magnificenza: essi facevano abbruciare col morto gli schiavi, le suppellettili e gli animali che gli furono più cari: il cadavere di un Principe era abbruciato con quello dei Pari o signori che eransi dedicati al di lui servizio; gli assistenti, credendo alla metempsicosi, si davan tutta la premura di gettar sul rogo alcune lettere dirette ai loro defunti amici; e questa sorte di sacrifizi funebri non- cessarono che poco tempo prima dell'arrivo di Cesare nelle Gallie.

Quando cessò il culto dei Druidi.

L'Imperatore Claudio fu quegli che sbandi affatto il culto dei Druidi: i Galli per altro continuarono lunga pezza a profes-

266 costume della francia sotto i galli ed i romani sarlo celatamente; e nel quarto secolo le famiglie discendenti dai Druidi si guardavano ancora dal pubblico con occhio di rispetto. Ducento anni dopo Procopio c'informa che i Franchi serbavano ancora una parte delle superstizioni dei Galli. Gregorio di Tours scriveva a Brunechilde eccitandola a proibire i frequenti sacrifici che in Francia offerivansi ancora agli Idoli.

L'impero Romano già più non era, e l'universo, troppo della lunga oppression vendicato, diveniva preda di cento popoli barbari, che dividevansi fra loro le spoglie di Roma. Era a temersi che fra gli accaniti loro combattimenti e le sanguinose lotte, ogni civil costumanza non iscomparisse affatto dall' Europa. Fra tutte le Romane provincie, la Gallia, conservando l'ultima qualche traccia di scientifica luce, qualche avanzo di legislazione, qualche apparenza di libertà, cadeva finalmente sotto i colpi dei Visigoti, dei Borgognoni e dei Franchi, fieri popoli della Germania, dei quali Tacito ei lasciò una fedele dipintura, e dei quali noi abbiamo già diffusamente parlato nel Costume antico di quella nazione. Se la Fortuna avesse tenuto più a lungo in bilico le bilance fra questi popoli conquistatori, la Gallia avrebbe soggiaciuto al destino della Scizia, e l'Europa tutta gettata nel baratro di un'eterna ignoranza non altro sarebbe stata più mai, se non se il tristo ricovero di un immenso numero di tribù erranti e quasi selvagge. Ma i talenti del giovane Re dei Franchi il guidarono a trionfare de' suoi rivali: i Franchi conquistarono la Gallia, e la Gallia conquistata dirozzò i Franchi conquistatori. La sua religione, le sue leggi, il suo fertile suolo, il suo clima temperato addolcirono i costumi dei Barbari, ed insegnarono ad essi colla necessità del buon governo, tutti i godimenti del lusso e i piaceri della civile società. Dall' altra parte i Franchi v' introdussero seco loro uno spirito indipendente, una bellicosa fierezza che diè nuova tempra al carattere dei Galli corrotto già dalla Romana mollezza: la schiavitù e l'incivilimento scomparvero, ma disgraziatamente l'oppressione di una militare aristocrazia sottentrò, per durar lunga pezza, alla servitù. Da questo miscuglio di costumi Galli, Romani e Barbari emerse finalmente la nazione Francese, già brillante fin dal suo nascere, che primiera nella divisione delle Romane spoglie mostrossi degna di ereditarne la gloria.

# IL COSTUME DEI FRANCESI

SOTTO LA DINASTIA

### DEI MEROVINGI.

FARAMONDO.

Secolo V.

Anno 416.

Correndo l'anno 416 Faramondo, detto da alcuni autori Teodomiro, e figlio di Marcomiro, fu sollevato su lo scudo dai Franchi, e gridato Re: passò il Reno, entrò nella Gallia, e non lasciò alcuna ricordanza del suo regno, se non che egli fu probabilmente che indusse l'Imperatore Onorio a trasportare nella città di Arles gli Stati (assemblee nazionali) della Gallia, che fino a quell'epoca si erano convocati a Treveri. Pretendono alcuni antichi scrittori che Treveri fosse data nelle mani di Faramondo dal Romano Senatore Lucio, la moglie del quale era stata dall'usurpatore Giovino oltraggiata nell'onore. Da alcune vetuste cronache si rileva che Teodomiro fu in Treveri assassinato nel 427 in un colla madre sua Aschilla. Si crede che il nome impostogli di Faramondo sia formato da due vocaboli Tedeschi mund, bocca, phar, generazione; e che gli eventi giustificassero questo soprannome, essendo egli diventato lo stipite di una lunga generazione di Regnanti.

Inaugurazione dei primi Re.

Abbiamo detto che Faramondo fu sollevato sullo scudo dai Franchi e gridato Re. Una tale cerimonia i Germani ed i popoli settentrionali solevano usare nell'inaugurazione dei loro primi Re. Essi innalzavano colui che volevano dichiarare loro Principe o loro Re, sopra uno scudo sostenuto dai personaggi principali della nazione. I soldati ed il popolo alla cui vista veniva così esposto il nuovo Re, gli manifestavano con acclamazioni la loro gioja, e gli auguravano molti anni di vita e lungo regno. Si servivano

THE LIBRARY
OF THE
URSVERSET OF TRANSPIRE



Fair. Vol. 17.

Hainedzela de estechia Oe lae Lue fiebuci



Hur. 101. 17.

per tale cerimonia dello seudo di un pedone, perchè essendo più largo di quello di un cavalicre, poteva il Re sostenervisi in piedi con maggiore comodità. Gregorio di Tours riferisce molte simili inaugurazioni, e ci dimostra che quest' uso era stato recato in Francia dal di là del Reno, e che si mantenne nell' inaugurazione dei Re della prima dinastia. È da osservarsi che Gregorio di Tours nella descrizione di queste inaugurazioni ora dice che si facevano sopra di uno scudo, ed ora sopra di una parma. Si potrebbe forse credere che il detto scrittore nominasse indifferentemente l'uno per l'altra: sembra però ch'egli li distingua; poichè descrive qualche volta la parma come un grandissimo scudo leggiere sul quale i soldati passavano i fiumi, ciò che fa credere che queste parme fossero di legno, e che sopra queste i soldati che attraversavano i fiumi appoggiassero una parte dei loro corpi per nuotar con maggior facilità.

Come rappresentato Faramondo.

Assine di fare cosa grata agli artisti noi abbiam qui presentato sotto il num. 1 della Tavola 3 la figura di Faramondo. Non sussistendo alcun monumento d'arte da cui trarre si possa un'idea sicura della foggia di vestire di que' tempi, noi abbiamo procurato d'avvicinarsi più che ci fosse possibile alle costumanze d'allora seguendo le descrizioni lasciateci dagli antichi scrittori. Noi siamo lontani d'avere nozioni precise di queste prime epoche infelici in cui il genio che aveva sparso sì gran luce sull'impero Romano soccombeva in ogni parte per la guerra che ad esso dichiarato avevan l'ignoranza e la barbarie. Le arti non produssero più monumenti, e passarono interi secoli coperti da un denso velo. In tali circostanze l'artista deve ricorrere ai tempi più vi-cini che hanno preceduto o seguito quello di cui vuol rappresentare il costume. Appena che la rinascente scultura ci lascerà qualche grossolano ed informe monumento di que' remoti tempi noi lo riporteremo fedelmente onde poter determinare con maggior precisione le nostre idee.

Il nostro scopo fu sempre quello di seguire il costume che troviamo rappresentato nei monumenti che esistono, o la cui memoria ci fu conservata per mezzo di esatti disegni e di fedeli descrizioni. Ci siamo quindi scrupolosamente astenuti dall'adottare le caprieciose invenzioni degli artisti colle quali alcuni scrittori o

per ignoranza o per malizia vollero arricchire le loro opere ornandole di miniature od incisioni, le quali non sono che mostruosi parti della fervida loro immaginatione. Quindi a ragione noi ci lagneremo che anche a'giorai nostri in cui la critica ha fatto immensi progressi, un Malliot nelle sue Ricerche sul costume dei Francesi (1) abbia seguito quasi a preferenza di un Montfaucon, le figure rappresentateci da Mezerai (2) nella sua Storia della Francia; e non possiamo a meno di fare giusti rimproveri a M. Bescher che abbia voluto sar servire all'instruzione della gioventù le molte figure colle quali oraò il suo Compendio storico della Francia (3), aveado egli ardito di rappresentare specialmente nei Re delle prime dinastie immagini create per lo più dalla capricciosa sua fantasia e diametralmente opposte a quelle che veggonsi tuttavia negli antichi monumenti della scultura Francese.

# CLODIONE IL COMATO.

Anno 428.

Clodione figlio o parente di Faramondo gli succedette nel 428, e la vita di lui fu una continua lotta contra i Romani, i quali venivano allora condotti a' trionfi dal celebre Ezio: questi vinse i Borgognoni, tenne in freno i Visigoti, scacciò le tribù stanziate sulle sponde del Reno, e due volte respinse i Franchi, dei

(1) Recherches sur les costumes, les Moeurs et les usages des Francais etc. par J. Malliot pubbliès par P. Martin. Paris, Didot, 1804.

(2) Eccone il giudizio dei più eruditi Biografi Francesi sulla Storia di Mezerai. L'autore era persuaso che la sua storia avrebbe ottenuto il favore del pubblico se fosse stata accompagnata da incisioni: quindi egli fece copiare dalla France Mètallique di Giacomo De-Bie, valente incisore, i ritratti dei Re e delle Regine, ed una quantità di medaglie vere e false. Tutti questi ritratti, la cui somiglianza non è comprovata da alcuna autorità, furono ricevati in allora come autentici. I critici dei nostri tempi rilevano in quest' opera un gran numero di errori, ai quali in allora il pubblico non fece alcuna osservazione, ed essa fu in que' tempi oggetto di grande ammirazione. Oggi rimane quasi negletta nelle biblioteche.

(3) Les Rois et Reines de France en estampes, ou Abrege historique et chronologique de chaque Regne etc. pour servir à l'education de la

Jeunesse etc. Paris, Eymery, 1823, fig,º

quali aveva Clodione esteso il dominio fino a Cambrai. Caddero in un gravissimo errore gli Annalisti Francesi confondendo bizzarramente i nomi di Toringia e di Turingia, quando è chiaro che i Franchi comindati da Clodione occupavano il paese di Tongres e quello di Duisburgo, che allora chiamavasi Dispargum. Da quel luogo appunto Clodione, attraversando la foresta Carbonaria, mosse contra Tourani, e mandò poi a morte nella città di Cambrai un grau numero di Romani; poseia si estese fino alla Sontua; ed indi nelle vicinanze di Lens fu dove Ezio lo colse improvvisamente, mentre stava celebrando le feste nuziali pel maritaggio del figlio. Consente la maggior parte degli storici nell'affermace che non poterono i Franchi conservarsi alcun possedimento nelle Gallie, ove il loro primo soggiorno debbe per conseguenza essere assegnato a' tempi del regno di Clodovco; ma questa opinione cade interamente, poiche i fatti posteriori ne dimostrano l'erroneità. Altri autori, e con più ragioni, credono che Clodione dopo la partenza di Ezio riprendesse le armi, ricuperasse le sue prime conquiste, e ponesse stanza in Amiens dove morì nell'anno 448.

## Costumanze.

Rispetto al soprannome di Comato dato a Clodione noi avvertiremo che tutti i Principi Franchi erano gelosi della loro capellatura, che la coltivavano fin dall'infanzia e non la tagliavano giammai. Agatia aggiugne ch'essi la lasciavano ondeggiare con grazia sulle spalle, che dividevano i capelli di sopra della testa, e li rispingevano d'ambe le parti affinchè non cadessero sul viso, fermandoli con spille sul collo, o legandoli ed attorcigliandoli con nastri lungo le guancie, e lasciando ondeggiar il rimanente: i capelli però dei loro sudditi erano tagliati in giro. Se fu dunque dato a Clodione il soprannome di Comato, sarà cosa naturale il credere ch'egli fosse fornito di una capellatura più bella che quella degli altri Principi della sua nazione; e ciò dovea essere notato specialmente dagli abitanti del paese allora conquistato, i quali solevano portare i capelli cortissimi e radere la barba alla foggia dei Romani. Tritemio ci racconta a tale proposito che questo Principe ordinò ai Franchi di lasciar crescere la loro barba e di portar i capelli lunghi fino al collo per distinguerli dai Galli e dai Romani. La capellatura era allora e

nei secoli seguenti un distintivo sì importante della sovranità, che per dichiarare inabili i Principi a portare lo scettro, si radeva loro la testa. La figura di Clodione da noi qui presentata sotto il num. 2. della suddetta Tavola, non è cavata da alcun monumento, ma disegnata come l'antecedente, seguendo prossimamente le relazioni degli storici.

### MEROVEO.

Anno 448 al 457 circa. Venne da molti Principi della famiglia di Clodione mossa contesa per impadronirsi del suo scettro, e divise trovavansi le inclinazioni dei Franchi a riguardo dei pretendenti; ma i dritti di Moroveo ebbero l'appoggio dei Romani, e quindi il suo com-petitore implorò soccorso dal feroce Attila, che ne colse avidamente un pretesto per invadere la Gallia. Al grido della comparsa di Attila, alla vista del comune pericolo, tutte le inimicizie si tacquero: Visigoti, Romani, Borgognoni, Galli, Franchi, tutti si congiungono per opporre argine al torrente desolatore. Teodorico, Ezio, Meroveo volano in soccorso di Orleans stretta d'assedio, e già vicina a cadere nelle mani d'Attila; dopo averlo costretto ad abbandonare l'impresa, l'inseguono nella sua ritirata, e dopo fiera battaglia nelle vicinanze di Chalons ottengono una compiuta vittoria. Teodorico Re dei Visigoti perì gloriosamente sul campo di battaglia, ed Ezio e Meroveo inseguirono gli awanzi degli Unni, e gli confinarono nuovamente al di là del Reno. Per tal modo Meroveo, contribuendo a liberare quelle contrade, sulle quali dovean poscia regnare i suoi discendenti, meritossi l'onore di dare il proprio nome alla prima razza dei Re della Francia. Parlano gli antichi storici Francesi di un patto conchiuso allora fia Teodorico, Ezio e Meroveo, in forza del quale era convenuto che ognuno di essi conserverebbe le terre di cui si fosse impadronito nel corso di quella guerra. Per tal modo sarebbe quest'epoca doppiamente memoranda, poiche diverebbe quella della legittima e riconosciuta dominazione dei Franchi nella Gallia sotto il regno del capo della dinastia Merovingia. L'ardore poi col quale pugnarono i Franchi per la salvezza della Gallia confuta parimente l'opinione di quegli storici,

i quali pretendono che prima di Clodoveo i Franchi non vi avessero tenuto piè fermo. Egli è forza però confessare che in mezzo alle dense tenebre di un secolo barbaro, nessuna traccia è rimasta del regno di Meroveo; e al più potrebbe credersi, dietro la scorta di qualche storico frammento e di alcune incerte cronache, ch'egli estendesse le conquiste dei Franchi, che mettesse a sacco Metz e Treveri, che portasse le armi fin sotto le mura di Orleans, rientrasse poscia ne' suoi Stati e vi morisse l'anno 456.

Come rappresentato.

Narra lo storico Prisciano d'aver veduto in Roma il giovane Meroveo; parla dell'alta sua statura, dei suoi occhi cerulei, della sua lunga capellatura, la quale era tra i Franchi il principale distintivo dei Principi della famiglia reale. Nell'opera di Bouteroue (1) vedesi il disegno di due monete di Meroveo: quella al num. 3 della Tavola suddetta, lo rappresenta giovane e senza barba; l'altra al num. 4 con una lunga barba e con la elamide affibbiata sulla spalla: tanto su l'una che su l'altra moneta egli ha la fronte cinta da un ricco diadema ed i capelli corti. E come mai può combinarsi ciò con quello che disse il citato Prisciano? La figura 5 della Tavola suddetta è disegnata prossimamente secondo la maniera di vestire usata in que' tempi.

Foggia di vestire dei Principi Franchi.

Affine di dare una più esatta idea della foggia di vestire dei Principi Franchi, e dell'avanzamento che il lusso aveva fatto tra loro, all'epoca in cui essi si preparavano a difendere la Gallia, a conservarsi contro i Romani e contra l'invasione dei Barbari, noi riferiremo una lettera seritta da Sidonio Apollinare all'amico suo Domnizio. Parla egli di un giovine Principe che si presentava al Pretore per celebrare il proprio maritaggio: « Vorrei, dice Sidonio, che voi aveste veduto com'io, la comitiva del giovine Sigismero, Principe del sangue reale dei Franchi, allorchè s'avviava al Pretorio preceduto e seguitato da cavalli riccamente bardati e coperti di pietre preziose. Il Principe era egli

<sup>(1)</sup> Claudio Bouterone dotto antiquario è l'autore delle Recherches curieuses des monnoies de France, avec des observations, des preuves, et des figures des monnoies etc: opera profonda e piena di crudite notizie sulla storia delle monete della prima dinastia: uon si pregevole però si è ciò ch'egli scrisse sulle medaglie Galliche e Romane,

stesso il più bell'ornamento di questa pompa: andava a piedi circondato da uffiziali coperti di scarlatto e di candidissima seta; l'oro sfolgoreggiava sui suoi vestimenti; e la sua capellatura, la sua carnagione corrispondevano ai colori dello sfarzoso abbigliamento. L'aspetto dei Regoli e degli ufficiali che l'accompagnavano inspirava il terrore in seno alla pace; i loro piedi erano riuchiusi in brevi stivaletti allacciati sopra il tallone e coperti di un ispido pelo; le loro gambe e le ginocchia stavan nude; i loro abiti stretti al corpo e sporgenti in alto erano screziati a diversi colori, e giungevano fino al garretto; le maniche non coprivano che la sola metà del braccio ed il sajo era verde, fregiato di scarlatto. Portavano la spada appesa alle spalle con largo balteo; la sopravveste, foderata di pellicce, era attaccata con un fermaglio. Io gli ho trovati egualmente premurosi della propria sicurezza, quanto del proprio ornamento. Impugnavano nella destra mano o picche uncinate, o asce che slanciano a grandi distanze, ed il sinistro braccio era coperto da uno scudo guernito d'argento, ed avente nel mezzo una prominenza dorata; il sole percotendo in essi ne faceva brillare la ricchezza ed il lavoro». Questo lusso però e queste arti, tolte in parte ai Romani, non rendevano meno feroci e formidabili queste indomite tribù in tempo di guerra.

#### CHILDERICO.

Anno 457 circa, al 481.

Ebbe Meroveo a successore Childerico figliuol suo, i cui vizi deturparono l'incominciamento del suo regno, che nel finire venne poscia illustrato da una serie di fatti virtnosi. I Franchi sdegnati per gli insulti commessi contro le loro donne da questo Re sfre-nato nelle passioni, il discacciarono, dando la corona ad un Gallo, ad Egidio patrizio Romano. Nondimeno questi regnò pochi anni; poichè avendo scelto a suo ministro Viomade amico giù di Childerico, ed avendolo questi consigliato ad assoggettare i Franchi alle imposizioni stesse da cui erano gravati i Galli, dispose i Franchi alla sollevazione. Allora Viomade ne informò secretamente Childerico, ritiratosi presso il Re di Turingia; e quando ricevette il segnale convenuto fra esso e l'amico suo, vale a dire

la metà di un anello d'oro ch'egli aveva lasciato a Vionade, comparve inaspettatamente tra i Franchi, e questi gli rendettero il trono. Egidio, ritornato nell'Armorica, seppe destramente guadagnarsi l'amiciza di Childerico. Gregorio di Tours dice a chiare note aver ambidue congiuntamente regnato. Le loro armi congiunte difesero prosperamente l'indipendenza delle regioni situate fra la Loira e la Senna.

Franchi Ripuari.

Alenne altre tribù di Franchi s'impadronirono a que giorni di Treveri e di Colonia, stanziandosi colà sotto nome di Franchi Ripuari. Avvenne pure durante il regno di Childerico, che un grosso numero di abitatori dell'isole Britanniche, scacciati dalle loro terre per opera degli Anglo-Sassoni, si rifuggirono nell'Armorica che da quel giorno ebbe nome di Brettagna.

Come rappresentato Childerico.

Childerico dopo di aver riacquistato col suo valore l'affezione dei Franchi, diede la mano di sposo a Basina moglie del Re di Turingia, che presa dalle ottime qualità di questo Principe abbandonò il proprio paese, spezzò le catene conjugali e si condusse nella Gallia per ricongiungersi con lui. Cessò Childerico di vivere dopo un regno 24 anni. L'errore di quegli storici Francesi, i quali sostenuero che questo Re non aveva avuto al pari de' suoi antecessori uno stabile regno nella Gallia, fu finalmente comprovato colla scoperta fatta nel secolo XVII. del sno sepolero nella chiesa di Tournai.

Come rappresentato Childerico.

Bouterone ci fa sapere esservisi ritrovato il suo sigillo, che venne poscia deposto nella Biblioteca del Re, nel quale Childerico è rappresentato in età di circa trent'anni e senza barba, vedi num. 6 Tavola 3: i suoi lunghi capelli divisi sulla sommità della testa discendono d'ambe le parti sulle spalle, e sono attaccati lungo le guancie in tre diversi luoghi da un semplice giro di nastro; un lembo di stoffa cuopre l'alto del suo petto, e la clamide il braccio sinistro: le maniche del suo abito, strette al braccio terminano alla mano: davanti al petto vedesi una specie di piastra quadrata, che al dir di Bouterone è un hallecret (1);

(1) Questa parola significava una volta un farsetto di ferro composto di due pezzi, più leggiere della corazza.

invece dello scettro tiene in mano un corto giavellotto; vi ha da un lato il disegno della sua spada, vedi il num. 7 della Tavola 3. Bescher lo rappresentò come si vede sotto il num. 8 della Tavola suddetta. L'accetta trovata nella sua tomba, e la testimonianza di Gregorio di Tours provano che questa era un'arma favorita dei Franchi: la loro spada, secondo l'Imperatore Leone, era indifferentemente sospesa ad un cinturino o ad un balteo, Altri raccontano, e fra questi Segur, che nella detta tomba si trovassero molte medaglie Romane ed alcune api di grandezza naturale, le quali poi vennero male imitate, e si trasformarono in gigli, ciò che vedremo in seguito.

#### CLODOVEO.

Anno 481 al 511.

Clodoveo figlio di Childerico e di Basina, nato circa l' anno 467, nell'età di 15 anni fu dai Franchi acclamato Re verso il 481. Pochi Principi, in un secolo barbaro, sarebbero stati sì valenti come Clodoveo, non diremo soltanto a conquistare, ma a fondare un impero. Questo giovane capo di una debole tribù di Sicambri cambio la sorte della Gallia, perchè era fornito di animo forte, di gran mente, d'audacia impetuosa e di spirito accorto: sembrava ch'egli unisse nel suo carattere la temeraria intrepidezza di un Franco, la prudenza di un Romano, l'artificiosa sagacità di un Greco e la sanguinaria inflessibilità di un Cartaginese. Sottomesso alle leggi nel consiglio nazionale, despota in mezzo ai soldati, umile al piè degli altari, come un fulmine rapido e terribile contra i suoi nemici, circospetto e scaltrito nella politica, perfido e crudele coi Principi Franchi, gelosi rivali della sua fortuna, rispettando saggiamente i costumi della Germania e le leggi Romane, siccome egli era superiore al suo secolo, così ebbe l'arte di dominarlo,

Gli storici serbaron silenzio sui primi cinque anni del regno di Clodoveo. Una delle prime sue imprese fu di scacciare i Romani da quelle parti delle Gallie da essi occupate fra la Somma, la Senna e l'Aisne. Dopo di aver sconfitto Siagrio, Generale Romano che gli avea mosso guerra nelle vicinanze di Soissons, ei lo fece decapitare, e stabilì in quella città la sede della monar-

chia. Questa vittoria venne seguita da altri felici avvenimenti contra gli Alemanni. Clodoveo gli sconfisse a Tolbiac, oggi Zulpich, cinque leghe distante da Colonia. In quella micidiale battaglia data l'anno 496 parve la sorte lungo tempo indecisa sui futuri destini della Francia. Stretti i Franchi da tutti i lati, incominciavano a cedere quando fece voto d'adorare il Dio di Clotilde sua moglie (1), se fosse rimasto vincitore. Avendo rotti e soggiogati gli Alemanni, si fece battezzare il giorno di Natale dello stesso anno da S. Remigio Vescovo di Reims: tremila guerrieri battendo coll'ascia lo scudo gridavan col più vivo trasporto di riconoscer il Dio adorato da Clotilde ed annunziato da Remigio: essi seguiron l'esempio dei loro Re.

Legge Salica.

Quest'epoca è altresì celebre per la compilazione della Legge Salica che esclude le donne dall'eredità del trono di Francia. Nell'anno seguente si sottomisero al suo dominio tutti i popoli che stanziavano fra le foci della Senna e della Loira. Rivolse poscia le sue armi contro d'Alarico Re dei Goti, e guadagnò la celebre battaglia di Vonillé distante dicci miglia da Poitiers, ed uccise colle sue proprie mani questo disgraziato Principe. Non tardò a debellare tutte le province dalla Loira fino ai Pirenei; ma fu viuto l'anno 500 da Teodorico nelle vicinanze d'Arles, e conchiuse con essolui un trattato di pace. Secondo il racconto d'Incmaro fu a quei giorni che Clodoveo ricevette il diploma dell'Imperatore Anastasio che gli conferiva i titoli di Patrizio, di Console e d'Augusto, sia per conservare con questo dono un'apparenza di sovranità nelle Gallie, sia per guadagnarsi il sostegno di un terribile rivale, ch'egli intendeva di opporre a Teodorico. Clodoveo vesti in Tours nella chiesa di S. Martino la porpora Romana ed il manto di scarlatto; poscia ornato del diadema si trasferì a cavallo nella cattedrale, ove gittò monete d'oro e d'argento all'affollata moltitudine che lo circondava. Egli andò poscia a Parigi, ove, se crediamo a Gregorio di Tours, piantò il

<sup>(1)</sup> Clotilde figlia di Chilperico, Re di una parte della Borgogna, e nipote di Gondebaldo che possedeva l'altra, divenne sposa di Clodoven nel 493. Questa Principessa era stata allevata nella religione Cristiana, e sollecitava già da lungo tempo il suo sposo d'abbandonare il culto degli Idoli.

seggio della sua monarchia. Ivi dopo 30 anni di regno morì correndo l'anno 511 nell'età di 45 anni, e fu sepolto nella chiesa di S. Pietro e Paolo fabbricata da esso e da Clotilde. Santa Geneviella morì nello stesso anno, e fu seppellita nella stessa chiesa, che poscia portò e conserva tuttora il nome di questa Santa.

Se questo eroe non si fosse distinto che colle sole armi sarebbe poco noto a'giorni nostri: l'opera sua, che lo rese veramente immortale, è la legislazione generale e la costituzione della monarchia Francese. Egli però viene giustamente rimproverato di avere sacrificato i suoi congiunti ai crudeli suoi sospetti. Dopo tante uccisioni, e probabilmente per espiare i suoi misfatti egli fondò più chiese e molte ricche abbazic. In que' barbari tempi spesse volte i Re dei Franchi diedero a vedere com'essi sembravano credere che la legge divina, a foggia della Salica, desse facoltà di redimere i delitti con doni e con ammende. L'istoria, più severa di un clero eccessivamente grato, mentre conserverà la gloria delle illustri azioni di Clodoveo, infamerà le sue colpe, e gemerà sull'acciecamento che fece porre quasi fra il numero dei Santi l'assassino di tanti Re.

Clodoveo lasciò cinque figliuoli, Teodorio figlio di una concubina Clodomiro, Childeberto, Clotario e Clotilde; questi ultimi quattro sono figli di Clotilde.

Clodoveo come rappresentato.

La statua sepolerale di Clodoveo (riportata da Dubreul (1) e poscia da Malliot nel costume dei Francesi tav. II. num. 1) rappresenta questo Principe coperto da una veste ampia e lunga fino ai piedi, con maniche strette: porta una borsa pendente dalla cintura larga due dita ed affibbiata davanti: un mantello senza pieghe in alto e largo abbasso era un po'più corto della veste, ed era da una cordetta tenuto fermo da un lato e dall'altro sopra le braccia: lunga era la sua barba, ed i suoi capelli che coprivano le orecchie cadevano ondeggianti sulle spalle. Lo scettro terminava con un fior di giglio e la corona era ricca di rosoni.

Le statue più antiche che rappresentano Clodoveo co'suoi figlinoli e colle due Regine Clotilde ed Ultrogota sono quelle del

<sup>(1)</sup> V. Fastes et antiquités de Paris etc. Supplementum antiquitatum urbis Parisiaci etc.

portone della chiesa di San-Germano-des-Prés: tutte hanno l'aureola, distinzione che cessò verso la fine della prima dinastia (1): la veste di Clodoveo scende fino a terra; il suo ampio e lungo manto, ha una sola apertura per cui passa la testa: fra la sua veste ed il suo manto pende una larga banda di stoffa: il suo scettro ha in cima un'aquila a guisa di baston consolare (2); ed egli è il solo Principe la cui calzatura enopra appena la punta del piede, calzatura, secondo Montfaucon nel Tom. I del Supplimento delle antichità, usata dai Consoli Romani, ciò che sarebbe in conseguenza del suddetto diploma di Console ec. mandatogli dall'Imperatore Anastasio. Vedi la Tavola 3 fig. 9. (3).

Nell'antica porta di Santa Maria di Nesle diocesi di Troie, che Mabillon crede appartenere al secolo VIII, trovansi sei statue, tre da un lato e tre dall'altro. A mano sinistra entrando la prima statua vicina alla porta rappresenta S. Pietro, la seconda e la terza due Re: a mano dritta la prima vicina alla porta rappresenta un Vescovo, la seconda una Regina che ha un piede d'oca, la terza un Re. (V. Montfaucon: Mon Franç. Tom. I. Tav. XV.) Mabillon è d'opinione che questa Regina sia Clotilde, la quale venne rappresentata in molte altre chiese con un piede d'oca; e congettura che i tre Re sieno i suoi tre figli Clodomiro, Childeberto e Clotario, a meno che, prosegue il detto scrittore,

<sup>(1)</sup> Ad imitazione degli Imperatori Romani i Re di Francia della prima dinastia usavano porre l'aureola ossia il cerchio luminoso intorno la testa dei loro ritratti e delle loro statue.

<sup>(2)</sup> Il più antico scettro, dice Montfaucon, che si veda nelle mani dei Re di Francia si è quello che tiene Clodoveo rappresentato nella porta della Badia di San-Germano-des-Prés: esso ha nella cima un'aquila, siccome l'avevano pure i bastoni Consolari dei Romani, e lo avrà certamente preso quando fu dichiarato Console dall'Imperatore Anastasio. Il Re Childeberto rappresentato nell'altra parte della suddetta porta ha sul sno scettro molte foglie disposte in gnisa di un pomo di pino. Questo orinamento dello scettro ha poscia variato d'assai.

<sup>(3)</sup> Qui avvertiremo che per non discostarci dalla verità del costume (scopo principale di quest'opera), e per agevolare in egual tempo agli artisti il modo di conoscerlo, noi abbiamo cavate molte figure dagli antichi monumenti della scultura Francese, sviluppando un po'più l'azione di quelle barbare immagini; ed abbiamo ben anche colorate le loro vesti imitando verisimilmente le tinte delle stoffe usate nei respettivi tempi.

non si voglia dire che l'uno dei tre sia Clodoveo di lei marito. Lo stesso Mabillon ci dice che Clotilde venne rappresentata con un piede d'oca forse perchè l'ebbe realmente, o fors'anche per dimostrare la prudenza di quella Regina, essendone il piede d'oca un simbolo. Egli però inclina più volentieri a credere che sì fatta rappresentazione derivi da qualche favola, delle quali abbondano le storie di quei tempi. Gregorio di Tours nulla ci racconta a tale proposito. Nella porta di San-Germano-des-Prés non è rappresentata col piede d'oca come nella suddetta porta di Santa Maria di Nesle ed in altre chiese. Mabillon ne rimase sorpreso: ma il giudizioso Montfaucon conchiude da ciò, che la favola, la quale fece dare un piè d'oca a Clotilde, non era ancora inventata allorchè si innalzò la porta di S. Germano, e che lo era quando si fabbricò quella di Nesle, la quale è molto meno antica dell'altra: ed una prova ne è che i Re rappresentati nelle porte di Nesle non hanno l'aureola che usavasi porre nei primi antichi tempi alle teste dei Re.

Abiti degli antichi Re.

La clamide, secondo l'usanza dei Romani, così Montfaucon, era portata dai primi Re in campagna; essa differiva dalla toga Romana perchè era assai più corta e perchè veniva affibbiata alla spalla dritta di maniera che il braccio dritto trovavasi libero, ed il sinistro invece rimaneva nascosto sotto questa clamide cui bisognava alzare per gestire. Avendo Clodoveo ricevuto dall'Imperatore Anastasio il Consolato si vestì di una tunica di porpora e di una clamide, e tale usanza venne poscia seguita dai Re suoi successori. Non si sa però se essi la portassero soltanto nelle cerimonie e nelle solennità, o se si vestissero ordinariamente in tal foggia. È certo però che i Re degli antichi tempi fino ai bassisceoli sono sovente rappresentati col manto aperto davanti siccome usavano le nazioni Germaniche, che veggonsi scolpite nelle colonne Trajana ed Antonina.

Eguale era pure la forma del manto degli antichi Greci. Trovansi ancora alcuni dei più autichi Re coll'aureola, con questi manti aperti sul davanti non dissimile da quelli che si usano al dì d'oggi. Il costume di portare la clamide attaccata alla spalla dritta conservasi anche al presente nella consecrazione dei Re Francesi. La tunica era l'abito di sotto, d'antico uso in

Roma, Clodoveo la mise sotto la clamide nella sua grande cerimonia del Consolato; gli antichi Romani la portavano corta, e scendeva solamente fino alla noce del piede: le maniche arrivavano soltanto al gomito. Le tuniche dei primi Re di Francia che veggousi nella porta di San-Germano-des-Prés sono assai lunghe e giungono spesso fino a terra. Quest'era forse l'abito di cerimonia, non essendoci alcuna apparenza ch'essi portassero alla caccia, alla guerra, e quand'erano in azione un abito si incomodo. Questa sorta d'abito fu molto variato nei secoli in appresso. I primi Re portavano sulle loro tuniche cinture colle estremità pendenti, e questa costumanza durò fino ai secoli molto bassi. Le Regine della prima e della seconda dinastia ne portavano di ricchissime, coperte di gemme, le cui estremità pendenti discendevano molto a basso, come si vede nella statua di Clotilde nella suddetta porta, in quelle di Fredegonda, e in quelle della porta di S. Dionigi, fatte ai tempi dell'Abate Fulrad sotto Pipipo e Carlomagno. Il calzare s'assomiglia molto a quello dei nostri giorni. I Re sono quasi tutti calzati alla stessa guisa, fuori di alcuni, come Clodoveo i cui calzari sono fatti in maniera che lasciano quasi tutta scoperta la parte superiore del piede, e quelli di Carlo il Calvo che in una pittura gli ha di una forma molto straordinaria.

Bouteroue e Leblanc hanno raccolto alcune monete di Clodoveo sulle quali egli è rappresentato colla clamide affibbiata sulla spalla, o col manto: qualche volta egli ha solo una veste chiusa dinanzi che copre una parte del collo, ed un'altra che lascia scoperto l'alto del petto: sì l'una che l'altra ha il collare ornato di perle, delle quali porta qualche volta una doppia collana: ora egli è rappresentato colla barba ed ora senza. In una di queste monete egli ha la testa nuda; i suoi capelli rilevati intorno la faccia e riuniti di dietro formano un grosso e lungo riccio che termina in punta: sul rovescio egli è rappresentato in piedi; il suo giaco è stretto al corpo fino alla cintura, da dove scende fin sotto le ginocchia; i suoi bracciali coprono il braccio fino al gomito: porta in mano un'arma creduta da Bouteroue una Francica, e che Aimoin e l'antore delle Gesta Francorum prendono per l'accetta con cui Clodovco combatteva; ma questo nome non può convenire all'arma che qui si vede. Da un passo riferito dallo

stesso Bouteroue si ha notizia che la Francica era un bidente; altronde si sa che sotto il regno di questo Re la lancia, la spada e l'accetta erano le armi favorite dei Francesi. Iu queste monete vedesi altresì effigiato Clodoveo ora con un bendone ornato di perle, ora con un diadema disposto in varie maniere ed ora colla corona radiata. Vedi la Tavola 3 figura 10 al 19.

Clotilde come rappresentata.

Clotilde sposa di Clodoveo (V. Mezerai e Malliot tavola II.), porta un sopra collo ricco di gemme che copre interamente il suo petto : la sua corona è posta su di un gran velo che scende sulle spalle; una ciocca di capelli copre le orecchie; oltre la collana di perle intorno al collo ne ha due altre sulle spalle e sul petto nel mezzo delle quali è sospeso un giojello. Questa figura è disegnata a capriccio. Nella porta di San-Germano-des-Prés ella è rappresentata con una veste stretta al corpo e larga al basso con due cinture, l'una sotto il collo e l'altra allentata alle reni, le cui estremità terminano a mezza gamba con tre cordette: il suo non troppo ampio manto scende davanti fino a mezza coscia, e per di dietro fino a terra: la lunga sua capellatura cade dall'una e dall'altra parte lasciando scoperte le orecchie : la sua corona è decorata di spire, la cui disposizione ha qualche analogia col fiore di giglio. Vedi la fig. 20 della Tavola suddetta. Corone dei Re.

Nulla ci ha di più arbitrario in questi tempi della forma delle corone: Gregorio di Tours, Fredegario e gli altri storici della prima e della seconda dinastia dei Re Francesi non ci lasciarono alcuna descrizione della forma delle loro corone, e quindi noi non possiamo averne esatte notizie che dai monumenti tuttora sussistenti. I più antichi sono le suddette statue del portone della chiesa di San-Germano-des-Prés, le quali sono rappresentate con corone quasi tutte della stessa foggia: esse terminano per lo più con una specie di trifoglio cui molti sogliono dare il nome di fior di giglio. Fra tutte le statue che adoruano la porta della chiesa di nostra Signora di Parigi una sola aveva fiori di giglio alla sua corona: quelle della porta della chiesa di Chartres hanno tutte corone radiate (1).

(1) Montsaucon nel vol. I tav. 2. dei Monumenti della monarchia Francese ci rappresenta distintamente tutte le corone usate dai Re della prima e della seconda dinastia.

Fiori di giglio della Francia.

Non si saprebbe indicare con qualche precisione il tempo in cui si cominciò in Francia ad usare nelle corone i fiori di giglio. Fanchet nelle sue Origini lib. II. cap. 2 , crede verisimile che nello sendo di Francia si mettessero anticamente i fiori che nascono nelle paludi, i quali sono piccioli gigli, e ciò per dimostrare che i Franchi ebbero la loro origine dai Sicambri che abitavano nella Frisia e verso l'Olanda, pacsi paludosi. Chifflet è d'opinione che i fiori di giglio della Francia non fossero in origine che api; poichè il Re Childerico aveva, secondo lui, questo simbolo, e la bardatura del suo cavallo ne era tutta guernita. Pretende che i Re della prima e della seconda dinastia non abbiano giammai avuto i fiori di giglio per simbolo, e che coll'andar del tempo si prendessero queste api per fiori di giglio a cagion della loro somiglianza; che le 300 e più api trovate nel sepolero di Childerico erano d'oro come d'oro sono i fiori di giglio dello scudo di Francia. Queste ed altre ragioni addotte da Chifflet in prova della sua opinione, non bastano al giudizio di Montfaucon, per avvalorarla, ed a fine di trattare questa materia con qualche ordine passa questo erudito scrittore ad osaminare uegli antichi monumenti della monarchia Francese i fiori che veggonsi nelle corone, in cima agli scettri, e qualche rara volta, in altri luoghi. Osserva esservene alcuni che s'avvicinano alla figura di un trifoglio come quelli delle corone dei Re nella porta della chiesa di San-Germano-des-Pres, esservene altri con tre foglie più lunghe, meno larghe e divise, siccome sono quelle della corona di Fredegouda. Egli conchiude che i primi Re di Francia usarono questi ornamenti di fiori che si dicon di giglio, non come un simbolo proprio, non come un' insegna loro particolace, ma ad imitazione forse degli Imperatori di Costantinopoli o di Re d'altre nazioni: essi posero qualche volta tali fiori alle loro corone ed ai loro scettri come in semplice ed affatto arbitracio ornamento, ciò che sembra evidente, se si vuol osservare che un gran numero di corone e di scettri dei primi tempi della mouarchia Francese non ha ne trifoglio ne fiori di giglio, ne altra cosa che vi si avvicini. Se dobbiamo prestar fede ai più cruditi scrittori, fu Luigi VII. che caricò lo scudo di Francia di fiori di giglio, ed a di lui imitazione i signori ed i gentilnomini

del regno li posero nei loro stemmi. Montfaucon però non osa assicurare che tale usanza avesse cominciamento in Francia.

Costumanze dei Francesi sotto il regno di Clodoveo. Giuramento.

Solevasi in que' tempi giurare sulla propria capellatura, siccome in oggi sul proprio onore; e non ci era gentilezza maggiore di quella di svellersi un capello e presentarlo a colui che volevasi salutare. Usavasi ancora di radere i capelli intorno la testa conservandone soltanto alcuni sulla sommità che si legavano formando una specie di pennacchino, la cui estremità cadeva sulla fronte: i Principi ed i Grandi però, siccome abbiam di già osservato, non seguivano siffatta costumanza.

Basterna.

Gli storici osservarono che la Regina Clotilde servivasi della basterna, specie di carro tirato da quattro buoi; e quest'era in que'tempi la più dolce e la più convenevole carrozza.

Ambasciatori.

I Francesi, dopo che ebbero abbracciato il Cristianesimo, solevano dare per salvaguardia ai deputati che mandavano ad una nazione nemica una bacchetta benedetta, cui questi tenevano in mano con somma cura.

Funerali.

Fuori della città e lungo le principali strade si sotterravano con pompa e magnificenza i morti, vestiti coi loro abiti e colla faccia scoperta: se questi erano stati soldati se ne collocavano le armi ai loro fianchi. I Re di Francia vollero distinguersi nei loro funerali facendosi seppellire nelle chiese: i Grandi hanno poscia goduto del medesimo privilegio; ma il popolo continuò ad essere sotterrato fuori delle città fin verso il principio della terza dinastia.

Cappa di S. Martino.

Verso la fine del regno di Clodoveo i Francesi ebbero per principale insegna la cappa di San Martino di Tours: con questo nome veniva, secondo alcuni, appellato uno stendardo o velo di taffettà sopra cui era dipinta o ricamata l'immagine di questo Santo, si levava esso con gran pompa dal suo sepolero per portarlo solennemente intorno al campo prima di cominciare a combattere, e conservavasi col maggiore rispetto sotto di una tenda. Secondo l'opinione di altri scrittori questa cappa altro non

SOTTO LA DINASTIA DEI MEROVINGI, SECOLO V. E VI. 285

era che un padiglione sotto cui portavan le reliquie di questo Santo: gli eserciti credevano d'essere invincibili sotto i di lui auspicj: non si fece più aleuna menzione di questo stendardo dopo il regno di Ugo Capeto.

#### CHILDEBERTO I.

Anno 511 al 558.

Erano ancora giovanetti i quattro figli di Clodoveo allorquando ne morì il padre. La Regina madre, generalmente venerata in Francia, governò molti anni sotto il nome di quelli: per suo consiglio divisero essi il regno in quattro parti; quindi i Franchi, giusta gli antichi usi, si videro nuovamente formare una sola nazione divisa in quattro tribù. Teodorico ebbe per capitale la città di Metz; Clodomiro, Orleans; Childeberto, Parigi; e Clotario, Soissons. L'odio che divise i figli di Clodoveo non si mostrò meno perfido e violento di quello che nella Grecia portò già un tempo i figli di Edippo a distruggersi l'un l'altro.

Childeberto nel 511 vinse Amalarico Re dei Visigoti. Allorchè assediava Saragozza gli abitanti gli offrirono la tunica di S. Vincenzo: ei la ricevette, ne levò l'assedio, e di ritorno a Parigi fece edificare in onore del Santo la chiesa appellata poscia San-Germano-des-Prés. L'anno 522 essendosi unito a'suoi fratelli Clodomiro e Clotario contra Sigismondo Re di Borgogna, vinse questo Principe, e lo fece trucidare unitamente alla sua sposa ed al suo figlio. Goudemaro successore del fratello Sigismondo, fu anch' egli sconfitto; e la sua morte pose fine al regno di Borgogna, la cui durata fu di 120 anni, e venne unito alla Francia nel 524. Clodomiro essendo stato neciso dai Borgognoni nella detta guerra contra Gondemaro aveva lasciato il regno a' suoi tre figliuoli. Childeberto si unisce al fratello Clotario per far perire i loro nipoti ed impadronirsi d'Orleans: uno solo venne sottratto al ferro dell'implacabile e feroce Clotario; e questi fu il più giovane appellato Clodoaldo che si tenne nascoso per qualche tempo, finchè più tardi disgustato di una ambizione che costava tanti delitti alla sua famiglia, si tagliò da se stesso i capelli, rinunziò al mondo, e ritirossi nel borgo di Nogent presso Parigi, che prese da lui il nome di Saint-Cloud, e dove

furono per molti secoli onorate le sue reliquie. Childeberto morì nel 558 dopo di aver regnato 47 anni, e fu sepolto nella chiesa ch'egli aveva eretta in Parigi. Egli ebbe da Ultrogotta sua moglie, due sole figlie, e la loro esclusione dal trono fu un nuovo esempio della Legge Salica che ammette soltanto i Principi maschi al trono. Clotario loro zio uni solo sotto al suo scettro tutte le parti della monarchia Francese. Lo zelo che Childeberto mostrò per la religione non può fare dimenticare la sua smisurata ambizione e la feroce sua crudeltà. Egli avrebbe fatto assai meglio fondar meno conventi ed essere più numano.

Come rappresentato.

La statua di Childeberto I. nella porta di San-Germanodes-Prés rappresenta questo Principe con una tunica ad una sola apertura da cui passava la testa; la sua veste lasciava vedere l'estremità della tunica: egli aveva la barba e i suoi lunghi capelli ondeggiavano sulle spalle; il suo scettro terminava con fogliami, e la corona era ornata di rosoni. Vedi la fig. 21 della Tavola 3. Le monete lo rappresentano raso ed acconciato in diverse guise : ora con picciolo berretto appuntato davanti e di dietro e che copre interamente i suoi capelli; ora con un'ampio berrettone ( le cui righe furon da alcuni prese per piume ) col diadema di sopra, ora finalmente col solo diadema. Vedi le figure 22, 23, 24 e 25 della Tavola suddetta. La statua sepolerale di questo Re, riportata da Dubreul lo rappresenta colla veste e col manto affibbiati davanti al petto; i suoi capelli erano lunghi quattro diti e quasi altrettanti la sua barba: rosoni e perle ornavano la sua corona.

La statua della Regina Ultrogotta, secondo Dubreul e Malliot, era coperta da una veste seuza cintura, con maniche strette, affibbiata davanti e lunga fino a terra. L'ampio suo manto aveva in alto una specie di collaretto, ed a basso era ornato di ricamo: la lunga sua capellatura cadeva ondeggiante sulle sue spalle; lo scettro era terminato da un giglio, e la corona ornata di gigli e trifogli. La statua di questa Regina nella gran porta di San-Germano des-Prés è da preferirsi a qualunque altra per la sua antichità. Vedi la fig. 26 della suddetta Tavola.

Cherysia I.

### Secolo FL.

Anno 558 al 561.

La vita vi Clotario I. settimo Re di Francia fu deturpata dalla sua crudeltà, e gli ultimi anni turbati furono dalle discordie che l'odio seminava nella sua famiglia. Cramne suo figlio si ribellò due volte contro di lui: quindi si trovarono padre e figlio l'uno in faccia dell'altro sulle coste della Brettagna. Al primo scontro i Brettoni alleati del figlio ribelle cedono al coraggio dei Franchi. Abbandonato Cramne cerca invano di sottrarsi all'ira dell'implacabile genitore: egli è fatto prigioniero, e lo spietato Re il fa rinchindere colla moglie e colle figlie in una capanna, la quale per suo ordine vien data alle fiamme. Questo mostro meno vile, ma feroce quanto Nerone, soffocò tutte le voci della natura, ma non giunse a soffocarne i rimorsi; e dopo questo giorno terribile la ricordanza delle proprie iniquità, l'immagine degli uccisi nipoti, la vergogna dei suoi incesti, le grida del figlio divorato dalle fiamme il tormentavano continuamente. Mentre stava egli cacciando un giorno nella foresta di Guisa, un'ardentissima febbre l'accese nelle viscere e ne troncò la vita. Morì in Compiegne di 64 anni dopo di averne reguato 50. A seconda delle sue ultime disposizioni venne egli sepolto nella chiesa di San Medardo di Soissons, fondata da esso per onorare la memoria di quel Santo Vescovo, di cui aveva disprezzato i consigli. Il sanguinario ed incestnoso Clotario ebbe cinque mogli, e fu veduto sposo ad un tempo di due sorelle Ingonda e Radegonda: dalla prima ebbe Cariberto e dalla seconda Chilperico. Il regno venne per la seconda volta diviso fra questi e due altri suoi figli: una siffatta divisione fu una unova serie di contese, di tradimenti e di guerre cittadine. Secondo l'antica usanza stabilità si cavò a sorte l'eredità. Cariberto il primogenito in età d'anni 40 ebbe il regno di Parigi; quello d'Orleans e della Borgogna toccò a Gontrando che aveva 26 anni; il regno di Metz e dell'Austrasia a Sigeberto d'anni 30; e Chilperico d'anni 25 ebbe il regno di Soissons.

Come rappresentato.

Le monete di Clotario lo rappresentano coi capelli alla Romana, spesse volte colla barba rasa, colla testa cinta dal diadema, che, secondo Bouteroue, forma una croce sul davauti, ma che in realtà altro non è che un nodo cui l'artefice non seppe rappresentare a dovere. Vedi la Tavola 4 num. 1, 2, 3 e 4. Ora egli ha un manto affibbiato sulla spalla e contornato di perle, ora una veste chiusa davanti con una sola apertura per cui passa la testa. La di lui statua sulla porta di San-Germano-des-Prés, num. 5 lo rappresentava con una veste a larghe maniche più corta della tunica; un ampio manto col lembo ricamato copriva quasi interamente il suo corpo; i lunghi suoi capelli intrecciati cadevano sulle spalle e lungo il petto, ed i trifogli fregiavano la sua corona. Mezerai lo rappresenta, certamente a capriccio, coperto da una tunica abbottonata, con un manto a largo collare d'ermellino affibbiato davanti: i suoi capelli lunghi ed inanellati di dietro lascian scoperte le orecchie; lunga è la sua barba, e la corona fregiata di rosoni e di spire che imitano il fior di giglio. V. Mezerai e Malliot tay. III. num. 5. La sua statua a San Medardo di Soissons, siccome quella di suo figlio Sigeberto, portavano una corona la cui forma era forse unica: erano due stelle, l'una posta nell'altra alternativamente col trifoglio. Queste due statue furono restaurate verso la fine del secolo X., e dobbiamo presumere che lo fossero conforme il costume delle precedenti. V. Montfaucon e Malliot tav. III. num. 6.

Come rappresentate Radegonda, Aregonda e Teodeberto.

Radegonda, moglie di Clotario, annoverata poscia nel numero delle Sante, è rappresentata da Mezerai in abito monastico, stato da essa abbracciato molto tempo prima della sua morte: i fiori di giglio però che adornano il manto della medesima sono una licenza dell'artista, siccome la sarà pure tutta la figura, che venne poi riportata da Malliot tav. III. num. 7. Aregonda madre dello stesso Re portava un manto che scendeva fino a terra siccome pure la sua veste a strette maniche: ella aveva due cinture, l'una larga e stretta sotto il petto, l'altra allentata e nodata verso il basso ventre; l'estremità della quale giugnevano fino a mezza gamba: sopra una benda che lasciava vedere i capelli divisi al di sopra della sua testa era un lungo velo, ed in fine la sua

THE STATES OF TH

•



Eur. 16/. 17.

THE LICEACY

OF THE

UNIVERSITY OF ILLIANS

Eur. 101. 17.

WE LIZHALI OF THE PRINCE OF THE REPORTS



Eur. 101, 17.

corona fregiata di una spezie di fior di giglio, vedi la Tavola 4 fig. 6. Questa figura è tratta da una di quelle antichissime statue che servono d'ornamento alla terza porta di Nostra Signora di Parigi dal lato dell' Arcivescovado. Esse furon colà trasportate dall'antica cattedrale appellata da Gregorio di Tones Ecclesia Senior. Teodeberto contemporaneo di Glotario I. che regnava in una parte della Provenza vien rappresentato nelle sue monete, che s'assomigliano a quelle degli Imperatori Romani, con ricco elmo e ricca corazza, tenendo con una mano una picca sulla spalla, e con l'altra uno scudo su cui è rappresentato un cavaliere, e co' capelli che scendono ondeggianti un po' più basso delle orecchie: sopra altre monete egli porta una corona radiata od il diadema; il sno manto è affibbiato sulla spalla; una doppia collana casca sul petto ed ha sempre la barba rasa. Vedi la Tavola 4 fig. 7, 8 e 9.

Costume dei soldati Francesi.

Procopio parlando dei cento mila Francesi condotti da questo Principe in Italia, dice che vi eran pochi cavalieri armati soltanto di lancie; che la fanteria portava la spada, lo scudo, e la francica di cortissimo manico: al primo segnale essi lanciavano quest' arma per rompere gli scudi dei nemici e ferirli poseia colla loro spada.

# CARIBERTO O CHEREBERTO.

Anno 562 al 572.

Cariberto Re di Parigi era un Principe pacifico, ma che scandalezzava i popoli co' suoi amori. Dopo di aver ripudiata la consorte Ingoberba passò ad altre nozze con Merofleda figlia di un tessitore di lane; poscia sposò Marcovesa sorella di costei già vincolata coi voti religiosi, e finalmente la figlia di un pastore. San Germano Vescovo di Parigi altamente accusollo d'incesto, d'adulterio e di sacrilegio; ma il Re non curò le ammonizioni, e disprezzò i Vescovili anatemi. Egli cadde malato nel castello di Blaye nell'anno 572 e vi morì: fu sepolto nella chiesa di S. Romano dello stesso luogo. Ebbe egli un regno di nove anni, e non lasciò che sole tre figlie: l'una chiamata Berta fu data in moglie ad Etelbergo Re di Cantorbery, che fu da essa convertito al Cristianesimo; le altre due vestirono l'abito monacale.

Cost. Vol. VI. dell' Europa

Come rappresentato Cariberto.

Cariberto vien rappresentato da Mezerai, non si sa su qual fondamento, con un'ampia veste chiusa davanti, ma che lascerebbe in alto nudo il petto se non fosse coperto dal manto che vi forma un gran nodo: lunghi sono i suoi capelli; la poca barba sulle guancie, si allarga verso il mento e si unisce ai mustacchi. V. Malliot tav. III. num. 13. Le sue monete lo rappresentano senza barba coi capelli alla Romana: ha un piccolo berretto filettato; il suo diadema ora ricco ora semplice ha nel mezzo una specie di fiore che forse altro non è che un semplice nodo, ed una pietra preziosa o grossa perla in alto: qualche volta egli ha una collana di perle. Vedi i num. 10, 11 e 12 della Tavola 4. Guntehram.

Guntchram Re di Borgogna e d'Orleans, contemporaneo di Chereberto è rappresentato sulle sue monete coi capelli alla Romana e senza barba: porta il diadema sopra l'elmo; il suo manto, in alto ornato di perle è affibbiato davanti: vedi i num. 13 e 14. Ma Leblanc ce lo rappresenta in una di queste monete con lunga barba e con un cappello in testa.

Brunechilde.

Brunechilde moglie di Sigeberto Re d'Austrasia è rappresentata sulle sue monete coi capelli rialzati intorno la faccia: il suo abito è fregiato in alto di gemme, ed il suo manto è affibbiato sulla spalla. Vedi il num. 15 della Tavola suddetta.

Altre costumanze dei Francesi.

1 Francesi ed i Galli distinguevansi anche allora per le loro costumanze particolari: i primi portavano un pugnale in cintura. I calici destinati ai misteri sacri erano guerniti di due manichi. Vedi figura 16 Tavola 4.

Prefetti di palazzo, Conti Contestabili.

Parlano per la prima volta a quest'epoca le antiche cronache Francesi dei Prefetti di palazzo, i quali in poco tempo usurparono l'autorità reale. Dopo la conquista della Francia studiavansi i Re d'imitare nelle loro Corti la pompa ed il cerimoniale degli Imperatori d'oriente: il Prefetto comandava nel palazzo, il Conte ne amministrava la giustizia, il Gran Referendario apponeva agli atti il sigillo: i cavalli e le armi erano affidate ai Conti della scuderia Comites stabuli, che vennero da poi chiamati Contesta-

bili; oltre questi grandi ufficiali era accerchiato il Principe da numeroso corteggio di Scudieri, di Referendarj, di Camerieri o Ciambellani; i Leudi, gli Antrustioni ed i commensali del Re, non che i Vescovi, davano un aspetto maestoso col loro numero al consiglio, e rendevano brillante la Corte pel numeroso seguito di servi e di cavalli. Il Monarca eleggeva Duchi o Patrizj o Conti a comandare gli eserciti e governare le provincie. Ciò che giova a comprovare la potenza dei Grandi è l'essersi riservata essi l'autorità di scegliere i Prefetti del palazzo. Allorquando salì Sigeberto al trono dell'Austrasia, elessero i suoi Leudi a Prefetto Crodino il più illustre fra essi; ma questi avendo ricusata si rilevante dignità, fu in sua vece eletto Gogone.

## CHILPERICO I.

Anno 571 al 584.

Chilperico succedè a suo fratello ed ereditò la maggior parte de'suoi dominj: tiranno del suo popolo e schiavo di una concubina appellata Fredegonda i cui delitti fanno ancora fremere la posterità, non è conosciuto Chilperico nella storia che per le sue concussioni, e per le sue debolezze e crudeltà. Prese due volte le armi contro suo fratello Sigeberto Re dell'Austrasia, e guadagnò molte battaglie alle quali si recava in persona: s'impadronì di Reims, della Turrena, del Poiton e del Limousin. Questo Re non rispettava nè i patti, nè i vincoli del sangue, nè i giuramenti più sacri. Fredegouda voleva esser Regina: Galsuinda moglie di Chilperico opponeva un importuno ostacolo alle ambiziose mire di quella, e un bel mattino si trovò strozzata nel proprio letto. Chilperico sposò allora ed incoronò Fredegonda. Queste nozze e questo delitto mossero a sdegno la Francia: il popolo fremette e si tacque; il clero gemè; Brunechilde giurò vendicare la sorella. Un giorno questo crudel tiranno nel ritornare dalla caccia al suo palazzo di Chelles, mentre scendeva da cavallo fu trafitto da due colpi di pugnale, con che fu posto termine alla sua vita ed a'suoi delitti: di questa morte e Brunechilde e Fredegonda vennero del pari accusate, nè s'ebbe campo a conoscere da quale delle due derivasse. Serissero alcuni scrittori, che, scoperta da Chilperico una criminosa corrispendenza fra la moglie

sua ed un Leudo chiamato Landry, costoro il facessero assassinare per isfuggirne la vendetta. Morì Chilperico nel 584 all'età di 45 anni. Dopo la morte di lui ne rimase il corpo abbandonato sulla terra senza che alcuno mostrasse la menoma cura per un mostro, che più non era da temersi. Le mortali sue spoglie dovettero gli onori delle funchri pompe ad un Vescovo che non aveva giammai potuto da lui ottenere udienza: questi ne fece trasportare il cadavere in Parigi, ove fu sepolto nella chiesa di San-Germano-des-Prés. Gregorio di Tours lo chiamò con ragione il Nerone e l'Erode della Francia.

Come rappresentato Chilperico e Fredegonda ec.

Secondo Dubreul la statua sepolerale di Chilperico I., portava una veste con lunghe e strette maniche; il manto increspato intorno al collo, la barba ed i mustacchi piatti, le orecchie coperte dai capelli che non eran inanellati di dietro: la sua corona era bordata di rosoni. La corona descritta da Montfaucon sembra più conforme al gusto di que' tempi. Vedi num. 17 Tavola 4. Lo stesso Dubreul ci rappresenta Fredegonda moglie di Chilperico coperta da un'ampia veste, chiusa davanti, e lunga fino a terra, che lascia scoperto il collo e l'alto del petto; il collare del suo manto ricade dalle spalle sul dorso ove scende ondeggiante la lunga sua cappellatura; i fiori di giglio adornano lo scettro e la corona. Noi amiamo meglio qui riportare le due antiche figure cavate dalla sovraccennata terza porta di Nostra Signora di Parigi, le quali secondo il giudizio di Montfaucon, rappresentano Chilperico e Fredegonda. Questo Re che tiene un violino, dice il suddetto scrittore, potrebbe essere Chilperico, il quale, secondo Gregorio di Tours, componeva inni e cantici per la chiesa, e scrisse pure due libri su di tale materia. Se questa congettura è valida, la Regina che viene in seguito sarà Fredegonda ec. V. Montfaucou, Mon. Franc. Tom. I. Tav. VIII. e vedi num. 18 e 19 della nostra Tavola 4. Sigeberto Re dell' Austrasia, morto nel 575 era rappresentato sulla sua tomba a S. Medardo di Soisson, così Malliot, con una lunga veste, secondo l'uso dei Principi e dei Grandi che non solevano portare abiti corti che in campagna ed all'armata.

## CLOTARIO II.

Anno 584 al 628.

Fredegonda l'infame assassina di Sigeberto, di Teodeberto, di Meroveo, di Clodoveo e di Chilperico ebbe la scaltrezza di sedurre Gontrando e di far acclamare per Re il figlio sno Clotario II. Questi pervenne al trono in età di quattro mesi, e perciò venne soprannominato il Giovane. La sua madre ne ebbe la reggenza che fu protetta da Gontrando zio del giovane Principe e Re di Borgogna. Gontrando fu tra i nipoti di Clodovco il meno barbaro: egli operava il bene per inclinazione ed il male per debolezza: il popolo ne amò la dolce indole, il clero si giovò della sua divozione, ne accrebbe il Principe colle leggi l'autorità, e la ricchezza colle magnifiche fondazioni e colle smisurate largizioni: morì in Chalons nel 593 in età di 68 anni e dopo un regno di 32. Durante la gioventù di Clotario i Francesi riportarono una segnalata vittoria contra Childeberto Re dell' Austrasia, ma dopo la morte di sua madre fu sconfitto da Teodeberto e da Teodorico suoi cugini: in breve tempo però videsi liberato dalla persecuzione dell'uno e dell'altro colla loro morte, ed in allora divenne solo Sovrano di tutta la monarchia Francese. Egli domò i Sassoni, uccise di sua mano il loro Duca Bertoldo, e dopo la vittoria non pensò che ad assicurare la pace dello Stato facendovi regnare la giustizia e l'abbondanza. Egli mori nel 628 in età di 44 anni e fu tumulato nella chiesa di San-Germanodes-Prés. Uccisore di Brunechilde, a cui aveva egli imputato falsamente tutti i delitti di Fredegonda, assassino dei figli di Teodorico ebbe tuttavia il titolo di giusto, di elemente e fin quello di buono. Bisogna convenire che questo Principe, crudele per ambizione, si mostrò dopo salito in trono, sommamente moderato. Egli era valoroso ed erudito, e le concessioni, le largizioni a favore dei Grandi, i doni fatti alle chiese ed ni monasteri gli guadagnarono la riconoscenza dei signori e gli elogi di un clero che unico e solo scriveva allora la storia. Bertrude fu moglie di Clotario dalla quale ebbe i due Principi Dagoberto e Cariberto o Ariberto: il primo succedette a suo padre, il secondo fu Re d' Aquitania.

Come son rappresentati Clotario II. e Bertrude.

La statua sepolerale di Clotario II. in San-Germano-des-Prés, riportata da Dubreul lo rappresenta con lunghi capelli e con lunga ed appuntata barba: l'ampia sua veste chiusa dinanzi ha larghe maniche ed è cinta ai fianchi; il manto è rialzato sulla spalla dritta; il suo scettro è terminato da un fior di giglio e di rosoni ed il suo calzare è un po'appuntato. Con qualche diversità ci vien rappresentato questo Re da Montfaucon, da Mezerai, e nella statua del Museo di Parigi. V. Malliot tav. IV. e V. Noi qui riporteremo l'antichissima figura cavata dalla suddetta terza porta di Nostra Signora di Parigi, la quale secondo il giudizio di Montfaucon rappresenta Clotario II. Vedi figura 20 Tavola 4. Una moneta riportata da Bouteroue ce lo rappresenta sbarbato, coi capelli corti e colla fronte cinta dal diadema. Vedi la Tavola suddetta num. 21. Bertrude moglie di Clotario ci viene rappresentata da Dubreul con ampia veste che in alto lascia scoperto il petto; le maniche sono strette; il suo manto senza pieghe in alto e largo al basso, è ritenuto sulle spalle da due fibbiagli; la lunga sua capellatura è sparsa; la corona e lo scettro sono ornati di fior di giglio. Mezerai la rappresenta velata con ampia veste senza cintura, con manto simile ad una cappa orlato riccamente di gemme: la corona ha dei raggi terminati da perle, vedi Malliot tav. V. num. 3, il quale sotto il nom. 11 della Tavola 4 ci presenta altresì Gontrando, copiato da Montfaucon, con ampia e lunga tunica sotto una veste a larghissime maniche, il bordo della quale giugne a mezza gamba: il suo manto è affibbiato sulla spalla, ed ha corta barba e corti capelli. V. Montfaucon Mon. Franc. Tom. I. Tay. VIII. ed il num. 22 della uostra Tayola 4. Altre costumanze.

I Principi ed i Sovrani presentavano i loro successori, e per distinguerli ponevan loro, seguendo un'antica usanza, una picca in mano in forma di scettro. Così fece Gontrando allorchè nel 585 scelse a suo successore Childeberto. Non ci erano in allora Magistrati, i Duchi ed i Conti armati di spade, di accette e di scudi facevan soli ginstizia.

Clero nel 589.

Il clero doveva sempre portare il camice: il Concilio di Toledo nel 589 proibl ai diaconi, sottodiaconi e lettori di diSOTTO LA DINASTIA DEI MEROVINGI SECOLO VI. E VII. 295

metterlo prima della fine del sacrifizio, sotto pena di essere privati del loro onorario. Era altresì proibito agli ecclesiastici di portare abiti tinti di porpora, di fermarsi nelle piazze pubbliche sotto pena di scomunica e di privazione dei loro benefizi: nessuno osava in allora coprirsi il capo nelle chiese; ma il clero, malgrado dei canoni, giunse in seguito ad ottenere questo privilegio anche durante i sacri misteri.

## DAGOBERTO I.

## Secolo VII.

Anno 628 al 638.

Dagoberto figlio e successore di Clotario II. e di Bertrude si segnalò contro gli Schiavoni, i Guasconi ed i Brettoni. Questo Re ebbe una passione smisurata per le donne: dopo di aver egli ripudiata Gomatrude ch'era congiunta di sangue coi Prefetti di palazzo Pipino e Cuniberto, sposò Nantilde una delle di lei damigelle, e da questo punto Ega, Prefetto del palazzo della Neustria godette esclusivamente la confidenza del Re; Cuniberto venne licenziato e lasciò il posto a Pipino Prefetto dell' Austrasia più per timore che per affezione. Nantilde, che cacciato aveva Gomatrude, cadde ben presto ella stessa vittima dell'incostanza di Dagoberto, che la discacció e prese in moglie una donna dell'Austrasia di rara bellezza chiamata Ragnetrude. Anche a costei non fu dato di godere lungamente l'affetto del Re: due altre Regine salirono sul trono e si divisero il cuor del Monarca con un gran numero di concubine. Malgrado de' suoi licenziosi costumi era stato Dagoberto educato nel timore della chiesa: il clero gli indirizzò severe ammonizioni, e giunse ad inspirargli tanto terrore e pentimento, ch'egli richiamò la prima moglie Nantilde, verso la quale si mantenne poi sempre fedele. Gli ultimi anni del regno di Dagoberto furono tranquilli, e bisogna confessare che la tranquillità della Francia durante il suo reguo, è una prova della saviezza del suo carattere e dell'abilità de'suoi ministri. Una tale tranquillità, gli affari dei Francesi coll' Asia, colla Grecia, coll'Italia, coll' Africa e colla Spagna, i tributi pagati dai Germani, i doni gratuiti dei Francesi, ed in fine la saggia economia di

Dagoberto, colmarono il trono di una immensa ricchezza sconoscinta a'suoi antecessori, e che sfolgoreggiò in sì fatto modo agli occhi de'popoli storditi, che il nome di lui potè giugnere fino a noi nelle tradizioni e nei canti popolari che encomiano ancora la sua magnificenza, il suo seggio, il suo trono d'oro, ed il ricco cingolo d'Eligio suo ministro. Potrebbe, egli è vero, cagionar sorpresa il vedere segnato nei fasti della gloria un Re che non lasciò alcun atto glorioso; ma a que' tempi la fama dei Principi veniva misurata dalla quantità e dalla grandezza delle donazioni. Il elero era quello che scriveva la storia; ed esso collocò Dagoberto nel numero dei Re più saggi e più valorosi. Nell'anno 638 Dagoberto che abitava una delle sue case di campagna ad Epinay, cadde malato, e sentendo approssimarsi l'ultima ora, si fece trasportare a S. Dionigi, ove morì nell' età d'anni 38. Prima di spirare, raccolse intorno a se tutti i signori ed i Vescovi, preseduti da Ega, e r-ecomandò ad essi la Regina Nantilde ed i suoi figli Sigeberto c Clodoveo.

Se dobbiamo prestar fede all'autore delle Geste dei Franchi, il lusso nel palazzo di Dagoberto eguagliava quello della Corte Bizantina; ma se l'oro, l'argento, le pietre preziose vi facevano splendida mostra, non è per altro men vero che le cognizioni vi si erano andate a grado a grado scemando, e che il velo dell'ignoranza addensava sempre più le tenebre nelle quali era tutta l'Europa avvolta.

Come rappresentato Dagoberto I.

Le monete di Dagoberto I. ora lo rappresentano senza barba (queste furono coniate in sua gioventù), ora con barba lunga ed appuntata, e con capelli più o meno corti: il suo diadema composto di uno o di due giri di perle, è qualche volta posto su di una specie di berretta filettata, sulla cui sommità trovasi un grosso bottone fatto verisimilmente di qualche materia preziosa: egli ha qualche volta un collare intorno che scende sul petto, ed in allora la sua clamide è affibbiata sulla spalla. Vedi nella Tavola 5 le figure 1, 2, 3 e 4. Molti sono i monumenti che ci rimangono di Dagoberto. La statua sepolerale di questo Re riportata da Dubreul lo rappresenta coperto da un gran manto che non lascia vedere l'estremità della sua veste, e l'estremità delle maniche più larghe e più corte di quelle della sua tunica.



From Lettro . Wedaglie Ch -

THE HISTARY
OF THE
UNIVERSALATIONS

Vedine la figura in Malliot, tav. V. num. 8. Ma il più sicuro ed il più originale monumento che di lui abbiamo è la statua che vedesi nella chiesa di S. Dionigi vicino alla porta alla sinistra entrando. Vedi fig. 1 Tavola 6. Egli è seduto e coperto dal suo manto reale o dalla gran clamide attaccata alla spalla dritta alla maniera dei Romani. Si vede ch'egli stendeva le sue braccia, e teneva verisimilmente il suo scettro coll'una, e qualche altra cosa coll'altra. La sua corona è di forma particolare, ciò che conferma quello che abbiamo detto più volte, che non ci era niente di più arbitrario che la forma e gli ornamenti delle corone degli antichi Re di Francia. Malliot nella suddetta citata Tavola V. ce ne presenta alcune di Dagoberto, tutte di varie forme; le une hanno dei trifogli; altre rosoni e perle negli intervalli; alcune rassomigliano ad una specie di tiara sormontata da un globo. Nelle grandi cerimonie portava uno scettro con un'aquila in cima, vedi la fig. 5 della Tavola 5. Il più antico scettro, così Montfaucon, che esisteva nel Tesoro di S. Dionigi, si è quello detto di Dagoberto: non ci ha che la parte superiore che sia di remota antichità; la parte inferiore è stata rifatta nei secoli seguenti.

Montfaucon è persuaso che la parte in alto appartenga ai più antichi tempi della monarchia: essa rappresenta un uomo seduto sopra di un'aquila che vola, ed è il primo scettro di questa forma che quell' antiquario abbia veduto. Questo scettro non è più in uso già da gran tempo nelle consecrazioni dei Re di Francia: quello che fu ad esso sostituito e che serve anche al presente è pure antichissimo, e consiste in un lungo bastone coperto d'argento, sopra cui è un globo da cui esce un fiore sopra del quale è posto un trono, su cui sta seduto un Imperatore che porta una corona sormontata da un globo. Tiene questi nella destra mano un lungo scettro che termina con un fior di giglio, e nell'altra un globo su cui sta una croce. Vedi la Tavola 5 num. 6. Pensa Montfaucon, che tale scettro possa esser stato donato da Carlo il Calvo alla Badia di S. Dionigi dove si recava sovente. Gli altri scettri che veggonsi in gran numero nelle statue e nelle pitture dei Re che presentiamo in quest'opera differiscono assai gli uni dagli altri nella parte superiore. La mano di giustizia usata nella consecrazione dei Re di Francia che conservavasi nel Tesoro

di S. Dionigi, vedi fig. 7 Tavola suddetta, trovasi per la prima volta nei monumenti Francesi sopra di un sigillo di Ugo Capeto, siccome vedremo in seguito.

Il disegno del trono di Dagoberto ci fu perfettamente conservato, ed è tale quale si vede al num. 8 della Tavola 5. Del trono detto di Dagoberto, del Tesoro di S. Dionigi, così Montfaucon, non si fa uso già da gran tempo. Questa sedia s' avvicina molto nella forma alle sedie curuli degli antichi Romani. I quattro appoggi terminano in alto con teste di mostri. Un gran sigillo di Luigi il Grosso lo rappresenta seduto su di un trono che ha teste di mostri simili a questi. I troni di Luigi il Grosso e di suo figlio Luigi il Giovane hanno teste di leone. Bescher nel suo Compendio storico ci presenta la figura di Nantilde che noi giudichiamo fatta a capriccio.

Altre costumanze.

L' Abate Lebœuf pretende che i Francesi nel secolo VII. usassero stoviglie eguali alle nostre, ad eccezione delle forchette: nel rimanente possiamo farci un'idea del lusso che regnava in quei tempi da ciò che riferisce Surio parlando di S. Eligio tesoriere di Dagoberto « nel principio, egli dice, le sue vesti, il suo cingolo e la sua borsa erano ricche d'oro e di gemme ».

Clero sua capellatura.

Il clero che nel secolo V. portava larghissime tonsure, ne aveva poco a poco diminuita l'estensione di maniera che essa non aveva più che tre o quattro dita di diametro. La capellatura degli ecclesiastici era lunga quanto quella dei laici: il quarto Concilio di Toledo, nel 633, ordinò loro di radere tutta la sommità della testa e di non lasciare di sotto che una corona di capelli.

## CLODOVEO II.

Anno 638 al 658.

Clodoveo II. figlio di Dagoberto regnò dopo la morte del padre nei regni di Neustria e di Borgogna, essendo appena giunto al nono anno di sua età, sotto la tutela di Nantilde sua madre che governò coi Prefetti di palazzo. Da quest'epoca hanno principio i Re infingardi e dappoco, od il regno dei Prefetti di pa-

lazzo: Pipino e suo figlio Grimoaldo Prefetti dell' Austrasia la reggono sotto il nome del Re Sigeberto: nella Neustria Clodoveo II. Re, Ega poi Archinoaldo, Prefetti. Clodoveo II. dovette la corona alla lega dei *Leudi*.

Anarchica tirannia dei Grandi.

Quest' ambiziosa aristoérazia lasciato aveva ancora qualche parte d'autorità al Re Dagoberto, sebbene più ne fosse l'apparenza che non la sostanza: quest'ombra di potere scomparve con questo Principe, i cui sigli altro più non furono se non i primi schiavi degli orgogliosi domestici dei loro palazzi. È difficile però a sapersi se Clotario II. meritasse in fatti d'essere per la imbecillità sua compreso nel numero dei Re dappoco, o se piuttosto le tristi circostanze di que'tempi l'obbligassero ad obbedire a'suoi vassalli, rendendo inefficaci i suoi sforzi per opporvisi. Le poche notizie che si ritraggono dalle Cronache bastano ad indicarci che tentò e si sforzò invano questo Principe di migliorare la condizione del popolo e di porre un freno all'anarchica tirannia dei Grandi. Non era più il tempo: questa ignorante, fiera, inquieta aristocrazia andava ogni di mettendo più profonde radici, ciascun Leudo facevasi forte nel suo ducato, nella sua contea, nel suo castello, e si muniva di partigiani, i quali ne comperavano la protezione colla loro fedeltà: così in quel secolo pieno di disordini ognuno sacrificava una parte dei propri diritti colla speranza di godere qualche quiete, qualche sicurezza: alcuni pagavano questi vantaggi prendendo le armi, altri prestando servigi, altri coi tributi, ed i più deboli finalmente col sacrificio totale della propria libertà. La necessità in tal modo venne formando di questa indisciplinata nobiltà una specie di gerarchia che convertissi poscia in quel terribile e mostruoso ordine feudale di cui serba ancora l'Europa funestissime tracce.

Una giovane schiava, bella quanto virtuosa andò allora in Francia, e sostenne Clodoveo nella pericolosa lotta a cui si accingeva per conservare ai Franchi i rimasugli dell'antica libertà. Badilde moglie di Clodoveo II.

Nata essa del sangue di uno dei Principi Sassoni conquistatori dell'Inghilterra, e rapita nell'infanzia da alcuni pirati, Batilde era stata venduta al Prefetto del palazzo Archinoaldo. Costui volendo congiungere i suoi due prigionieri, la diede in moglie al

suo Re. N'ebbe Clodoveo da queste nozze tre figli, Clotario, Childerico e Teodorico. Il primo fu erede del padre, e cinse sotto la tutela della madre e sotto la disciplina d'Archinoaldo le corone della Neustria e della Borgogna; il secondo regnò nell'Austrasia, o piuttosto vide regnar sotto il suo nome un Leudo chiamato Ulfoaldo ch'era stato dagli Austrasj scelto a Prefetto del palazzo; il terzo ancor bambino alla morte del padre, non fu compreso nella dinastia degli Stati. Diciassette anni durato aveva il regno di Clodoveo, e l'autore delle Geste suppone che Clodoveo II. morisse di veleno. Il più grave delitto che gli venne attribuito in que' barbari tempi fu quello di aver posto mano ad una piccola parte del superfluo dei tesori della chiesa, onde soccorrere il popolo oppresso dalla carestia. Questo solo fatto bastò, perchè ei fosse accusato di tutti i vizi da un clero, il quale non faceva allora consistere in altro la carità, che nelle largizioni dispensate non ai poveri, ma alle chiese.

Costumi di que'tempi.

In questi tempi di superstizione e di barbarie le campagne, già un tempo sì feconde, si cangiavano in isterili lande, ed i templi in magnifici palazzi. Gli uomini liberi diventavano schiavi; i preti, dimenticato il Vangelo, trasformavano gli umili servi di Cristo in cortigiani mendicanti, ed in Leudi orgogliosi e potenti; distribuivano a lor grado la fama sulla terra e l'eterno godimento nei cieli, ed il poter loro veniva dalla credulità dei popoli immensamente accresciuto. I popoli non cercavano di conoscere nè le cagioni delle leggi, nè quelle per cui si rompeva guerra, nè le condizioni delle paci: le sole cose che stavan loro a cuore erano le scoperte di qualche reliquia, i miracoli operati con pie frodi, o un magnifico dono fatto alle chiese: tutti i Principi dunque si studiavano a gara di vincere l'un l'altro in devota magnificenza ed in largizioni monacali.

Come rappresentati Clodoveo II. e Batilde.

Una moneta di Clodoveo II. riportata da Bonteroue ci presenta questo Re senza barba, vedi la Tavola 5 num. 9: i suoi capelli tagliati sulla fronte secondo l'usanza, lasciano le tempia e le orecchie scoperte, e formano un grosso riccio di dietro: una spezie di pennacchino s'innalza in arco al di sopra del suo diadema, e quella parte dell'armatura che gli copre il collo è ornata

DIMNEBOLIA DE STITOLO GELLIA LHE TINNTIA



Ravine della Bradia di Junièges

da un ricco collare. In un'altra moneta riportata da Le-Blanc due giri di perle formano il suo diadema, e la sua clamide è affibbiata sulla spalla, vedi il num. 2. Mezerai lo rappresenta con un manto affibbiato sul petto, il cui bavero che cade sulle spalle è coperto di pelliccia: i suoi capelli, lunghi di dietro e corti dai lati lasciano veder l'orecchio e coprono la sommità della fronte: ha soltanto poca barba intorno al viso: la sua corona è frastagliata a festone. Questa figura è fatta a capriccio. La statua riportata da Dubreul, vedi Malliot tav. VI. fig. 4, lo rappresenta con una veste chiusa davanti con ampie maniche che giungono fino a terra; il suo manto è sostenuto sulle spalle da un nastro attaccato ai due angoli; le punte della sua corona un po'radiate sono terminate da perle; i suoi capelli e la sua barba sono lunghi, il suo calzare appuntato. Nelle sovraccennate antiche porte di S. Dionigi Clodoveo II. è rappresentato quale si vede sotto il num. 3 della Tavola 6. Batilde sua sposa, secondo Mezerai che ne riporta la figura, era rappresentata nella badia di Chelles sotto l'abito di una religiosa con una corona sul velo. Nelle suddette porte è rappresentata come al num. 5 della detta Tavola.

Affine di dare qualche saggio di architettura che ne faccia conoscere non troppo da lontano l'antico carattere della medesima in que'remoti tempi noi vi presenteremo nelle due Tavole seguenti le rovine della famosa Abbadia di Jumiéges (Lat. Gemmeticum), borgo di Francia in Normandia posto sulla Senna cinque leghe al di sotto di Rouen; borgo noto principalmente per la detta Reale Badia appellata in Latino Sanctus Petrus Gemmeticensis. Essa venue fondata verso l'anno 650 da S. Filiberto che ne fu primo Abate, sotto il regno di Clodoveo II. e di Batilde di lui consorte che ne furono i principali benefattori. Jumiéges arricchito poscia dalla munificenza di altri Re divenne nei tempi susseguenti uno de'più importanti monumenti dell'antica Francia. Nel chiostro leggonsi tuttavia alcune iscrizioni fra le quali la seguente. « I due primogeniti di Clodoveo II. e di Santa Batilde, essendosi ribellati contra la madre durante il viaggio d'Oltremare di Clodoveo; vinti e fatti prigionieri nella battaglia che loro diede il padre nel suo ritorno, furono condannati ad aver tagliati i nervi delle braccia. Così snervati a Parigi, e posti ed abbandonati sulla Senna in un battello senza remi e barcajuoli, giunsero al porto di Jumiéges

accompagnato da un solo servo. S. Filiberto andò a riceverli e li fece monaci in questo chiostro dove vennero sepolti ec. ».

La Tavola num. 7 ci presenta le rovine della badia, vista dal lato occidentale; e l'altra Tavola num. 8 la gran chiesa della stessa badia: amendue queste tavole sono tratte dalla grand'opera Litografica di Nodier e Taylor intitolata; Voyages Pittoresques et Romantiques dans l'ancienne France etc. I Danesi abbruciarono questa badia nell'840, e benchè essa abbia vedute le sue mura cadere e rialzarsi intorno di se, benchè la sua antichità abbia probabilmente renduta necessaria la ristorazione nei tempi Gotici dell'architettura, pure poco ha perduto del vetusto carattere di que'remoti secoli, e le grandiose forme dell'architettura Lombarda, e lo stile suo colossale aggiugne un non so che d'imponente e di maestoso.

# CLOTARIO III.

Anno 638 al 638. Batilde governa per qualche tempo la Francia.

Il regno di Clotario III. passò come un'ombra: egli ascese sul trono in età di 4 anni, e non fu Re che di titolo. Durante la sua minor età Batilde, di lui madre governò qualche tempo la Francia, poiche l'orgoglio dei ministri fu astretto a cedere una parte d'autorità anco alla Regina. Questa Principessa tener seppe lo scettro con dignità: la sua fermezza valse a guadagnarle il rispetto, e la sua umanità, l'amore dei popoli. Rafforzata dai consigli dei Vescovi seppe pel corso di 10 anni reprimere la turbolenza dei Leudi. L'amicizia di lei pei Vescovi, ed in ispecie per quello di Autun destò la gelosia del nuovo Prefetto di palazzo Ebroino. Archinoaldo avevala, morendo, orbata del più saldo sostegno, ed Ebroino calunniando questa virtuosa Principessa l'accusò di criminosa corrispondenza col Vescovo Sigebrando. I Grandi posero a morte il Prelato, e Batilde adontata dell'ingratitudine della Corte, discese dal trono e vestì l'abito monacale nel convento di Chelles, cui, cedendo all'imperiosa usanza del secolo, aveva ella fondato unitamente a quello pei frati a Corbie. Ebroino divenne il tiranno della Neustria e della Borgogna. Il Re Clotario ne fu insensibile testimonio, e regnò o veramente vegetò per al-



Chiena della Badia de Tumiegen

# THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ILLIANIS

cuni anni sotto la tutela di quel feroce Prefetto, e morì, non lasciando figli, in età di 22 anni nel 668. Alcuni dicono ch'ei fosse sepolto a Chelles, altri a S. Dionigi, e così il luogo del suo sepolero è sconosciuto non meno della sua vita.

Come rappresentato.

Nel ritratto di questo Re riportato a capriccio da Mezerai Clotario III. è rappresentato senza barba: i suoi capelli sono un po'lunghi ed arricciati, il collare della sua veste aperto davanti ed a pieghe è frastagliato in alto; il suo manto guernito d'un largo bavero è chiuso sul petto da un largo fibbiaglio. Noi qui presentiamo sotto il num. 4 della Tavola 6 la figura di Clotario III. tratto dalle citate antiche porte di S. Dionigi.

## CHILDERICO II.

Anno 668.

Irritò il temerario Ebroino l'opinion nazionale sollevando al trono di sua propria autorità l'eodorico ultimo figlio di Clodoveo II.; ma i Grandi vennero a ribellione. Ebroino assalito da questi è abbandonato dal popolo: egli è tonsurato e rinchiuso in un monastero: il suo debole pupillo Teodorico è relegato nel monastero di S. Dionigi, e Childerico II. col voto unanime della nazione è acclamato Re. Troppo imperiosa e troppo anarchica era la dominazione dei Grandi, perchè il loro capo medesimo non dovesse averne molestia. Il Prefetto Ulfoaldo complice o schiavo delle passioni di quelli tentava invano di proteggerne le continue usurpazioni. Leggiero Vescovo d'Autun finchè ottenne un utile imperio sull'animo del giovane Re. gli dimostrò la necessità di sollevarsi in un col popolo dalla schiavitù dei Signori, e Childerico fece delle ordinanze per restringere negli antichi confini i Patrizi, i Conti ed i Duchi, i quali miravano all'indipendenza, con che cercava di render felici i suoi popoli. Ma per la scaltra politica della Corte divenuto Leggiero odioso al Re ed imprigionato senza riguardi, Childerico si abbandonò brutalmente alle più enormi dissolutezze, e disonorando donne, spogliando ed esiliando Leudi. opprimendo i popoli si rese odioso e spregevole tiranno. Sdegnato contro un signore chiamato Bodillon, lo fece battere a colpi di verghe. Bodillon giurò di vendicarsene, e secondato da molti

signori, coglie all'impensata nella foresta di Chelles il Re, lo assale, lo uccide, poi volagalla Corte, ed implacabile nello sdegno, ammazza la Regina Bilichilde col figlio. Il Prefetto del palazzo Ulfoaldo fugge spaventato nell'Austrasia. Morì in età di 24 anni e fu sepolto in San-Germano-des-Prés. Tale fu la fine di quel rampollo di Clodoveo che osò l'ultimo scuotere il giogo dei suoi cortigiani.

Come rappresentato.

Childerico II. è rappresentato in una delle sue monète, riportate da Bouteroue, senza barba, coi capelli alla Romana e col diadema: la sua ricca clamide posta sulla spalla sinistra è affibbiata sulla dritta. Vedi la Tavola 5 num. 10. Secondo Mezerai, il manto di lui con largo e quadrato bavero era affibbiato sulla veste aperta davanti: i capelli eran lunghi ed arricciati all'estremità, la barba negletta ed i mustacchi disposti ad uncini. La figura da noi presentata sotto il num. 6 della Tavola 6 è cavata dalle già citate porte di S. Dionigi.

Costumanze.

Se si vuol giudicare, dice Malliot, della barbarie dello stile e delle costumanze dei nostri vicini, basta osservare il monumento, Tavola 5 num. 11 rappresentante Etico, Duca degli Alemanni con Santa Odilia sua figlia, e San Leggiero Vescovo d'Autun. Il Duca, la cui veste a maniche lunghe e strette scende a mezza gamba, porta una clamide affibbiata sulla spalla dritta; la barba è un po'lunga e i suoi mustacchi rilevati; la sua capellatura divisa in due parti è attorcigliata da un lato e dall'altro del viso, e cade dietro le spalle; la sua corona è di forma singolare; il calzare straordinario è tagliuzzato verso i diti del piede; ciò che potrebbe indicare quella foggia di calzari in forma di guanti, che l'artista non ha saputo imitare: egli consegna un libro a sua figlia che sopra la veste porta una clamide affibbiata sulla spalla, e senza pieghe, siccome lo è ben anche il velo: la lunga sua capellatura è attorcigliata come quella del padre.

Abiti sacerdotali.

S. Leggiero porta l'alba, la stola e la pianeta, e la lunghezza del suo pastorale eccede un po' la sua statura. Vedine la figura nel suddetto monumento.

#### TEODORICO L.

Anno 673. Interregno.

Dopo la morte di Childerico II. era la Francia senza Re, i Grandi senza regno, il elero senza concordia, il popolo senza sostegno, e più non essendovi alcuna magistratura che chiudesse la porta delle prigioni o dei monasteri che ne facevano le veci, Ebroino e Leggiero uscirono dal loro convento, e Teodorico allontanatosi dalla Badia di S. Dionigi andava in traccia di una corona e di un protettore. Allora fu che la Gallia cadde in una vera anarchia, ed in così orribil confusione tutto era ladroneccio e strage. Finalmente i Neustrii ed i Borgognoni innalzarono nuovamente Teodorico sullo scudo e il fecero capo dei loro guerrieri. L'impetuoso Ebroino governò il regno da nomo che non respirava che vendetta: egli sagrificò al suo furore le più illustri teste. Ma la tirannia spinta all'ultimo segno non può durare lungo tempo. I Grandi, benchè divisi si riunirono per nominare fra loro quelli ch'erano cugini del Re. Ebroino fece marciare un esercito contra questi Principi, e poco tempo dopo egli venne assassinato da una mano incognita. Il Re perdè una battaglia nel Vermandese nel 687, morì nel 690 in età di 39 anni, e venne sepolto nella Badia di San Waastd' Arras da esso fondata. Lasciò due figli Clodoveo e Childeberto.

Come rappresentati Teodorico e Clotilde sua moglie.

Teodorico I., secondo Mezerai, venne rappresentato nella Badia di San-Waast coperto da una veste chiusa davanti, con barba e con mustacchi negletti, con capelli un po' più lunghi di quelli dei nostri Abati, e rialzati sulla fronte in forma di riccio, e colla corona ornata di rosoni. Il sigillo riportato da Montfaucon, vedi Tavola 5 num. 12, ce lo rappresenta senza barba; i suoi capelli, lisciati e poco lunghi sono divisi sulla sommità della testa e cadono da un lato e dall'altro del viso. Il Teodorico I. che noi qui vi presentiamo al num. 7 della Tavola 6 è tratto dalle statue delle sopradescritte porte di S. Dionigi. Clotilde sua moglie, secondo lo stesso Mezerai, era nello stesso luogo coperta da una veste chiusa davanti ma che lasciava l'alto del petto scoperto, portava un gran manto ed una corona sul suo velo terminata a rosoni.

## CLODOVEO III.

Anno 690 al 695.

Non ebbe al pari del padre Clodoveo III. altro che l'insegne di Re, e, come esso, visse occulto, non comparendo che una sola volta all'anno nel Campo di Marzo. Una guerra novella e nuove vittorie, forse ignorate dal Re, in nome del quale si combatteva e si trionfava, furono il solo avvenimento che segnò la breve comparsa di Clodoveo sul trono. Essendosi il Prefetto Pipino d'Heristal dichiarato apertamente Sovrano dell'Austrasia, i Duchi Alemanni, Aquitani e Brettoni ne imitarono l'esempio; ma i Franchi pel corso di quattro anni, pugnando sotto gli ordini del valoroso loro capo, continuarono a batterli ed a vincerli. Tuttavolta queste vittorie altro non fecero che comprimerli senza poterli però compiutamente soggiogare. Clodoveo III. morì l'anno 695, e la storia non ci tramandò che il solo nome di lui, essendo, al pari del suo regno, rimasto nell' oscurità per fino il luogo del suo sepolcro. Nortberto suo custode, passò all'altra vita nel tempo medesimo, e gli fu sostituito col titolo di Prefetto della Neustria Grimoaldo secondogenito di Pipino. Childeberto II. fratello di Clodoveo ne fu il successore.

Abiti di Clodoveo III. Coronas scettro, trono.

Il tempo ci ha conservato il cerimoniale dell' assemblea dei Franchi convocata a Valenciennes nel 693. Il Re portava un manto bianco ed azzurro in forma di dalmatica, raccorciato dai lati, scendente fino ai piedi sul davanti e con lungo strascico al di dietro: il suo capo era ornato di corona, ed impugnava lo scettro: la corona era fatta di un cerchio d'oro ornato con doppia fila di pietre preziose; lo scettro era una verga d'oro lunga sei piedi ed incurvata nell'estremità alla foggia di pastorale, giusta l'antica costumanza; il trono consisteva in un solo sedile senz'appoggio nè dai lati, nè al di dietro, quasi per avvertire il Principe ch' ei doveva da se stesso sostenersi. Era circondato dai Grandi, chiamati allora majores o optimates: al Re davasi il titolo di Serenissimo, d'Illustre, di Glorioso, di Religiosissimo, di Clementissimo, di Eccellentissimo, giacchè per una invariabile contraddizione, quasi in tutti i tempi l'istoria non



Tar o

ME H. W.

sotto la dinastia dei merovingi, secolo vii, e viii, 307 trova che vizj a ricordare, quando i formolarj non richiamano che virtù.

Come rappresentato.

Una moneta di Clodoveo III. riportata da Bouterone, vedi Tavola 5 fig. 13, rappresenta questo Re con un diadema da cui esce sul davanti una spezie di fiore; la sua clamide è affibbiata sulla spalla. Il suo sigillo riportato da Montfaucon è simile a quello di Teodorico I. La figura di Clodoveo III. vedi num. 9 Tavola 6 è presa dalle dette porte di S. Dionigi.

Costume dei Grandi Anno 709.

Le figure di Vulfoaldo e d'Adalzinda di lui moglie, vedi le figure 14 e 15 della Tavola 5, ci fanno vedere che i Grandi portavano verso l'anno 709 vesti scollate, chiuse davanti strette al corpo ed alle braccia, ma larghe dalle coscie fino ai maleoli: la loro cintura che scendeva quasi fino all' estremità della veste, era affibbiata molto a basso; il lungo loro manto aveva un lungo strascico: non portavano barba, ma soltanto mustacchi rilevati, ed i loro capelli un po'corti erano spinti in dietro: dalla figura d'Adalzinda si scorge che anche le donne portavano un manto, ma più corto di quello degli uomini, poiché non oltrepassava la veste. Facil cosa sarebbe in oggi il confondere questi due personaggi, se il velo che Adalzinda ha sulla sua berretta (1) ed i mustacchi di suo marito non ce li facessero distinguere.

# CHILDEBERTO II.

Anno 695 al 711.

Childeberto II. visse, come i suoi predecessori, languendo nella solitudine; circondato di domestici, mentre i grandi ufficiali ed il corteggio reale tutti stavano d'intorno ai Presetti del palazzo. Questi impugnavano la spada che governa, e lasciavano al Re,

(1) Questa specie di berretta appellata mortier dai Francesi disteriva per la ricchezza della stossa da quella di lana ch' era portata dal popolo: i Principi, i Grandi, i Cavalieri e le loro mogli si servivano dell'altra. I Re di Francia volendo in seguito farne una decorazione particolare pei magistrati non ne permisero l'uso che al Cancelliere ed ai Presidenti dei parlamenti: la berretta del Cancelliere era di stossa d'oro, quella dei Presidenti di velluto nero con largo gallone d'oro.

come osserva Segur, l'uso di uno scettro che non aveva nemmeno l'utilità della verga di un pastore.

Pipino Prefetto.

Tuttavia volle Pipino che questo Monarca emanasse alcune sentenze; ed è forse ciò che diede luogo ad attribuirgli il soprannome di Giusto. Pipino sempre in su l'armi, e sempre favoreggiato dalla fortuna, pugnò nuovamente contra i Frisoni ed ottenne strepitosa vittoria. Il Duca Radebodo si sottomise, si convertì e diede sua figlia in consorte a Grimoaldo figlio di Pipino. Tre figli aveva Pipino, due dei quali nati dalla consorte Plettrude: Drogone, il maggiore fu Duca di Sciampagna; il secondogenito Grimoaldo, Prefetto della Neustria. A seconda dei costumi d'allora, viveva pubblicamente Pipino con una concubina chiamata Alpaide sorella di Dodone gran domestico del palazzo, carica allora di altissimo grado. Alpaide partorì il famoso Carlo Martello, il più illustre tra gli eroi di cui vada fastosa la Francia antica. Questo regno rialzato dall'invilimento per opera di un si fermo ed abile capo, godette 10 anni di una pace che già da un secolo non aveva gustata. Childerico morì nell'anno 711 e venne sepolto nelle vicinanze di Laone. Egli lasciò due figli, Dagoberto e Childerico: Dagoberto fu il Re.

Costumanze. Ricchezza e potenza del clero.

Durante il suo regno, il clero, protetto da Pipino come atto a contrabbilanciare l'autorità dei Grandi, crebbe a grado a grado in ricchezza e in potenza. Credevasi a que' tempi di procacciarsi l'eterna felicità nei cieli, ed una gran fama in terra mostrandosi prodigo alla chiesa. Principi, Grandi, popolo sembravano a gara disputarsi l'onore delle donazioni, delle immunità, delle fondazioni e delle offerte.

Quantità di monasteri fondati in quel secolo.

Era salito in voga lo spirito del monachismo, e, come osserva Mezerai, la nomenclatura dei monasteri fondati in quel secolo basterebbe sola a riempiere un dizionario geografico. La fondazione per altro di tanti monaci fu un rimedio ai mali d'allora, ed i loro conventi, in quell'epoca d'inerzia, di devastazioni, di anarchia, offrivano almeno un sicuro asilo alla virtù, alla scienza, alla sventura, al lavoro. Questi monasteri, che furono dopo il ricettacolo del lusso e della mollezza, davano allora tranquille campagne ai coltivatori ed amico ricovero ai proscritti-

Come rappresentato.

Il sigillo di Childeberto II. che trovasi nei suoi diplomi e che venne riportato da Montfaucon lo rappresenta come vedesi nella fig. 16 della Tavola 5. L'intiera sua figura è cavata dalle porte di S. Dionigi, vedi fig. 1 Tavola 9.

## DAGOBERTO II.

Anno 711 al 716.

Childeberto essendo morto senza figli, Dagoberto figlio di Sigeberto III. Re dell' Austrasia venne coronato nell' anno 711. Questo Principe occupò il trono per lo spazio di 5 anni; essendo morto nel 716; e siccome egli non fu Re che di nome, così fu posto nel numero di quelli appellati inetti. La carica di Prefetto era divenuta di si grande importanza che si vide per fino la vedova di Pipino esercitarne le funzioni in qualità di tutrice del suo figlio. Monarchi pieni di salute e di vigore lasciavano che si disputassero la vergognosa tutela sotto la quale vivevano, una donna ed un fanciullo; poichè l'altro figliuolo di Pipino chiamato Carlo Martello era stato rinchiuso da sua madre per aver essa la reggenza della prefettura. Avendo questi udito la morte di Dagoberto, trovò poco dopo il mezzo di fuggire dalla prigione e procurò di riacquistare l'eredità di suo padre. Per meglio riuscire nell' intento fece dichiarare Clotario IV. Re di Francia, affine di governare poi il regno sotto il nome di questo nuovo Principe. Clotario regnò soltanto 17 mesi, ei fece nulla, e perciò il suo nome non fu riportato nella storia per non interrompere la serie dei Re di Francia.

Come rappresentato Dagoberto II.

Mezerai ci presenta i ritratti di Dagoberto II. e di Clotilde di lui consorte, ch' ei dice cavati da quelli rappresentati sulla tomba di questo Re a Nanci. V. Malliot Tav. VIII. fig. 1 e 3. In una delle sue monete riportate da Bouteroue ei porta un diadema nel mezzo del quale s'innalza una specie di fiore; il suo abito non ha che le aperture per cui passan la testa e le braccia. Vedi la fig. 17 della Tavola 5. Dalle porte di S. Dionigi è tratta la figura di questo Re, che vedesi al num. 2 della Tavola 9. Usanze.

In questo secolo venne adottata una singolarissima usanza re-

lativamente ai giuramenti ne' delitti. Quanto più era grave un delitto, tanto maggiore era il numero delle persone, che dovevan giurare coll' accusato. Quindi in allora dicevasi comunemente giurare con tre, con sette, con dodici mani, secondo il numero delle persone che giuravano coll' accusato, e queste dovevan esser tutte di condizione eguale a quella dell'accusato; nobili, se nobile, sacerdoti se sacerdote, e donne s'era donna: una parte di queste persone era scelta dall'accusato e l'altro dall'accusatore. L'accusato pronunziava da solo la formola del suo giuramento, e quelli che giuravano con lui dicevano soltanto: io credo che dica la verità. Allorchè gli uni confermavano un fatto ch'era da altri negato, si sceglieva un campione d'ambe le parti per battersi collo scudo e col bastone: al vinto, che veniva considerato quale spergiuro si tagliava la mano, e gli altri testimoni del suo partito pagavano un'ammenda per redimere la loro mano: da ciò venne il proverbio: i battuti pagano l'ammenda.

## CHILPERICO II.

Anno 716 al 720.

Morto Dagoberto, essendo Ranfredo stato nominato Prefetto da un partito di Grandi, collocò sul trono un Principe Merovingio chiamato Daniele: era questi l'ultimo figlio di Childerico II. Le oscure volte di un convento l'avevano salvato dai pugnali degli assassini del padre suo e della sua famiglia. Erasi fatto monaco, e nell'età di 45 anni uscì dal chiostro per regnare sotto il nome di Chilperico II. Questo Re volle far mostra di coraggio: ei pel suo padrone Ranfredo mosse guerra a Carlo Martello, il quale pretendendo il grado del padre voleva esser nominato Prefetto del palazzo. Carlo senza legittimi titoli, senza fortezze, senza tesori, perseguitato da tutti, non aveva per se che il suo nome, la sua spada e lo zelo di valorosi, ma scarsi guerrieri: i pericoli rafforzarono il suo coraggio: ei diede cominciamento all'eroica sua vita: coll'armi alla mano ei sostenne i pretesi suoi diritti e la vinse, sforzando il sno Re ad accettarlo per suo padrone, e Chilperico visse, come i suoi predecessori, sotto la sua tutela. Questo fantasma di Re dopo di aver occupato il trono per solo quattro anni, morì nel 720 senza che la Fran-

cia se n'avvedesse: ei fu sepolto a Noyon, e Carlo, convocando per formalità i Grandi, gridò Re Teodorico di Chelles, figlio di Dagoberto II.

Come rappresentato.

Mezerai riporta il ritratto di Chilperico II. ch' ei dice cavato dalla statua sepolcrale esistente a Noyon: esso è poco dissimile dagli altri ritratti ch' egli al solito trasse dalle incisioni di Bie, vedi Malliot tav. VIII. fig. 4. Montfaucon ci conservò il disegno di un sigillo cavato dagli antichi diptomi nella fig. 18 Tavola 5, i suoi capelli sono divisi nella sommità della testa, e cadono d'ambi i lati conservandosi lisci fino alle orecchie, e poscia divisi ed attorcigliati fino alle spalle: porta una collana di perle. L'intera sua figura vedesi al num. 3 della Tavola 9. Essa è tratta dalle porte di S. Dionigi e riportata da Montfaucon nella tav. XVIII. del vol. I. dei Monumenti Francesi.

Costumanze della Francia durante il dominio di Carlo Martello.

Il Duca e Prefetto Carlo Martello, nuovo signore dello Stato, conobbe che non avrebbe potnto ottenere la sicurezza interna e l'energia al di fuori, se non ponendo le basi di un governo militare e vigoroso: funesto rimedio se alla civiltà dei popoli si riguardi; ma il solo per altro che possa chiamare a nuova vita un popolo caduto nell' anarchia. Era Carlo veramente atto pel suo secolo: non ebbe egli mai altra passione fuorchè quella della gloria; i suoi guochi furono le battaglie, i suoi palazzi i campi, i suoi cortigiani i guerrieri. Il clero, arricchito dai Re, gli ricusò il danaro di che la guerra imperiosamente abbisognava: Carlo in vece di imitare il padre suo, che per salire aveva accresciuta la potenza dei preti, pose mano alle loro ricchezze per rassodare la propria autorità e per salvare lo Stato. Non ignorava egli che la politica cangiar debbe a seconda delle circostanze: rispettando la fede e disprezzando la superstizione, protesse il Papa, combattè l'idolatria, difese la chiesa ed impoveri il clero. Onorando la nobiltà e sostenendo i diritti del popolo contro di essa, egli non trattava come compagni d'armi i Grandi se non quando davansi a divedere prodi, fedeli e generosi; la viltà e la ribellione conducevali alla perdita dei loro possedimenti, delle loro dignità. Era certo il più oscuro degli uomini liberi d' innalzarsi

al grado dei Leudi se colle armi si segnalava in modo di meritarlo. Per padroneggiare una nazione così inquieta richiedevasi un nomo fermo e risoluto, e Carlo fu tale e il fu forse anche di troppo ne' suoi voleri: pronto a ricompensare come a punire, concedette spesso e senza misura vescovati a' suoi Generali, abbazie a' suoi capitani, e parrocchie a' suoi soldati. Roma lo benedisse, l'Europa lo rispettò, i frati lo condannarono al fuoco eterno, e la Francia il gridò immortale. L' istoria imparziale, lasciando ad esso una gran parte della gloria dovuta al suo coraggio, alla sua costanza, alla sua attività, dirà che fu Carlo un eroe, ma un eroe barbaro, e forse quale occorreva al suo secolo.

Fece risorgere la Francia colle sue armi, ma col suo despotismo diede l'ultima spinta al moto retrogrado della civiltà: sotto di lui andarono in dimenticanza le assemblee nazionali; la libertà dei Franchi restò affatto annientata, ed il poco che rimaneva ancora di scientifica luce si spense: perciò in que' tempi tenebrosi, in cui non brillarono che alcune scintille, nulla fu conservato che possa farci conoscere con qualche minuta particolarità il carattere, i costumi, e spesse volte neppure i nomi dei personaggi che figurarono in quel tempo sul teatro del mondo. Nelle Leggende d'allora non si rinvengono che fole grossolane, e nelle Cronache si vede il laconismo del timore e la sterilità del servaggio. Solamente un secolo dopo e sotto la dominazione dei Re e degli Imperatori della sua razza, si pubblicarono sul regno di Carlo alcune Cronache più circonstanziate; ma la verità vi appare sempre alterata dall'adulazione dei partigiani della sua vittoriosa famiglia, o dall'odio implacabile che il clero giurò alla sua memoria. Sempre in guerra e sempre vittorioso, avvezzò Carlo i Francesi a non deliberare e ad obbedire; l'ammirazione non lasciava loro il tempo di riflettere, e, più non veggendo che il loro Generale, dimenticarono le proprie leggi, non che i loro Re.

# TEODORICO II.

Anno 720.

Carlo Martello trasse dalla Badia di Chelles un fanciullo, lo creò Re dei Francesi sotto il nome di Teodorico II. che montò sul trono verso l'anno 720. Questo Re ad imitazione de'suoi predecessori non s'immischiava per nulla negli affari del suo regno: ei vivea tranquillamente nel suo palazzo. Intanto Carlo Martello che governava lo Stato marciò contra i Sassoni ed i Saraceni e gli sconfisse nelle vicinanze di Poitiers nell'anno 732. Egli domò parimente molti altri nemici che eransi rivoltati contra la Francia. Eude Duca d' Aquitania sollevò i suoi sudditi e minacciava la Neustria. Carlo vola dalle sponde del mare settentrionale alle rive della Loira, la varca, e precipitando ratto qual fulmine sugli Aquitani li sbaraglia nell' anno 736. Eude vinto non sopravvive pel dolore alla sua sconsitta. Unone ed Attone figli di lui tentarono invano di vendicarlo. Carlo tolse ad essi la città di Blais, s' impadronì di Bordeaux, li costrinse a piegare la fronte, e non restituì ad essi i loro Stati che dopo averli astretti ad un giuramento di fedeltà come vassalli, non al Re Teodorico, ma a lui medesimo, qual Duca d' Austrasia. Ebbe egli a incontrare nuove fatiche ed a cogliere nuovi allori a motivo di altre sommosse, ed in ispecie nella Sassonia: questa guerra fu l'ultimo avvenimento del regno di Teodorico II.: il suo nome aveva regnato 17 anni negli atti pubblici: ei morì nel 737.

Carlo, sostenuto dalle vittorie, credette di non più abbisognare dell'ombra di un Re, lasciò il trono vacante, e sdegnò di sedervisi: la sua spada tenevagli vece di scettro, e la sua gloria bastavagli per corona.

Come rappresentato.

Senza punto far menzione del ritratto di questo Re nell'opera di Mezerai e ripetuto da Malliot nella tav. VIII. e molto meno dell'intera persona di Teodorico II. rappresenta nel Compendio storico di Bescher, noi vi presenteremo la statua di questo Re sotto il num. 4 della Tavola 9, una delle molte che servono di ornamento alle antiche porte di S. Dionigi, e che tratta noi abbiamo dalla grand' opera di Montfaucon.

# INTERREGNO.

CARLO MARTELLO, DUCA DI FRANCIA.

Anno 738.

Sembra che i Francesi non s'avvedessero della vacanza del

trono: senza sorpresa mirarono gli atti pubblici segnati del primo, del secondo, del terzo, anno dalla morte del Re: questa indifferenza prediceva a chiare note l'occaso dei Merovingi. Padrone Carlo dello Stato, si vide ancora costretto a prendere le armi per una ribellione di Marsiglia e per una nuova aggressione dei Saraceni Al suo presentarsi tutto fu finito: riprese la Francia la sua tranquillità, le nazioni tributarie l'antica dipendenza. Il fortunato Duca rispettato ne' suoi Stati, temuto al di fuori, amato dai soldati, paventato dai Grandi e venerato dal popolo, godè in pace la sua gloria: la fama sua acquistavagli gli omaggi dei Re stranieri; tutti ne cercavano l'amicizia, e fra questi spezialmente Gregorio III., il primo dei Romani Pontefici che impegnasse altamente la chiesa nei bisogni temporali dei Principi della terra.

Assalito Carlo da un'idrope, e prevedendo vicino il suo termine, divise senza ostacolo la Francia tra i suoi figli; e perchè sembrasse più legale agli occhi della nazione l'autorità dei figli suoi, convocò a Verberia i principali signori, ed ordinò di concerto con essi la divisione dell'eredità fra i soli due figli avuti dalla consorte Rotrude: Carlomano il primogenito ottenne l'Austrasia, la Svévia e la Turingia. Pipino la Neustria, la Borgogna e la Provenza. Griffone suo ultimo nato non ebbe allora alcuna parte del retaggio, perchè Sonnechilde, madre di lui, aveva partecipato ad una trama ordita contro Carlo: ciò non ostante, le preghiere della madre e del figlio ne piegarono la durezza, ed assegnò ad esso uno scarso provvedimento.

Carlo morì nel 741.

Carlo compiè la gloriosa sua vita in Crey vicino a Noyon nel 741 non aveva egli voluto salire sul trono dei Re, ma occupò un posto nelle loro tombe di S. Dionigi.

Sotto di lui la sommessione dei Principi Merovingi fu intera, meno dura però che nol fesse stata sotto i suoi predecessori. In vece di tenerli rinserrati nel palazzo di piacere o di arresto di Momague, lasciava che portassero attorno la loro indolenza con fasto, ma senza autorità, nei palazzi di Coblentz, d'Heristal, di Metz, di Kiersy, di Valenciennes e di Soissons. Siccome erano circondati di schiavi per servirli, di cortigiani per adularli, e non difettavano nè di cani per la caccia, nè di carri per far viaggio, così davansi a credere d'essere ancora regnanti.

Fu Carlo l' uomo più grande di que' tempi remoti, e, qual brillantissima meteora in mezzo alle tenebre, il suo nome passò a traverso dei secoli. Celebrato dagli storici, fu cantato ben anche dai poeti e dai romanzieri e su esaltato dai guerrieri di tutte le età. L'odio del clero Francese che fu il solo che cercasse di oscurare la gloria, e lo perseguitò fin dentro la tomba. Erano allora i monaci que' che scrivevano la storia, ed ingannavano i contemporanei dipingendo loro come un nemico di Dio colui ch' era stato il salvatore della sua patria. Ma non potè l'invidia oscurarne che momentaneamente la gloria: il tempo la vendicò, e la Francia offrirà perpetuo omaggio ai sublimi talenti di quest'uomo straordinario che, appena uscito di una oscura prigione per innalzarsi alla suprema podestà, e cinto continuamente da immenso stuolo di nemici, suppli sempre all'ineguaglianza delle forze col coraggio, colla previdenza, coll'attività.

Come rappresentato.

Le figure di Carlo Martello, di Pipino, di Carlomano ec. sono riportate da Montfaucon nella tav. XIX. del vol. I. dei Monumenti della monarchia Francese, e sono tratte dalle tombe di S. Dionigi erette ai tempi di S. Luigi. Osserva però quest'erudito archeologo che chi le fece innalzare fu poco instrutto delle costumanze dei tempi passati, poichè vestì tutti que'personaggi alla foggia dei Re e delle Regine dei secoli XIII., XIV. e XV. Le due figure poi riportate dal suddetto nella susseguente tav. XX. vol. I. Mon. Franc. trovansi in una chiesa di Fulda, e furono pubblicate per la prima volta dal Gesuita Cristoforo Brovver nelle sue Antichità di Fulda. Brovver, appoggiato ad una semplice congettura, ha creduto ch' esse rappresentassero i detti personaggi. Amendue hanno l'aureola la quale non era più in uso in quei tempi, ed hanno in mano uno scettro terminato da un fior di giglio simile perfettamente a quello usato nei loro sigilli da Ugo Capeto, da Roberto, da Enrico II. ec. le quali cose c' inducono a credere che queste statue sieno state eseguite ai tempi dei Re e delle Regine dei secoli suddetti.

Costumanze. Ordine della genette.

Scrissero alcuni frati, e molti storici ripeterono, e fra questi anche il recente già più volte citato Malliot, che, in memoria del trionfo di Poitiers, Carlo Martello, per ricompensarne i prodi, fondasse l'ordine della genette (o sia della stoffa corta alla Turca); ma questa è una favola, e l'ordine non venne instituito che sotto la terza dinastia dei Re Francesi: la divisa di questa insegna cavalleresca, exaltat humiles, mal s'addiceva al carattere ed alla dignità di Carlo; mentre ell'era bensì umile e Cristiana, ma non eroica. Se quest'uomo insigne fu nei tempi posteriori risguardato come un modello della cavalleria, non poterono però attribuirne ad esso la fondazione che ebbe un'origine più moderna, giacchè nacque dagli eccessi medesimi di un sistema feudale di cui divenne essa poscia il solo rimedio: sistema che all'epoca delle imprese di Carlo non era per anco formato.

Milizia. Cavalleria.

Ai tempi di Carlo Martello la cavalleria Francese acquistò assai maggiore considerazione: essa venne divisa in cavalleria leggiere ed in gendarmeria: la prima aveva per armi difensive lo scudo; le offensive erano una spada di tre piedi e l'angon (giavellotto): su la fine della seconda dinastia essa ebbe di più o dardi o clave. La gendarmeria aveva per armi difensive giachi di maglia con cappuccio e calzari: gli speroni fatti come ponteruoli, erano senza spronella, ma in progresso di tempo ne posero una grandissima: le staffe erano di cuojo. I gendarmi portavano al fianco una larga scimitarra, e nella loro mano dritta una lancia senza impugnatura, meno grossa della metà, ma di un terzo più lunga di quelle che vennero poscia in uso: essi la posavano contra l'arcione della sella che era molto alto davanti: al loro braccio sinistro od al loro collo era sospeso uno scudo quadrato in alto e coperto di lamine di ferro. L'elmo dei gendarmi era composto di molti pezzi di ferro appuntati, copriva la testa e la faccia, ed aveva una visiera che alzavasi ed abbassavasi a a piacimento: più semplici erano i caschi della cavalleria leggiere. Fanteria.

Si distinguevano nella fanteria i paesani ed i borghesi: il dovere dei primi era quello di spianare e di racconciare le strade militari: gli uni erano armati di zappa e di scure; gli altri di cotterets, grossi bastoni armati di pesantissime e taglienti lamine di ferro, di clave con grossi chiodi, di lunghi dardi cui essi davano anche il nome di lancie; altri finalmente portavano giavellotti o palle di piombo che lanciavano colle fionde. Alcuni tra i

borghesi portavano la picca, altri una spezie di alabarda con uncini per gittar di sella il cavaliere: altri portavano la balestra per lanciar freccie e quadrella. I paesani avevano per armi difensive un grande scudo, ed i borghesi brigandines o corazze o giachi fatti di lamine di ferro inchiodate od attaccate le une sopra le altre: quasi tutti portavano dei bassinet o cappelli di ferro sottile che non avevano nè gorgiera nè visiera. Il bassinet, il morione, il cappello di ferro, la celata, la eappellina erano specie di caschi quasi simili, ad eccezzione della celata che aveva qualche volta una visiera: il morione non era portato che dalla fanteria: questi diversi caschi venivano ordinariamente assicurati sotto il mento con coreggie e fibbie: la borgognotta era più massiccia e con visiera.

## CHILDERICO III.

Anno 742 al 752.

Eredarono i due figli di Carlo Martello un nome, un'autorità ed una gloria difficili a conservarsi. Griffone ultimo figlio di Carlo era geloso dei fratelli, e, mal soddisfatto dell'assegnamento, eccitava alla ribellione i Grandi, troppo fortunati di poter trovare nel suo nome un pretesto ed un sostegno per ricominciare la guerra civile. Carlomano e Pipino, fatti consapevoli delle segrete mire del fratello, il prevennero, l'assalicono e lo rinchiusero in istretto carcere. Temevano i Principi ben anche l'ambizione di uno dei loro parenti chiamato Teodoaldo, figlio dell'antico Prefetto Grimoaldo: essi lo assassinarono. Dopo di avere in tal guisa ristabilito, con crudeli modi, un ordine passeggero nell' interno della Francia, e di avere rintuzzata la sommossa degli stranieri tributari, passaron il Reno e vinsero gli Alemanni. Fra lo strepito delle loro vittorie sortì i natali nel 742 nel palazzo d'Ingheleim nel Reno il famoso Carlomagno figlio di Pipino, destinato dal cielo a rendere immortale il suo nome, la sua stirpe ed il suo secolo.

Già da lungo tempo la famiglia di Pipino aspirava al trono. Carlo Martello credette di assuefare i Francesi a mirarlo voto e preparare così i popoli alla caduta della dinastia. Il cangiamento andava rapidamente disponendosi; ma l'ora non era per anche

giunta per mandarlo ad effetto. Del pari saggio che audace Pipino se n' avvide, e, per calmare l' agitazione degli spiriti, pose la corona sul capo di un Principe Merovingio che alcuni dicono figlio di Teodorico di Chelles, ed altri di Clotario III., questi assunse il nome di Childerico. Ben tosto lo scettro di Clodoveo s' infranse nelle mani di questo Principe inetto: il suo carattere, o forse la sua sventura gli acquistarono il soprannome di insensato. Se quest' ombra di Re acchetò gli animi in Francia, non fece alcuna illusione negli stranieri, sempre vaghi di cogliere il primo pretesto per iscuotere il giogo dei Duchi di Francia. Ma i due Principi Francesi sconfissero i Bavare si, i Sassoni, gli Alemanni. Queste vittorie posero fine alla vita politica di Carlomano, il quale disgustato delle grandezze e perseguitato dai rimorsi pel sangue ingiustamente versato nella Germania abbandonò i suoi Stati a Pipino, affidò ad esso il suo figlio Drogone, si fece radere, vestì la cocolla di S. Benedetto ed andò a rinchiudersi nell' abbadia di Monte-Cassino.

Tolse Pipino l'eredità del fratello, ma invece di dividere il retaggio di Carlomano con Drogone e cogli altri figli di suo fratello, li fece radere e li rinchiuse in un monastero: nello stesso tempo, con una stravaganza che non si saprebbe spiegare, pose in libertà il fratel suo Griffone, uomo tanto più da temersi, quanto che aveva soggiaciuto ad una lunga proscrizione. E di fatto non andò guari che Griffone tentò di spogliare della potenza un fratello di cui voleva essere l'uguale e non il vassallo. Pipino marciò contro di lui, lo vinse, gli perdonò: poco dopo si ribellò nuovamente: temendo la vendetta di Pipino da cui erano state scoperte le sue mire segrete, si pose in salvo negli Stati del Duca d'Aquitania, ove invaghitossi della Duchessa fu costretto a fuggirsene per sottrarsi alla vendetta del suo sposo: alcuni masnadieri, o qualche servo del Conte, lo raggiunsero e l'uccisero.

snadieri, o qualche servo del Conte, lo raggiunsero e l'uccisero.

Libero Pipino nell' anno 750 da tutti i rivali, e caduta la stirpe di Clodoveo in una profonda oblivione, ei credette giunto l'istante opportuno per discacciare dal palazzo dei Re l'ultimo fantasma che l'ingombrava. Pipino si rappattumò coi Vescovi, restituendo ad essi una infinità di beni confiscati, e così acquistò nelle assemblee nazionali un fermo appoggio per contrastare allo spirito indipendente dei Leudi. Occupava allora la cattedra di

S. Pietro il Pontefice Zaccaria, il quale minacciato d'imminente rovina dall'Imperatore d'oriente e dal Re dei Longobardi, voleva serbare la propria indipendenza, ed ottenere su di essi una potenza temporale. Pipino vagheggiava il trono, e questo mutuo bisogno li congiunse in istrettissimo legame; ambidne guidati dall'ambizione promisero reciprocamente di darsi l'un l'altro ciò di cui non avevano la menoma facoltà di disporre: quindi Zaccaria concedette al Duca di Francia la corona che stava ancora sul capo di un Re Merovingio, e Pipino cedette al Papa le città e terre dell' Esarcato che appartenevano al Greco Imperatore. Nel mese di maggio 752, i Grandi, i Vescovi, il popolo convennero in Soissons: nessun autore ne tramandò la menonia notizia di quel memorabile avvenimento che tolse il trono agli eredi di Clodoyeo; e solo alcune cronache di que' giorni si contentano di ricordare con servile concisione, che i Franchi convocati in Soissons deposero Childerico col consenso, o per ordine del Papa, e che diedero la corona a Pipino. Daniel è lo storico solo che c'informi, con più probabilità che certezza, intorno a ciò che accadde in quella celebre assemblea. L' indolente o l' insensato Childerico fu degradato, ed un decreto dell'assemblea dei Franchi l'obbligò a farsi tensurare ed a vestire la tonaca nel monastero di S. Bertino a Sanc-Omer nell' Artois. Colà morì due anni dopo. Si crede ch'egli avesse un figlio chiamato Teodorico; e che questo Principe, dimenticato del tutto, fosse raso e rinchiuso nel convento di Fontenelle: in lui s' estinse la stirpe dei Merovingi che aveva regnato 334 anni, vale a dire del 418 fino al 752.

Come rappresentato Clodoveo III.

Malliot ci assicura che non sussiste alcun antico monumento d'arte che ci rappresenti Childerico III. Bescher che poco curandosi della sussistenza o non sussistenza dei monumenti ci vuol a qualuuque costo porre sott' occhio la figura di tutti i Re della Francia, invece di rappresentare un Childerico Re ci rappresenta un Childerico frate. Montfaucon però tra il numero dei sedici Re che regnarono dopo Clodoveo, o che sono rappresentati in altrettante statue che servono di ornamento alle sovraccennate tre porte di S. Dionigi, annovera per ultimo anche quella di Childerico III. che noi vi presentiamo sotto il num. 5 della Tavola 9.

Riassunto di alcune delle costumanze dei Francesi sotto i Re della prima dinastia.

Sembra che una sorta di ferocia, la quale dominava fra i Principi ed i sudditi, costituisse il carattere generale dei Francesi sotto i Re della prima dinastia. Gli assassinj ed anche i parricidi furono spesse volte i soli mezzi pei quali si giungeva ad occupare le primarie dignità: il divorzio, l'incesto e la poligamia erano tollerati. Si espiava qualunque delitto, eccettuati quelli contra lo Stato, con una somma più o meno considerabile di denaro. L'uccisione di un ecclesiastico veniva pagata a più caro prezzo che quella di un'altra persona. Quando in materia grave mancavano le prove, si passava ad un combattimento. Se qualcuno era accusato d'omicidio, di furto o di tradimento, non si poteva lavare tal macchia se non che nel sangue del suo nemico.

Assemblee.

Tenevansi delle generali assemblee nelle quali si facevano i processi ai Grandi che avevano mançato ai loro doveri: vi si trattavano poscia gli affari più importanti dello Stato. Sotto la prima dinastia tenevansi siffatte assemblee in campagna aperta nel primo giorno di marzo; sotto la seconda nel primo di maggio: da ciò venne la denominazione di Campo di Marte, e poscia quella di Campo di Maggio. Il Re vi presedeva seduto su di un alto seggio. Oltre queste assemblee altre ce n'erano appellate Corti plenarie che si tenevano a Natale od a Pasqua, od in occasione di qualche felice avvenimento.

Armi ed armate.

I Francesi non mostravansi mai in pubblico senza essere armati o di spada, o di clava, o di frombola, o d'alabarda o di giavellotto: la loro arma difensiva consisteva nello scudo di legno liscio e leggiere, e coperto da forte cuojo. Gli eserciti dei Francesi non erano composti che di fanteria: il Re solo ed alcuni Baroni o Bravi, che lo seguivano per guardia del suo corpo, erano a cavallo. I soldati entrando in campagna, erano obbligati di portare con loro i viveri per tre mesi, armi ed abiti per sei, cominciando dal giorno ch'essi passavano i confini del regno. Il ll loro soldo consisteva nel bottino da farsi sul nemico ch'era posto in comunione e diviso dopo la battaglia. I disertori erano condannati a morte.

Regio patrimonio.

Il regio patrimonio consisteva in grandi poderi nel mezzo delle foreste, ove si pascolavano gregge e cavalli, e si mantenevano uccelli in quantità. La famiglia reale consumava una parte del prodotto di queste terre; il rimanente era venduto a di lei profitto. Il ramo più importante delle rendite della corona proveniva dalle pene pecuniarie; e questo dritto era chiamato fredum. A ciò si aggiungono le imposizioni che si esigevano dai Galli, ed i doni che al Re facevansi dai Grandi nelle assemblee del Campo di Marte, doni, che in origine dipendevano soltanto dalla loro libera volontà.

Offiziali di Corte.

I principali offiziali degli antichi Re erano i Prefetti di palazzo, il gran Apocrisario o grand'Elemosiniere, il gran Referendario chiamato poscia Guarda-Sigilli; il Conte del palazzo o l'incaricato della giustizia; il gran Ciambellano che presedeva al servizio della camera; il Conte della stalla, che aveva la manutenzione delle stalle del Re; carica che in seguito divenne sotto il titolo di Contestabile la prima del regno.

Divertimenti.

Le Corti plenarie erano generalmente più brillanti e meno serie che le assemblee del Campo di Marte o di Maggio. La pesca, il giuoco, la caccia, i ballerini da corda, i buffoni, i giocolari ed i mimi occupavano i momenti d'ozio. I buffoni raccontavano novelle, i giocolari sonavano la ghironda che in allora era lo stromento più applaudito; i mimi co'loro gesti rappresentavano commedie: eranvi di que' buffoni che instruivano i cani; le scimie, gli orsi a porsi nei medesimi loro atteggiamenti e ad eseguire una parte delle loro scene.

# DINASTIA DEI CARLOVINGI.

· PIPINO RE DI FRANCIA DETTO IL BREVE.

Anno 751 al 768.

Pipino, detto il Breve, perchè di bassa statura, dopo di essersi fatto eleggere Re nell'assemblea degli Stati generali della nazione Cost. Vol. VI. dell'Europa.

si fece consacrare Re da Bonifazio Vescovo di Magonza: quest'è la prima consacrazione dei Re Francesi, della quale siasi parlato nella storia. Non contento di ciò e sempre inquieto per la illegittimità della propria elezione volle nuovamente essere consacrato e coronato con sua moglie e co'due suoi figli in S. Dionigi dal Papa Stefano III. ch'erasi recato in Parigi per implorare il di lui soccorso contra Astolfo Re dei Longobardi. Furono ben anche dal Papa riconosciuti quai Patrizj Romani Pipino ed i suoi due figli, e gli scongiurò d'adempire i doveri di questa carica, difendendo Roma e la chiesa contra i Longobardi. Nel tempo medesimo questo Pontefice, oppresso in Italia, ma riverito in Francia qual messaggiero della Divinità, minacciò di scomunica i Grandi ed il popolo, se mai trasmettevano la corona ad un francese di un'altra famiglia. Tale fu il primo effetto dell'errore di Pipino: credendo egli di legittimare la sua potenza coll'intervento dell'autorità divina, pose la prima base di quella dei Papi: il trono dei suoi successori non ne ottenne maggiore solidità, e la Santa Sede si fece più ambiziosa. Quest'innovazione, questa meschianza di teocrazia e di monarchia cagionò una grande rivoluzione. Prima di quest'epoca la Chiesa era nello Stato: di poi e per troppo lungo tempo, lo Stato fu per così dire nella Chiesa. Quest'è il primo Re che nel suo titolo abbia usato la formola per la grazia di Dio.

Pipino non su meno attivo sul trono di quello che lo sosse quando pensava di ascendervi. In tutte le più perigliose circostanze ei diede chiare prove del suo grandissimo coraggio. Avendo Astolso minacciato d'impadronirsi di Roma, ei lo costrinse a levare l'assedio, e a conchiuder la pace col Papa Stefano. Qualche tempo dopo scacciò i Saraceni da Narbona, della quale eransi impadroniti. Alcuni anni dopo vinse Gaissiro Duca d'Aquitania e riuni quella provincia alla Francia. Questa su l'ultima sua impresa: poco tempo dopo assalito Pipino in Saintes da una idropisia, e perduta ogni speranza di guarigione, divise coll'assenso dei Grandi gli Stati fra i due suoi figli Carlomagno e Carlomano, e morì nel dì 24 settembre dell'anno 768, dopo avere governata la Francia pel corso d'anni 27: venne sepolto, giusta le sue brame, alla porta della chiesa di S. Dionigi. Oltre i predetti due sigli ebbe Pipino un terzo chiamato anch' csso Pipino ch'era

morto fanciullo: l'ultimo, Gilio, aveva presa la tonaca. Due figlie, Adelaide e Rotade, ebbero corta vita; Gizella si fece monaca a Chelles, Berta fu maritata a Milone Conte d'Angers, padre del famoso Orlando, e Chiltrude divenne madre d'Uggiero il Danese.

Pipino, usurpatore senza violenza, guerriero valoroso, celebre capitano, saggio amministratore, abile e scaltro politico trionfò dell'affezione che i Francesi portavano all'antica dinastia, della fierezza dei Grandi, dello spirito indipendente dei Principi tributari, e delle armi di tutti i nemici della Francia. Seppe egli destramente valersi dell'ambizione dei Papi per assecondare la propria; e forse sarebbe apparso il più grande fra i Re Francesi, se la sorte, che dispone della fama, non lo avesse collocato fra un padre ed un figlio i cui nomi oscurarono non poco il suo.

Come rappresentato.

Montfaucon, Mon. Franc. vol. I. tav. XXI. riporta un'immagine di Pipino cavata dai Capitolari di Balusio che tratta l'aveva da un Manoscritto del IX. secolo, pensando ch'essa rappresentasse o Pipino o qualche altro Re consecutivo: la sua corona è di una forma straordinaria, ed è probabilmente un capriccio del disegnatore, siccome lo sono tante altre che veggonsi in varie miniature ed in ispecie nelle figure di Carlo il Calvo, da noi già riportate nel Costume degli Italiani. Il sigillo di Pipino che troviamo in Mabillon, rappresenta una testa coronata di pampini e di foglie di vite: quest'è la testa del Bacco Indiano, di cui il Cancelliere avrà fatto uso per sigillare i diplomi, siccome faceva pure il Cancelliere di Carlomagno, che servivasi di un sigillo rappresentante la testa di Giove Serapide. Singolare per la sua iscrizione di Pipinus Imperator si è il sigillo riportato da Montfaucon; in cui Pipino è rappresentato senza barba. Vedi la Tavola 11 num. 1. Dubreul ce lo presenta in una statua sepolerale unitamente a Berta di lui consorte: l'abito poco differisce da quelli di Clodoveo II. e di Carlo Martello. Vedi la Tavola 10 figura 1. Costumanze.

La rivista delle truppe che fino a questo regno si fece al Campo di Marte, venne per ordine di Pipino, esegnita al Campo di Maggio: ma questa assemblea non bastando per sbrigare proutamente tutti gli affari, se ne formaron delle nuove che tenevansi

verso i mesi d'agosto e di settembre. Sotto questo regno principalmente si usaron le basterne o vetture coperte di pelli. I primi organi che si videro in Francia furono un dono fatto a Pipino da Costantino Copronimo nell'anno 757.

#### CARLOMAGNO.

Anno 768 all' 814.

Non fu che in parte eseguita la testamentaria disposizione di Pipino. I figli suoi convocarono un parlamento nel quale convennero fra loro, e coll'assenso della nazione, una nuova divisione della Francia. Non è ben certo con quali norme allora la regolassero; ma per la pronta morte di Carlomano divien poco importante ogni incertezza. Fu Carlo incoronato a Noyon e Carlomano in Soissons. Queste frequenti incoronazioni comprovano l'inquietudine di una nuova potenza. Ciò che sembra probabile si è che Carlomano possedesse l'Austrasia, e Carlo la Neustria colla Borgogna. Morì qualche anno dopo Carlomano e Carlo I. detto il Grande o Carlomagno divenne solo padrone di tutta la monarchia. Le eminenti qualità di questo Principe hanno renduto il suo nome caro alla posterità. Egli aveva una figura imponente ed un nobile e maestoso portamento: prodigiosa era la sua forza e la statura quasi colossale. Egli era alto, dicesi, più di sei piedi, la sua carnagione era di una candidezza maravigliosa, il naso aquilino, l'occhio pieno di fuoco, la fisonomia aperta, il sorriso grazioso e dolce: sebbene si fosse un poco impiuguato, e che la parte superiore della testa fosse alquanto piatta, pure la giusta proporzione che trovavasi in tutte le parti del suo corpo dava al tutto una maschia e nobile bellezza, che al primo vederlo inspirava sorpresa e venerazione. Le qualità del suo cuore superavano quelle del suo fisico: egli era franco, generoso, pieno di coraggio e di grandezza d'animo: ei conosceva il merito delle lettere, e sapeva ricompensare degnamente chi le coltivava. Nato con un genio ardente, amava la gloria delle armi, perchè sgraziatamente pei popoli, è quella ch'essi sogliono risguardare come la prima di tutte. In ogni tempo fu d'uopo uccider uomini per farsi ammirare. Carlomagno è il primo Inperatore d'Occidente: egli illustrò il suo regno con ogni sorta di gloriose imprese. Egli sconfisse



Service some Vie 166

THE LIBRARY
OF THE
PROVESSORY OF RESERVE

un Duca dell' Aquitania ed un Duca di Guascogna che avevano prese le armi contro di lui. Egli domò i Sassoni, e passato poscia in Italia per soccorrere il Papa Adriano contra Desiderio Re dei Longobardi, distrusse l'esercito di questo Principe, lo fece prigioniero, e per tal modo pose fine al regno dei Lombardi ch'era durato per lo spazio di quattrocento anni. Il Papa Leone III., in ricompensa di questa generosa impresa lo coronò Imperatore d' Occidente nell'anno 800. Ei venne dichiarato Cesare ed Augusto, gli furono conferiti gli ornamenti degli antichi Imperatori Romani, ed in ispecie l'aquila imperiale. In tal modo il trono d'occidente, trecent'anni dopo la deposizione di Augustolo fu rialzato da Carlomagno. Tutto il paese compreso da Benevento fino all' Elba, e dall' Ebro fino in Baviera era sotto il potere di Carlomagno. Egli possedeva tutta la Gallia, una provincia della Spagna, il continente dell' Italia fino a Benevento, tutta l'Allemagna fino all' Elba, i Paesi-Bassi: i limiti de' suoi Stati erano a levante il Naab e le montagne della Boemia; ad occidente l' Oceano; al mezzogiorno il Mediterraneo e l' Ebro, a settentrione il mare del Nord e l'Elba. Fu ad esso debitrice la Germania della sua civiltà; la Francia della sua esistenza, minacciata una seconda volta dall'invasione dei Barbari. Le sue leggi sì civili che ecclesiastiche sono ammirabili, soprattutto in un secolo d'ignoranza e di barbarie. Saranno i suoi tanti Capitolari un eterno monumento della vigilanza e della saggezza di Carlo: gli uni, risguardanti l'amministrazione dei demanj reali offerivano lezioni ed esempli a tutti i signori, a tutti i proprietari; gli altri ponevano argine agli arbitri, moderavano le pene, reprimevano la tirannia dei giudici inferiori, rinfrancavano l'autorità reale coll'appello al trono, davano ordinamento alla militare disciplina facevano risorgere quella del clero, ponevano ordine a ciò ch' ci non osava distruggere, e raddolcivano que' costumi che non poteva cangiare.

Carlo nel suo nuovo viaggio a Roma fatto nell'anno 781 condusse seco i suoi due figli Carlomano e Luigi ancora fanciulli, li fece ambidue coronare dal Papa, Luigi Re d'Aquitania, e Carlomano Re d'Italia; quest' ultimo fu in quell'incontro battezzato dal Papa che gli cangiò il nome, chiamandolo Pipino. Carlo il maggiore dei figli di Carlomagno destinatogli a successore, non

ebbe alcun regno. Ma questo suo primogenito, bella speranza della Francia, e nel quale vedeva egli rivivere di già la sua gloria, morì senza successione. Pipino Re d'Italia fu del pari colto da morte, e ne eredò lo scettro il figliuol suo Bernardo. Luigi Re d'Aquitania doveva regnare su tutti gli altri suoi Stati. Carlo voleva che quest'unico suo figlio gli succedesse sul trono imperiale come su quello dei Franchi. Nella primavera dell'813 convocò l'assemblea nazionale in Aquisgrana, vi chiamò il Re d'Aquitania e domandò alla medesima se voleva associare Luigi all'Impero. Questa proposta fu accolta con generale soddisfazione, Luigi gridato dai Franchi Imperatore d'Occidente, giurò di reguare a seconda delle leggi, e Carlo, dopo avergli raccomandato solennemente la sorte de'suoi popoli, e quella della sua famiglia, gli ordinò di prendere sull'altare, ov'era stata deposta, una corona d'oro, e di porsela in capo.

Morì nell' 814.

Questo nomo sommo, che diede il nome al suo secolo ed alla sua prosapia, scese nel sepolero in un colla gloria della Francia nel di 28 gennajo 814, correndo il 72 anno dell'età sua, il 47 del suo regno sui Franchi, ed il 14 come Imperatore d'Occidente.

Sua tomba.

Fu nella città d'Aquisgrana sepolto in un sotterraneo che venne immediatamente murato. In questo fu collocato assiso su di un trono d'oro, vestito cogli abiti imperiali, e cinto col cilicio di cui aveva avuto costante l'uso durante la vita; il manto reale gli stava appeso sulle spalle, ed il suo brando pendevagli dal cinto, circondate n'erano le tempia dalla corona imperiale; una borsa da pellegrino ed il libro degli Evangeli posava sui suoi ginocchi; lo scettro e lo scudo gli stavano ai piedi. Si fece ardere in questa tomba una prodigiosa quantità di profumi; fu riempiuta di monete d'oro e suggellata. Al di sopra del sepolero fu innalzato un magnifico arco di trionfo, nel quale fu scolpita questa nobile e semplice iscrizione: Qui riposa il corpo di Carto, grande ed ortodosso Imperatore, che estese gloriosamente il regno dei Franchi, e lo governò felicemente pel corso di 47 anni.

La sua memoria è da alcuni rimproverata.

Alcuni dotti scrittori, troppo forse dimenticando i costumi del

secolo nel quale viveva quel Principe, hanno con rigore rimproverata la sua memoria: essi dissero che la troppa condiscendenza pel clero, la pronta morte del fratel suo, l'ignorato destino dei suoi nipoti, l'eccessivo amore per le donne ( avendo avuto fin nove mogli in una volta ), la violenta passione pel conquistare e pel convertire, il rigore di sue leggi intolleranti, l'imposizione della decima e la strage di tante migliaja di Sassoni, erano altrettante nubi che oscuravano lo splendore della fama di Carlo. Ciò che ci ha di certo si è, che il suo regno, celebre eternamente, formò un'era novella per l'Europa moderna. A lui dovette la chiesa l'independenza, l'impero d'Occidente il risorgimento, le scienze e le arti una nuova vita, la Germania la civiltà, la Francia il riposo e la grandezza.

Loro vestire.

Nato Carlo nel campo, e fedele ai costumi della sua patria, perferiva sempre l'abito semplice dei Francesi all'elegante e ricco vestimento dei Romani: ordinariamente sopra una camicia e sopra mutande di lino portava calzoni di lana, ed una tonaca guernita di seta; le gambe erano strette con benderelle che congiungevansi alla calzatura; nell'inverno le spalle ed il petto tenea coperte con una giubba di pelle di lontra e con un mantello di Venezia, nel quale tutto s'imbacuccava; la sua larga e famosa spada, più brillante per le imprese che per l'elsa d'oro di semplice lavoro, stava pendente da una tracolla ricamata: solo nelle feste solenni e nel ricevimento degli ambasciatori portava una spada tempestata di diamanti. Qualunque abito alla foggia straniera incomodavalo e gli spiaceva: due volte solamente, per far cosa grata ai Romani, e per deferenza al Romano Pontelice acconsenti di prendere la porpora imperiale, la clamide e il coturno Romano. Nella Francia, allorquando interveniva alle processioni nelle grandi solennità, portava una tonaca tessuta d'oro una calzatura ricca di pietre preziose, ed ornata la testa d'un magnifico diadema risplendente d'oro e di diamanti: nella sua vita ordinaria il vestimento poco differiva da quello dei Franchi della classe commune.

Come rappresentato.

Due musaici di que'tempi conservati in Roma fino a di nostri consacrarono la memoria dell'incoronazione di Carlo, e ci presentarono l'abbigliamento usato dal medesimo. L'uno a S. Giovanni Laterano, venne eseguito al suo tempo per ordine di Papa Leone III. (1) e l'altro in Santa Susanna. Niccolò Alemanni che gli aveva veduti e considerati mentre esistevano ancora intatti, ce li riportò nella sua opera con diligenza e fedeltà. Il musaico Lateranese rappresentava San Pietro assiso in trono che tiene in mano le chiavi della chiesa: alla sua dritta Leone riceve il pallio; alla sinistra Carlo genuflesso accetta lo stendardo di Roma. Al di sopra del Pontesice leggevansi le seguenti parole: Sanctissimus Dominus noster Leo Papa; e sopra la testa di Carlo: Domino nostro Carolo Regi. La figura di Carlomagno si nel detto musaico come in quello di Santa Susanna è abbigliata alla stessa maniera. La sua corona imperiale è chiusa in alto come quella portata in allora dagli Imperatori d'oriente: ha i mustacchi senz'altra barba: è coperto da una corta tunica sopra di cui è posta la clamide attaccata alla spalla secondo l'uso degli autichi Romani: le sue gambe sono strette da benderelle. Vedi la Tavola 10 figure 2 e 3. Queste sono le figure più autentiche che abbiamo di Carlomagno. Le altre cavate dai MSS. di M. De-Peiresc e riportate da Montfaucon nella tav. XXIII. del primo volume della Monarchia Francese suron già da noi rappresentate nella Tavola 10 del Costume dei Romani. Altre figure di Carlomagno vedonsi nelle tavole XXIV. e XXV. della suddetta opera di Montfaucon. Esse furono fatte eseguire dall' Abate Suger in una invetriata della chiesa di S. Dionigi. Ma sì le prime che le seconde furon fatte a capriccio, e Montfaucon le riprodusse soltanto per far vedere come si rappresentavano nel secolo XII. le corone e gli abiti degli Imperatori. La così detta spada di Carlomagno esistente in S. Dionigi, presentataci dal suddetto scrittore nella tav. XIV. della sua opera citata, non ha d'antico che il pomo e l'elsa; l'impugnatura e tutto il rimanente appartiene ai bassi-tempi. Un'altra spada che dicesi di Carlomagno si fa vedere in Aquisgrana e Montfaucon la riportò nella tav. XXIII. Vedi la figura 11 della Tavola 11.

Corte di Carlomagno.

Voleva Carlomagno che il nuovo suo impero fosse agli occhi

<sup>(1)</sup> V. la Dissert. di Nicolò Alemanni De Lateranensibus parietinis.

di tutti rispettabile quanto l'antico; quindi imitando il pomposo cerimoniale della Corte Bizantina, compariva in pubblico circondato da dignitari e grandi uffiziali, fregiati quasi altrettanti Sovrani. Le lezioni del passato gli insegnarono a non più nominare Prefetti di palazzo: il gran Ciambellano, il gran Siniscalco o Dapifero, ed il Contestabile ne dividevano le principali incumbenze. L'Arcivescovo Incmaro, nel descrivere con minutezza le particolarità della Corte di Carlomagno, fa menzione ancora di un Conte di palazzo e di un Bottigliere, di un gran Cameriere, d'un Apocrisiario o Cancelliere, e d'un Mansionario o Maresciallo d'alloggio, di quattro Cacciatori e di un Falconiere. L' Apocrisario assisteva sempre al consiglio del Principe, e gli altri grandi officiali allorquando v'erano chiamati. Questi grandi dignitari erano così riccamente vestiti e circondati da tanto seguito, che gli ambasciatori di Costantinopoli al loro arrivo, attraversando le quattro sale nelle quali ciascuno dei gran dignitari faceva gli onori del ricevimento, prestarono a quelli successivamente i rispettivi omaggi, credendo di prestarli all'Imperatore; finalmente la loro sorpresa giunse al colmo, quando videro in una quinta sala Carlo, più abbagliante ancora per la maestà personale che per lo splendore delle gemme che ne arricchivano l'abito, il quale stava famigliarmente appoggiato sulla spada del Vescovo Attone, suo Ambasciatore a Costantinopoli, insultato da essi poco tempo avanti.

Assistendo un giorno ad una gran festa, gli Inviati del Califfo Aaron videro passare processionalmente sotto le finestre dell'Imperatore tutti i Vescovi e tutto il clero, con una pompa e magnificenza tale che ne rimasero storditi. Carlo fece di poi sfilare avanti di essi il suo eroico esercito tutto risplendente per le superbe armi e per le ricche spoglie del mondo rinvennte nei tesori di Attila. A quella vista i Musulmani Ambasciatori esclamarono, che fino a quel giorno nei viaggi non avevano incontrato che uomini d'argilla, e che là vedevano uomini d'oro. Tutti gli stranieri non mostravano una minore ammirazione alla vista della superba basilica costruita ed arricchita da Carlo, non che girando il suo immenso palazzo, nel cui circuito avevano alloggio tutti i Grandi della Corte e tutto il loro seguito, e che conteneva vastissime sale atte a capire le assemblee nazionali. Gli

stranieri vi erano alloggiati e spesati; vi si trovavano bagni caldi abbastanza grandi perchè l'Imperatore potesse invitarvi più di cento persone della sua Corte a nuotare con lui.

Ciò che sembrava però più atto ad eccitare maraviglia era il contrasto dell'abbagliante magnificenza del Monarca Francese colla semplicità della sua vita privata. « Questo lusso era, secondo lui, un omaggio alla gloria nazionale ed una necessità pubblica; mentre la semplicità nei costumi famigliari era una ragione ed una virtù privata ». Fece egli sempre il possibile per insinuare ai Grandi questa verità; ma la vanità loro fu poco docile alle lezioni di Carlo.

Abiti dei grandi ed abito ordinario di Carlomagno.

Un giorno vedendoli tutti vestiti con abiti di seta leggiera; con preziose pelliccierie e con bellissime pennacchiere, mentre egli non aveva, secondo il suo costume, che un semplice giubbone di pelle di lontra; una tonaca di lana, ed il suo mantello di panno azzurro, si prese spasso di condurli seco alla caccia: ivi furono ben tosto gli abiti lacerati e guasti dai rovi, ed essi assiderati dal vento e dalla neve, inondati dalla pioggia, e ritornarono al palazzo in uno stato orribile di disordine, accresciuto ancora dai ridicoli effetti che producevano i brani della loro magnificenza. Carlo prontamente asciugatosi ad un vivo fuoco, e voltosi ai cortigiani molli di pioggia, malconci e sfigurati, disse loro sorridendo: « Giovani insensati! vedete la differenza del vostro lusso e della mia semplicità: i miei abiti mi coprono, mi difendono, e costano poco, nè temono le ingiurie del tempo, e sono facilmente sostituiti; voi spendete tesori nei vostri, ed il più picciolo accidente basta a distruggerli ».

Un Capitolare dell'anno 808 prova evidentemente quanto Carlo si adoperasse per ricondurre la nazione alla semplicità, e per restringere nei Grandi un lusso egualmente rovinoso per essi ed oppressivo pel popolo: in questa legge suntuaria andò tant'oltre, che determinò la qualità e il valore delle stoffe che ciascuno dovea portare secondo la propria condizione.

Altre costumanze.

Sotto il regno della seconda dinastia gli antichi abitanti della Gallia, che venivano tuttavia distinti dai *Franchi*, ma solamente pel nome di *Romani*, portavano tuniche rigate, la cui forma,

SOTTO LA DINASTIA DEI CARLOVINGI. SECOLO VIII. E IX. 331

dice Malliot, era presso a poco simile a quella degli hoquetons (casacche).

Luigi il Buono vestito alla foggia d' Aquitania.

Allorché Carlomagno nel 785 fece venire nel suo campo di Paderborn il giovane Luigi, Re d'Aquitania, dell'età di soli sette anni, egli, così fanciullo qual era, entrò a cavallo in mezzo ai guerrieri Francesi, guidando da se il palafreno, e maneggiando il giavellotto con molta abilità: vestiva un abito alla foggia d'Aquitania; portava una giubba stretta, calzoni larghi, un mantello rotondo, un berrettone con piume e corti stivaletti: tutti i Conti del suo regno ed una grande quantità di giovani Leudi gli facevano pomposo corteggio.

Uso delle pellicce.

L'autore della Storia delle mode Francesi dice « che al tempo delle conquiste di Carlomagno in Italia sussisteva la moda di ornare non solo gli abiti di pellicce, ma d'inviluppare ben anche la testa in pelli guernite di pelo: usavano sul principio pelli d'agnello, alle quali vennero poscia sostituite quelle di ermellino ed altre preziose pellicce.

Origine della mozzetta.

L'ornamento di testa usato in que' tempi, e che si perpetuò fino a noi, è noto sotto il nome di mozzetta. Gli uni pretendono che in origine essa consistesse in una berretta assai bassa, e che poco a poco scendesse fino al collo e finalmente sulle spalle; altri vogliono che questa mozzetta altro non fosse che un cappuccio coperto tutto di pelo. Le mozzette finono comunemente in uso pel corso di molti secoli. Verso il XIV. il solo popolo ne portava di stoffa (1): le pelli di lepre, di volpe ec. erano riservate per le persone pie e pe' canonici regolari. Se ne portaron da principio colla testa rotonda, e terminaron con usarne di quadrate. Si facevano ampie, e poi giunsero ben tosto a coprire la metà del corpo. Volendo i nobili distinguersi dai borghesi s' avvisarono di portar delle mozzette che scendessero fino a terra, e fu in tale circostanza che s'introdusse l'usanza di alzarne l' estremità per tirarla davanti e porla sul braccio sinistro: tale espe-

<sup>(1)</sup> Montsaucon però raccolse molti monumenti di que' tempi, che rappresentano Principi, Principesse e signori con cappucci di stossa.

diente procurò due vantaggi in una volta; quello di lasciar la mozzetta allorchè riusciva d'impaccio, e l'altro d'affidarla ad un custode. Si perdè l'uso di portarla in testa e rimase quello di portarla piegata sul braccio: cessò finalmente quest'usanza: i canonici ed alcuni ecclesiastici furono i soli che conservarono quella di portarla sul braccio.

Lusso.

Fin dalla prima dinastia si portavan cinture e foderi di spada guerniti d'oro e di pietre preziose, ed enormi speroni d'oro ed abiti ricchissimi. Gli ecclesiastici seguiron quest' usanza sotto Carlomagno, ma l'assemblea d'Aquisgrana, sotto Luigi il Buono, nell'817 proibì loro que' mondani abbigliamenti. Noi abbiam già veduto che l'abito lungo era quello delle persone di alto grado, e che quello corto veniva portato dai soldati, dai contadini, dal popolo; ma sulla fine dell' VIII. secolo volendo i Grandi distinguersi in un modo ancor più appariscente, orlaron tutti i loro abiti di martora, d'ermellino ec.

Capellatura.

Il popolo si lasciava crescere i capelli: la storia ci fa sapere che i complici di una congiura furon condannati a flagellarsi ed a radersi reciprocamente. Pare altresì che i servi non fossero interamente privi di capellatura, poichè veniva interamente raso colui che aveva disubbidito al suo padrone, e davansi centoventi colpi di bacchetta, e si radeva metà della testa ad un servo che avesse tenuto nascosto un ladro in casa sua.

Cerimonie.

L'uso esigeva in allora che i signori i quali presentavansi al Re dovessero abbracciare i snoi piedi; la Regina abbracciava le sue ginocchia; ed era un contrassegno del più alto favore allorchè il Re permetteva ad un grande d'abbracciare anch' esso le sue ginocchia.

Orologio nell' 807.

Il primo orologio che si vedesse in Francia fu un dono fatto nell'807 a Carlomagno dal Re di Persia: questo marcava le ore col mezzo di picciole palle di metallo che cadevano su di una campana.

Armadura

L'armadura di Carlomagno consisteva in un caschetto, in una

corazza, in bracciali ed in cosciali: le persone del suo seguito erano armate come lui, ma non portavano i cosciali per poter più facilmente montar a cavallo. Ogni padrone di dodici poderi doveva servire colla corazza e col giaco sotto pena di perdere i suoi beni (1). Il Conte somministrava ad ogni soldato una lancia, uno scudo, un arco, due corde e dodici freccie.

I Valorosi.

I valenti guerrieri, che venivano in allora distinti col nome di *Preux*, valorosi, erano armati di tutto punto, portavano stivaletti a mezza gamba ed un gran manto: la loro barba, nelle grandi cerimonie, era seminata di bottoni d'oro, di pagliette e di polvere dello stesso metallo, o solamente coperta di polvere d'oro.

Spatha.

Usavano portare ben anche la spatha che era una specie di scimitarra o di pesante spada; si conservò per molto tempo a San Farone di Meaux quella di Ogier il Danese che vivea sotto questo regno: essa pesava cinque libbre ed un quarto; la lama era lunga un metro, larga verso la guardia otto centimetri e quattro verso la punta, e la guardia circa dieci centimetri. Si può giudicare della forma delle armi di que' tempi da quelle di Orlando e d' Oliviero delle quali Daniel ci presenta le figure. Vedi la Tavola 11 num. 10.

### Luigi il Buono.

Anno 814 all' 840.

Luigi I. figlio di Carlomagno e d'Ildegarda sua terza moglie ascese al trono nel 814 in età di 36 anni, e venne proclamato Imperatore in Aquisgrana. Gli Italiani, dice Pasquier, l'onorarono del bel nome Latino di *Pius*; i saggi dei giorni nostri il chiamarono *Le-Debonnaire*: parola che racchiude un non so chè di sciocco. Carlomagno aveva assicurato le sue conquiste in sì fatto

<sup>(1)</sup> Si chiamavano una volta in Francia Feudi di giaco, certi feudi che obbligavano quelli che li possedevano a servire il Re in guerra col diritto di portare il piastrone o giaco. Questa sorta di feudi sussisteva non ha guari in Normandia.

modo che sembrava che suo figlio dovesse raccogliere in pace quella superba credità, e mantenersi colla sua saviezza nel posto che gli era stato preparato; ma la Francia s'avvide ben tosto che più non esisteva Carlomagno sul trono, e che il destino degli imperi dipende per lo più da un solo uomo. A' grandi uomini, dice Segur, non mancavano mai eredi del loro potere; ma ben sovente mancano gli eredi della loro fortuna, e più spesso poi gli eredi del loro ingegno. Luigi I. segnalò il principio del suo reguo colla permissione accordata ai Sassoni trasportati in paesi stranieri di ritornare nella loro patria: egli però non continuò sì bene come aveva cominciato. Luigi associò Lotario suo primogenito all'imperio, nominò Pipino e Luigi altri due soli figli, l'uno Re d'Aquitania e l'altro Re di Baviera; ma invece di fortificare la sua amministrazione con tale spartimento ei l'indeboli oltremodo. Affine d'essere amato dagli ecclesiastici si occupò troppo della riforma della chiesa, e pochissimo degli affari dello Stato per conservare la stima de'suoi sudditi. E di fatto fin da quando Carlomagno si era associato Luigi al trono notavasi da uomini più accorti ed osservatori l'ardore eccedente di Luigi per una divozione piuttosto superstiziosa che regolata, per la quale fiu d'allora il dicevano più frate che Re: critica amara, della quale Luigi si compiaceva e invaniva. Secondo lui, la gloria di Carlomano che aveva lasciato il mondo pel chiostro, era preferibile allo splendore del padre, e si credea d'acquistar più onore col dotare le chiese, che conquistando provincie. Egli è vero che sotto il suo regno non ci furon guerre contra gli stranieri, ma un grandissimo numero di intestine divisioni turbarono la pubblica tranquillità. I suoi figli si ribellarono contra di lui, ed ei perdonò loro troppo facilmente. Audace Luigi nei perigli della guerra, diveniva pusillanimo e tremante quando gli si favellava dell'inferno e del cielo. La sua timida coscienza facevagli risguardare le proprie sventure non come un risultamento della forza dei suoi nemici, ma come un effetto dell'ira divina: e quindi invece di pensare a difendersi, si confesso colpevole, ed offerse di sottomettersi alla pubblica penitenza. I Vescovi lo balzarono dal soglio imperiale e lo rinchiusero in una cella di convento a Soissons. La disunione de'suoi tre figlinoli rendettero al padre la libertà e la corona; ma Luigi di Baviera, sul principiare dell'anno 840 deliberato a tentare nuovi sforzi, raccolse un numeroso esercito; ed allora l'Imperatore, abbandonata tostamente l'Aquitania, gli mosse incontro. Col divisamento di trarre in lungo la guerra, ponevano attenta cura i Bavaresi nell'evitare la pugna, mentre l'Imperatore faceva ogni potere per obbligarveli. Ma, cedendo egli finalmente ai lunghi sofferti disgusti e ad un'idrope di petto, compiè i suoi miseri giorni nel suo palazzo d' Inghelheim in età di 62 anni. In tal modo ebbe fine la vita di questo Principe, il cui regno fu sì lungo, si tempestoso e sì deplorabile. Il sno rigore senza forza, la sua pietà senza discernimento fecondarono la famiglia di dissensioni e l'impero di ribellioni. Gli stranieri scossero il loro giogo, i sudditi ne disprezzarono l'autorità: il trono fu esposto agli insulti delle fazioni, e le frontiere all'invasione dei Barbari. Ei fu zimbello dei Papi, schiavo del suo clero, ludibrio dei cortigiani e della consorte Giuditta, vittima dei figli. La sua pusillanimità cagionò le sventure del suo popolo, convalidò le usurpazioni del clero, la tiraunide dei Grandi, e fece precipitare la Francia nell'anarchia. Segur ci dipinse lo stato deplorabile della Francia d'allora colle seguenti parole: « I Vescovi, egli dice, balzavano dal trono i Re, i frati dirigevano i consigli; gli Abati comparivano armati nei campi; i nobili alternando corazza e cappuccio, si facevano dare benefizi ecclesiastici, e se li appropriavano come signori, dopo averne goduto come Abati; i Principi vedevano ora estesi, ora ristretti i limiti della propria autorità; nessuno sapeva ciò che dovesse perdere o possedere; i Principi ignoravano quali sarebbero per essere gli Stati da governarsi da loro, ed i popoli non sapevano a qual Principe affezionarsi ed obbedire.

Come rappresentato.

Luigi il Buono è qui rappresentato, vedi fig. 4 Tavola 10, come venne scolpito sulla sua tomba nella chiesa di S. Arnoldo di Metz. Nei di lui sigilli vedesi sempre scritto Illudovicus: vedi il num. 2 e 3 della Tavola 1,1 : il senso dell'iscrizione del primo si è Christe protege Hludovicum Imperatorem. Noi leggiamo in Tegano che Luigi seguendo l'esempio de' suoi predecessori non portava oro sulle sue vesti se non che nelle solenni cerimonie: in allora i suoi vestimenti, eccettuata la camicia e le mutande, ne erano coperti.

Altre usanze. Giovani militari.

Ogni giovane Francese che si dedicava al servizio militare era obbligato presentarsi al Principe od al Generale, e domandargli la permissione di servire il suo paese: ei ne riceveva in allora con apparato una lancia ed uno scudo.

Lusso del clero.

Il lusso del clero, sotto questo regno, era giunto al colmo: vedevansi i Vescovi ed anche i cherici portare dei baltei carichi d'oro, e cinti dorati da cui pendevano pugnali ricchi di pietre preziose, grandi speroni ed abiti magnifici. Il Re essendosi sforzato invano d'opporsi a tali eccessi, radunò un concilio in Aquisgrana che nel 817 proibì al clero l'uso del costume guerriero e mondano. Il clero si vendicò terribilmente di questa riforma prendendo parte ne' disordini che decisero della sgraziata sorte di Luigi.

### CARLO II. DETTO IL CALVO.

Anno 840 all' 877.

Carlo II., detto il Calvo, ascese il trono in età di 17 anni. Luigi il Buono aveva lasciato a' suoi figliuoli per principale eredità le dissensioni ed il germe delle guerre sanguinose che nei regni susseguenti succedettero le une alle altre senza alcuna interruzione. Sceso appena nella tomba quel disgraziato Re, vidersi i suoi figli lacerarsi reciprocamente colle loro proprie mani. Celebre è la giornata di Fontenai in vicinanza d'Auxerre. Fu in questo campo troppo famoso e nel di 25 di giugno dell'anno 841 che una fatale ambizione ed un cieco sdegno raccolsero sotto le armi tutti i Re, tutti i Grandi, tutti i valorosi, tutte le scelte milizie della Francia, e colà fu data la più sanguinosa battaglia di cui i fasti della monarchia abbiano conservata la trista ricordanza. Centomila combattenti (alcuni dicono quaranta mila) perirono in questa giornata in cui la spada della discordia aprì nella schiatta Carlovingia sì profonda ferita, che non potè sanarsi più mai. Dopo un ostinato combattere, dopo lunga incertezza, la fortuna dichiarossi contra Lotario che come il maggiore e come capo della famiglia dei Carlovingi pretendeva eredare da se solo la potenza di Carlomagno e di Luigi il Buono. Questa battaglia

venne seguita da una pace di breve durata. Ciononostante nell'anno 843 col celebre Trattato di Verdun fu stabilità la diffinitiva divisione della monarchia. Essendo Pipino morto sulla fine del regno di suo padre, non rimanevan che Lotario, Luigi e Carlo. Lotario ebbe il titolo d'Imperatore e l'Italia, la Provenza ed i paesi situati fra la Schelda, la Mosa, il Reno, la Saona, di cui una parte, (Lotaringia) ritiene anch'oggi il suo nome; Luigi la Germania: d'onde trasse il nome di Germanico, e Carlo conservo l'Aquitania e la Neustria. L'anno 855 Lotario. disgustato delle umane grandezze, divise le sue signorie fra suoi figli e prese l'abito religioso; ma non visse che sei giorni sotto il cappuccio. Luigi II. suo figlio primogenito, fu il quarto Imperatore d'Occidente; ei morl senza figli nell'875. Carlo il Calvo s'affrettò di passare in Italia. Essendo andato a Roma ricevè dalle mani del Papa Giovanni VIII. la corona imperiale. Luigi il Germanico non potè vedere senza gelosia il suo fratello impadronirsi delle ricche spoglie del nipote; ma morì nell'876 mentre preparavasi a contrastargliele; e nell'anno seguente lo stesso Carlo nel ripassare le Alpi per ritornare in Francia, sorpreso da violenta malattia, e trasportato nel villaggio di Brios, vi morì nell'età di 55 anni, dopo trentotto di regno e due d'impero. Il rapido corrompimento delle sue carni obbligò quelli che il circondavano a seppellirlo in Vercelli, e solo dopo sette anni vennero le sue ossa trasportate in S. Dionigi. Il breve periodo e la violenza del morbo dell'Imperatore, non che l'odio fanatico del popolo contra gli Ebrei, persuasero al volgo che il medico del Monarca, Sedecia. Israelita di nazione, e che dal popolo era reputato mago, gli avesse somministrato il veleno.

Negli annali della Francia occupa un lungo e funesto luogo il regno di Carlo, ed alcuno non ne merita nei fasti della gloria. Non ebbe figli dalla seconda moglie Richilde; ma molti ne aveva avuti da Ermantruda. Due soli vivevano nel punto della sua morte: Luigi il Balbo che gli succedette, e Giuditta, maritata al Conte di Fiandra.

Sotto il regno di Carlo II. ebbero principio le incursioni dei Normanni in Francia. Questo popolo escito dalla Danimarca, dalla Svezia e dalla Norvegia, e spinto dalla necessità in più felici regioni, segnò i suoi passi col fuoco, colle stragi, colle deva-

Cost. Vol. VI. dell' Europa

stazioni. Carlo volle comperare la pace invece di conquistarla, ed i risguardi indegni di un Re ne incoraggiarono l'audacia. Non ci ebbe in Francia una sola provincia che potesse sottrarsene al furore. Questi Normanni imponevano enormi contribuzioni a tutte le città, e saccheggiavano i villaggi. Quando nell'866 mercò il Re l'allontanamento dei Normanni al prezzo di vergognoso trattato, nel quale si obbligò a pagare un'ammenda per ogni Normanno ucciso in guerra, ciascuna manse libera fu tassara a sei danari, e i tributari a tre: allora furono i mercatanti assoggettati alla decima, fu posta una gabella sui preti, e fu riscossa sopra i Franchi l'antica tassa di guerra chiamata heriban. I soli schiavi nulla possedendo, nulla pagavano. Finalmente Carlo il Calvo cedè ai Normanni la Neustria, e d'allora in poi quel paese venne appellato Normandia.

Come rappresentato Carlo il Calvo.

Noi abbiamo maggior copia di monumenti originali di Carlo il Calvo che dei Re precedenti. Alcuni furono già da noi riportati nelle Tavole 6, 7 e 8 del Costume degli Italiani. La prima contiene una miniatura di un Manoscritto della Biblioteca di Colberg: nella seconda la figura di Carlo è tratta dalla Bibbia MSS, che i Canonici di S. Martino di Tours presentarono al detto Re nell' 869: nella terza vodesi Carlo il Calvo seduto sul suo trono, miniatura cavata dalla preziosa Bibbia MSS, conservata una volta negli archivi del monastero dei Benedettini di S. Paolo fuor delle mura di Roma, e che trovavasi poscia in quello di S. Callisto della detta città, ove venne inciso da Niccolò Alemanni nel 1625. Noi qui vi presenteremo nella Tavola 10 nun. 5 la figura di Carlo il Calvo cavata da quella di rame in mezzo rilievo nella tomba del medesimo, esistente in mezzo al coro della chiesa di S. Dionigi. Egli tiene lo scettro in una mano e nell'altra il globo: la sua corona è di forma ordinaria, la clamide e la tunica sono delle più ornate, ed il suo calzare è segnato a rombi. La testa di Richilde seconda moglie di Carlo il Calvo posta sotto il num. 4 della Tavola 11 è cavata da una pietra incisa dall' Abate Fauvel, e riportata da Montfaucon ne suoi Monumenti.

Come rappresentato l'Imperatore Lotario.

Aggiugneremo qui l'immagine dell'Imperatore Lotario fratello



Carlo il Calvo, Sotario &c.

HE IL AND UP THE BEST OF THE STATE OF THE ST

di Carlo il Calvo, cavata da un Manoscritto dei Vangeli. donato dallo stesso Lotario al monastero di S. Martino di Metz: questa miniatura è stata riportata dal Balazio nel secondo volume dei Capitolari, e poscia da Montsaucon nel tom. I. tav. XXVI. della sopraccitata sua opera, ed è tale quale viene qui da noi rappresentata nella Tavola 11 al num. 5. Lotario sta seduto sul suo trono: ha i capelli corti contra il costume dei Re della prima dinastia: i Re della seconda sono quasi tutti effigiati con corti capelli: la sua corona di figura assai straordinaria ci fa credere ch'essa sia un mero capriccio del pittore, non avendo mai noi veduta nelle statue di tanti Re già da noi rappresentati una corona che si avvicinasse alla forma di questa: il suo scettro assai lungo ha nella cima una specie di pomo, e va sempre diminuendo in grossezza fino al basso ove termina in punta: sembra piuttosto un'asta che uno scettro. Il suo calzare non differisce di molto dal campagus degli antichi. I due suoi sendieri che stanno da un lato e dall'altro del trono sono da osservarsi per la forma del loro caschetto: l'uno tiene in mano la spada del Principe; l'altro tiene con una mano l'asta, e coll'altra lo scudo, che ha una punta nel mezzo del convesso.

Stato della Francia in que' tempi.

La Gallia, esangue, oppressa, posta a ruba dai nobili, signoreggiata dai Vescovi e dagli Abati, più non appariva nè libera. nè monarchica, nè bellicosa: era simultaneamente una corrotta teocrazia ed una anarchica aristocrazia. La sola Germania serbaya ancora il carattere guerresco degli antichi Franchi. Il nome di Francia sì illustre ne' tempi posteriori non davasi allora quasi esclusivamente che alle sole regioni poste tra l'Oceano e la Mosella, la Somma e la Loira. Parigi non occupava allora che lo stretto spazio che chiamasi oggi la città. Questa città era difesa da due rami della Senna, da deboli mura guernite di torri, e da due ponti fortificati: vani schermi che non valsero ad impedire che fosse presa e saccheggiata dai Romuni. Tuttavolta, siccome la magnificenza dei Romani e dei Gaili era da lungo tempo scomparsa in quel regno, Parigi brillava ancora a quell'epoca di certo lustro in confronto delle altre città, o piuttosto borgate Francesi.

Lusso dei Parigini e foggia delle loro vesti.

In mezzo alla miseria generale il poeta Abbone rimprovera ai Parigini il lusso delle loro vesti, l'oro e la porpora onde erano coperti, la magnificenza dei cingoli, l'orgoglio, il fasto, le dissolutezze ed i piaceri voluttuosi a cui si abbandonavano. Offre egli nel suo poema un'esatta descrizione dei costumi Parigini di quei tempi: portavano essi calzari dorati sostenuti da coreggiuoli: avvolgeano le gambe in pezzi di stoffa circondati da bende incrocicchiate; il lor farsetto o camiciuola, da cui pendeva una spada annessa ad un ricco balteo, e rassicurata da coreggie bianche e inverniciate, era coperta da un gran manto quadrato, di color bianco o azzurro, corto ed aperto sui fianchi, ma scendente davanti e di dietro fino ai piedi: il costume generale degli abitanti di questa città si era quello di portare nelle mani un bastone del legno di melo, ornato di un pomo d'oro o d'argento.

A malgrado degli sforzi di Carlomagno s'andavano i costumi corrompendo ogni giorno, e gradatamente s'accrescevano le tenebre dell'ignoranza: non si vedevano quasi più nobili, e pochissimi anco erano gli ecclesiastici che sapessero leggere; e sotto il regno di Carlo il Calvo, Frottier, Vescovo di Poitiers, non che Fuldrando, Vescovo di Parigi, non trovando preti nelle proprie diocesi sapessero leggere, diedero incumbenza al monaco Abbone di insegnare a memoria al loro clero qualche preghiera e qualche formola di lezioni e di prediche.

Tale era sulla fine del nono secolo lo stato deplorabile di questa monarchia, alla quale tanti uomini, acciecati dai pregiudizi e dallo spirito di parte, attribuiscono, con ostinazione eguale all'assurdità, quattordici secoli di grandezza, di gloria, di prosperità.

## Luigi II, petto il Balbo,

Anno 877.

Tutti i nemici di Carlo il Calvo univansi a contendere il trono al figlio suo Luigi. Scorgevasi primo Bosone, fratello dell'Imperatrice Richilde, i due Bernardi, l'uno Marchese di Linguadoca o di Gozia, l'altro Conte di Alvernia, l'Abate Gozelino potente per dovizie e famoso in que' tempi di debolezza per aver

difeso con qualche coraggio la città di Parigi contra i Normanni. Tutti questi aspiravano all'indipendenza, e suscitavano i loro vassalli ed una gran parte della Francia in favore di Luigi I. Germanico, al quale divisavano di vendere lo scettro piuttosto che donarlo, Da un altro lato l'Arcivescovo Incmaro, raccogliendo intorno a Luigi il Balbo i principali signori della Francia settentrionale, delle Lorena e della Nenstria, ne sosteneva i diritti, ma senza abbandonare però gli interessi, o per meglio dire, le passioni dei Vescovi e dei Grandi: così degradando la corona di Luigi, gliela conservò. Raccomandogli di tutto sacrificare per riconciliarsi i Grandi, che allora in Francia chiamayansi Principes, e di mostrare in tutto una cicca e compiuta condescendenza al clero, docile il Monarca a questi consigli, largheggiò fino alla profusione in donativi, in promesse, in feudi, in dignità. Tutti i signori si raccolsero intorno a lui, e ricombbero la sua debole autorità. L'arcivescovo Incmaro il coronò nella città di Reims il 18 settembre 877, e questo Principe assunse negli atti pubblici il titolo di Re per la misericordia di Dio e per l'elezione del popolo. Ei venne poseia consacrato ed incoronato dal Papa Giovanni VIII. che erasi rifuggito in Francia per evitare le persecuzioni di Lamberto Duca di Spoleto e d'Alberto Marchese di Toscana. Questo timido Re permise che Bosone Conte di Provenza fondasse il regno d' Arles, che comprendeva la Provenza, il Delfinato, il Lionese e la Franca Contea. Ei cadde gravemente ammalato in Autun: l'arte medica trovossi impotente a risanarlo, e si credette ch' ei fosse avvelenato. Sentendo il Re vicina la sua fine, chiamò presso di se il primogenito suo Luigi, e lo affidò alla custodia di Bernardo, Conte d'Alvergna, del Gran-Ciamberlano Teodorico e del potentissimo Ugo-l'-Abate. Lo stato del Re andava peggiorando: egli si fece trasportare a Compiegne, ove mori nell'879, in età di anni 35 dopo un regno di mesi 19. Luigi il Balbo nella sua giovinezza aveva sposata Ausgarda, figlia del Conte Arduino, della quale ebbe due figli Luigi e Carlomano; ma Carlo il Calvo disapprovando queste nozze, aveva costretto il figlio a discioglierne i nodi ed a sposare Alice o Adelaide, figlia di un Re d'Inghilterra. Questo divorzio servi dopo di fomento alla discordia e di pretesto ai malcontenti contra i figli di Luigi. Quando morì il Re, la sua seconda moglie era

incinta, e nel 17 settembre prossimo diede alla luce Carlo, che verificando troppo il soprannome di Semplice, che gli venne applicato, regnò più anni nella Francia per vergogna e sventura della sua patria.

Durante la vita di Luigi il Balbo sorse la potenza dei Conti Angiovini, fondata da un Brettone chiamato Ingelgero, il cui figlio, Folco il Rosso, divenne celebre per le sue imprese contra i Normanni.

Come rappresentato.

Nessan antico monumento ci presenta l'effigie del detto Re: un suo sigillo vien riportato da Mezerai e poscia da Malliot, nel quale è rappresentato coronato d'alloro, coi capelli corti e senza barba, coperto da un manto composto di due pezzi di stoffa affibbiati sulle spalle. V. Malliot tav. XV. num. 1, il quale al num. 2 ci presenta pure la statua sepolerale della Regina Ausgarda cavata al solito da Mezerai, che la fabbricò certamente a suo capriccio.

### LUIGI III. E CARLOMANO AMBIDUE RE DI FRANCIA.

Anno 879 all' 884.

Alla morte di Luigi il Balbo si vide la Francia in preda ai disordini, moltiplicati dall'ambizione dei Grandi, da quella del clero, dalla debolezza del trono, dall'oppressione dei popoli e dalle invasioni dei Barbari. Tuttavia in mezzo a questa anarchia, in queste contrade ove il popolo schiavo contava tanti Grandi e piccioli Sovrani quanti erano i Duchi, i Conti, i Visconti, i Baroni, i Vescovi, gli Abati ed i nobili, rimaneva aucora un'ombra di rispetto per la stirpe Carlovingia; sentivasi in confuso la necessità dell'appoggio di un trono, e la corona sembrava a questa folla di ambiziosi signori un legame centrale e necessario. Questi Grandi però che bramavano un Re, aspiravano a padroneggiarlo; volevano eleggere in questa razza il Principe che meglio conveniva ai propri interessi: di modo che, invece di collegarsi a difendere l'imperio Francese contra i Barbari, lo smembravano colle loro dissensioni, e aggiungevano in tal guisa, per distruggerlo, tutti i furori della guerra civile alle calamità delle invasioni straniere. Nel tempo di cui favelliamo, tutta la nobiltà s' era divisa in due fazioni per dace una successione a Luigi il Balbo: i capi dell'una sostenevano le pretensioni di Luigi III. e di Carlomano figli di quesi'ultimo Re; i capi dell'altra si dichiararono in favore di Luigi di Germania, Re della Francia orientale. Dopo varie contese i partigiani dei figli di Luigi il Balbo giunsero a far riconoscere da tutta la Francia occidentale l'autorità dei due Re Luigi III. e Carlomano, che vennero consacrati dall' Arcivescovo di Sens. Questi due Re col parere dei Grandi, ordinarono nell'880 la divisione dei loro Stati: Carlomano s'ebbe l'Aquitania e Luigi III. la Neustria. Essi diedero sul trono un raro esempio di amicizia fraterna, fecero rivivere alcune scintille delle virtà dei Pipini, e sospesero per qualche tempo le stragi ed i saccheggi dei Normanni. Il loro regno però non fu di lunga durata. Mentre il valore e l'attività di Luigi dayano alla Francia una fondata e bella speranza, una morte impreveduta le tolse questo giovane Monarca. Egli mort a Tours nell'età di 22 anni e su sepolto in S. Dionigi. Prode, giusto, generoso, moderato nell'ambizione, era però impetuoso ne'suoi amori. La violenza di questa passione fu l'origine, a quanto narrasi, della sua morte: pretendono gli storici di que' tempi che Luigi, essendo violentemente innamorato della figlia di un signore chiamato Germonte, l'incontrasse, e tentasse invano di trattenerla: che inseguendola precipitosamente, il suo cavallo nella foga del correre passasse sotto una porta assai bassa, contra la quale egli ebbe la testa e le reni fracassate. Dopo avergli renduto gli estremi ufficj, i Vescovi ed i signori prestarono il giuramento di fedeltà al fratel suo Carlomano. Sembrava che il sangue di Carlomagno non conservasse più calore se non nelle vene di questo giovane Re: questi osò combattere da solo contra i Normanni, che invadevano la Francia da tutti i lati. Egli chiamò all'armi tutti i Francesi, ma la maggior parte dei signori ricusarono di seguire gli stendardi o ben presto li abbandonarono. Non trovandosi accanto che uno scarso numero di Leudi valorosi e fedeli, Carlomano mosse ciò nulla meno audacemente contra i Barbari, attaccolli con vigore e li pose in rotta, ed inseguì i fuggiaschi infino alle loro navi. Poco dopo, sbarcati in maggior numero i Normanni, risalirono la Somma e s'impadronirono di Amiens. Carlomano, tradito, stretto a cedere al numero, venne a patti-

ed ottenne la loro partenza pagando la somma di dodicimila lib-bre d'argento. Nell'anno 884 un funesto accidente pose termine al regno ed alla vita di questo giovane Principe: nell'intervallo delle battaglie dilettavasi Carlomano della caccia: un furioso cinghiale il rovesciò, e lo feri mortalmente. Gli Aunali di Metz narrano ch' ei fosse ferito della spada di un suo familiare che tentava di salvarlo e d'uccidere il cinghiale. Il monarca per porre quest'uomo al coperto da ogni pericolo di sospetto, asserì generosamente non essere stato altrimenti ferito che dai denti del feroce animale. Il nobile e bellicoso carattere di Carlomano aveva dato beu giuste speranze ai Francesi, ed egli portò seco nella tomba il loro rammarico. Non lasciò figli questo Principe. Carlo il Semplice, figlio di Luigi il Balbo, toccava appena il quinto anno; ed in mezzo a tanti perigli non poteva la Francia abbandonare le redini dello Stato alle mani di un fanciullo, ed opporsi a tutte le procelle di una reggenza. Questi motivi indussero i Vescovi ed i signori ad offrire la corona all'Imperatore d'occidente Carlo il Grosso figlio di Luigi il Germanico che trovavasi allora in Italia, e per tal modo egli riunì al suo debole scettro tutto il vasto imperio di Carlomagno, tranne la Provenza ed una parte della Borgogna, delle quali Bosone conservava il possesso. Come rappresentati Luigi III. e Carlomano.

Nessuna figura autentica possiamo noi qui presentare di questi due Re: quelle riportate da Mezerai e da Malliot nella tavola XV. e da Bescher nel suo Compendio storico della Francia sono fatte a capriccio: le statue di Luigi e di Carlomano che veggonsi sulle loro tombe esistenti nella chiesa di S. Dionigi, le figure delle quali sono state riportate da Montfaucon nel vol. I. tavola XXIX. dei Mon. Franc. furono scolpite ai tempi di S. Luigi secondo le costumanze di quel secolo, e perciò non hanno alcuna somiglianza cogli originali.

### CARLO IL Grosso.

Anno 834 all' 888.

Carlo detto il *Grosso* incominciò a regnare l'anno 884. Carlomagno e Carlo il *Grosso* possedettero lo stesso impero; l'uno ne fu la gloria, l'altro lo scorno; il primo innalzò ed illustrò

la sua schiatta; il secondo l'avvilì e la distrusse. Appena questo Principe fu riconoscinto Re di Francia, i Normanni ricominciarono le incursioni. Pensando egli di supplire in qualche modo alla sua impotenza, chiamò in suo soccorso il tradimento, e fece assassinare vilmente il loro capo Godefredo. Questa infame azione infiammò di sdegno que' bellicosi popoli: da tutte le parti corsero all'armi, e per ogni dove portarono il ferro ed il fuoco. Il loro esercito principale s'impadroni di Pontoise, ed assediò Parigi, il cui ricinto consisteva allora nell' isola chiamata oggi ta Città. Era a que'giorni Governatore e Conte di Parigi Ende; egli, il fratel suo Roberto, il Conte Ragenatio ed altri valorosi campioni aveau risoluto di sostenere l'onore del nome dei Franchi, e decisi piuttosto a perire, che arrendersi ai Barbari. L'Imperatore se ne stava in Italia. Parigi assalita da tutti i lati, privata d'ogni comunicazione e di viveri da settecento barche nemiche che coprivano la Senna, resisteva sola a questi nuovi distruttori della Gallia. Capitanati dal valoroso lor Conte, facevano i Parigini frequenti sortite, e spargevano il terrore nel campo nemico. Quest'assedio memorando durò più di tre anni. Finalmente i Parigini videro dall'alto delle mura giugnere l'Imperatore con poderoso esercito, e porre il campo sulle alture di Mont-Martre. Credeva la Francia omai giunta l'ora del suo trionfo, ed i Normanni più non pensavano che a vendere a caro prezzo la vita; ma il vile Monarca, colto da timore alla vista dei nemici, non osa combatterli; offre ai Normanni stanza in Borgogna; paga la loro ritirata; compra in tal modo una tregna vergognosa e ritorna veloce in Italia, lasciando il suo nome, lo scettro, l'esercito e l' impero, macchiati di eterna infamia. Poco dopo Carlo, che aveva già perduto ogni diritto al rispetto ed alla affezione dei sudditi, esiliò il suo ministro Liutvardo. Privato dei consigli e del braccio di lui, lasció ben presto apparire agli sguardi di tutti la debolezza del suo carattere. Aveva egli convocata un'assemblea generale a Tribur sul Reno presso Magonza; ed i Grandi della Germania vi comparvero non per ubbidirlo, ma per balzarlo dal trono. Tutta la Germania sollevossi in favore d'Arnoldo, escluso dal trono a cagione della nascita illegittima, ma che se ne mostrava degno pel suo coraggio. Invano Carlo cerca difensori, egli è abbandonato per fino dalla stessa sorella sua Ildegarda. Carlo si sottopose vilmente all'autorità del bastardo Arnoldo, che gli concedette alcune terre nell'Allemagna perchè vivesse colà da semplice privato. Dieci mesi dopo questa convenzione Carlo morì, lasciando l'impero in grembo alle fazioni, e la sua razza in rovina. Egli venne sepolto in un'isola del lago di Costanza nell'anno 888.

Come rappresentato.

Carlo, poco favorito dalla natura, aveva un corpo di enorme grossezza; le storte sue gambe non valevano a sostenerlo; dedito allo stravizio, non conosceva altra passione che la più smodata ghiottoneria. Mailiot ce lo rappresenta unitamente a Riccarda di lui consorte nella tavola XV. sotto i numeri 5 e 6, e Bescher nel suo Compendio storico alla pag. 33; ma tutte queste figure sono fatte a capriccio.

## Interregno.

Anno 889.

Non ci era altro discendente legitimo di Carlomagno che Carlo il Semplice figlio di Adelaide e di Luigi il Balbo; ma questo Principe era un fanciullo incapace di sostenere i suoi diritti. Molti Principi e signori si disputarono acremente fra loro il trono della Francia, e intanto col favore delle discordie e delle pretensioni di tanti, i Normanni ponevano a sacco la Francia. Erano senza difesa le città, senza coltura le compagne; più non avevano forza le leggi; più non conoscevansi nè diritti, nè doveri, nè legami. L'eccesso delle sciagure e dei pericoli fece che tutti gli interessi, anco più opposti, concorressero alla comun salvezza; e la necessità fecè sorgere da questo caos un nuovo ordine di cose.

Sistema feudale.

Fu questo il sistema feudale; mostro che troppo a lungo, sotto il velo dei pregiudizi più assurdi e della più crassa ignoranza, mutilò gli scettri, incatenò i popoli, coprì l'Europa di dense tenebre, e l'inondò di sangue. Nulladimeno, nell' istante in cui questo sistema si andò formando, non solo salvò la Francia da una totale distruzione, ma fu ben anco ne' suoi primi effetti favorevole all' umanità. Poichè vedevasi balenare per ogni

dove il ferro distruttore dei Normanni, e più non vi essendo nè trono nè grandi eserciti che potessero far argine a questo torrente: ciascun proprietario fu costretto ad armarsi per vegliare alla propria difesa; ciascun signore fortificò il suo castello, e assicurò la famiglia, gli averi e la sua piccola Corte dalla sorpresa e dal saccheggio. Fin a quel tempo non avevano pensato i signori che ad arricchire, schiacciando sotto il peso delle gravezze i tributari, e abusando delle loro magistrature di Duchi e di Conti, già fatte ereditarie, non d'altro s'erano curati che di ammassare nei loro domini i frutti delle rapine, di trascinare dietro gli eserciti reali i loro sventurati vassalli, e d'accrescere il loro erario col bottino. tolto agli stranieri. Ma le guerre intestine erano sottentrate alle guerre esterne, ed i Re nulla potevano più conquistare, nè difendere, nè donare e nemmeno proteggere. Ciascun Duca, ciascun Conte, ciascun Vescovo, ciascun Abate, costretto a pensare a se stesso, conobbe non poter diventare potente che in ragione del numero e delle facoltà degli abitanti della propria signoria; e così l'interesse proprio guidolli alla giustizia. Per ogni banda, nel loro vicinato, i signori più deboli ne imploravano la protezione, offrendo invece le spade loro ed i loro servigi sotto il nome di vassallaggio: la reciprocità del bisogno fece quindi che si contraessero fra loro durevoli legami. Tutti questi piecioli Re, che s'erano divisa fra loro la Francia, governarono sulle prime con massime giuste e paterne: raddolcirono il servaggio, moderarono i tributi in modo da lasciar alla popolazione, all'agricoltura, all'industria agio di crescere, e crearono in certo modo cittadini per avere soldati; tal che in breve tempo la Francia già poco prima senza difesa e cangiata quasi in deserto, vide guernite di torri le mura delle sue città, i villaggi armati, e ciascuna montagna, ciascuna sommità protetta da un castello, difesa da un forte, e le terre popolate di coltivatori soldati.

Con tale strano e terribile sistema furon da questi Principi posti in non cale i missi dominer; i capitolari, le antiche leggi caddero in oblivione, e venne sostituita una legislazione municipale che variava all'infinito a seconda dei luoghi e del carattere di questi nuovi Regoli, i quali finalmente s'impossessarono del diritto di battere moneta, a di farsi reciprocamente guerra. Ogni Duca, ogni Conte, riconosciuto come signore da nobili vassalli

meno potenti, e che tutti padroneggiavano pur essi altri vassalli inferiori, più non prestava al monarca che un semplice vassallaggio, e non aveva seco altra obbligazione, tranne quella di seguirne le insegne durante la guerra e pel corso di un dato numero di mesi e di settimane.

Tale fu l'idra mostruosa di mille teste che divorò la nobile, la grande, la gloriosa monarchia di Carlomagno. Eppure questa nuova foggia di reggimento contò fra i suoi ammiratori parecchi scrittori di molta dottrina. Noi non negheremo che questo strano e terribile sistema salvò momentaneamente la Francia dal furore di altri mostri non meno pericolosi, i Normanni, gli Ungari ed i Saraceni, ma questo non ebbe perciò conseguenze meno funeste sminuzzando per molti secoli un bel regno in mille aggomitolate tirannidi, e tenendo sotto il giogo dell' umiliazione un popolo valoroso. Sia però la cosa comunque, conviene risguardare quest' epoca come una delle principali nella storia di Francia.

#### EUDE.

Anno 888 all' 898.

Non poteva durare l'incertezza in cui ondeggiava la monarchia fra tanti pretendenti; ed Eude la vinse sui suoi rivali. Ardito nelle imprese, intrepido nelle battaglie, prudente nella politica, Duca di Neustria, Conte di Parigi, salvatore della capitale, era egli allora l'eroe della Francia. La maggior parte dei signori Francesi diede a lui i suoi suffragi: quindi fu gridato Re, e consacrato dall'Arcivescovo di Sens. Nell'accettare lo scettro questo accorto Principe dichiarò ch' ei nol prendeva che per restituirlo a Carlo il Semplice, come tosto questo figlio d' Adelaide e di Luigi il Balbo fosse in età di sostenerlo. Questa modestia valse a guadagnarli l'animo di non pochi cittadini; e fu ancora la cagione della diversità delle opinioni che trovansi espresse a suo riguardo dagli Annalisti 'di que' tempi; poichè alcuni lo considerarono come un reggente, altri come un Monarca, ma i fatti decidono questa controversia. Ci ha una medaglia coniata allora in Tolosa, che porta la seguente leggeuda Odo, grazia Dei, Rex; e Balusio cita molti Capitolari ne' quali gli viene dato il titolo di Re. Egli regnò effettivamente dieci anni, ed in questo intervallo di tempo riportò due segnalate vittorie contra i Normanni. Stanco finalmente questo attivo e valoroso Principe della indocilità de'suoi vassalli, della poca fedeltà degli alleati, della mollezza dei suoi guerrieri, indispettito d'avere a combattere e vincere senza soldati, e a regnare senza autorità, concliuse una pace con Carlo il Semplice, riserbando per se le terre situate tra la Senna e i Pirenei, ed abbandonando al figlio d'Adelaide tutti gli Stati compresi fra la Senna e la Mosa. Non sopravvisse Ende che un solo anno a questo trattato, e venne senolto in S. Dionigi nell'898. Suo figlio chiamato Arnoldo e gridato Re, mort pochi giorni dopo; e tutta la Francia si sottopose all'autorità di Carlo il Semplice.

Come rappresentato.

La figura del Re Eude che vedesi nella tavola XXIX. del tom. I. dei Mon. Franc. di Montfaucon, è cavata da una statua della sua tomba in S. Dionigi; ma essa venne eseguita, come tante altre sovraccennate, ai tempi di S. Luigi, ed ha niente d'originale. Malliot nella tav. XV. sotto i num. 8 e o riporta due sigilli di Eude ne'quali è rappresentato coi capelli corti e con un diadema in testa.

## CARLO DETTO IL SEMPLICE.

Anno 898 al 929.

Da due soli discendenti diretti di Carlomagno, Carlo e Luigi era allora posseduta la più gran parte dell'impero: il primo, che per la debolezza del suo carattere ebbe il soprannome di Semplice, regnava in Francia; il secondo in Germania: il restante dei vasti possedimenti del fondatore di quest'impero dividevasi fra quattro Principi discendenti per linea femminina dalla stirpe Carolingia: Rodolfo era Re della Borgogna Transiurana; Luigi figlio di Bosone, regnava nella Provenza; Lamberto, figlio di Guido e Berengario si contrastavano il trono d'Italia. I più memorabili avvenimenti, durante i primi otto anni del regno di Carlo, furono le crudeli incursioni dei Normanni: questi abbruciarono il castello di Tours e la chiesa di S. Martino, e poco dono guidati dal famoso Rollone s' impadronirono di Rouen. Carlo nella persuasione ch'egli avrebbe invano tentato di scacciare un nemico sì formidabile amò meglio venire seco lui a un trattato di pace, che fu conchiuso a Saint-Clair-sur-Epte nel 912. Considerando il Re come la salvezza dell'intero regno lo smembramento di una provincia, offerse al Duca dei Normanni di cedergli una parte della Neustria vicina al mare, e di accordargli sua figlia Gizela in isposa, purchè promettesse di farsi Cristiano, di giurargli fede, e di prestargli omaggio. Volle Rollone di più: pretese la signoria sulla Bretagna, il cui Duca, Alano, era appena allora morto: il Re prestò l'assenso, ed i Grandi della Bretagna, vinti dopo breve resistenza, si sottomisero.

Rollone Duca di Normandia.

Il nuovo Duca della Normandia mantenne le sue promesse, e ricevette il battesimo, avendo a padrino Roberto Duca di Francia, dal quale prese il nome. La Neustria ceduta a Rollone venne poscia appellata Normandia dal nome de' suoi abitatori. Roberto avvisò Rollone ch'egli doveva prestare al Re l'omaggio convenuto. e che, seguendo il costume, bisognava ch'ei s'inginocchiasse in faccia al Monarca. « Giammai, rispose il fiero Normanno, io non bacierò i piedi di un uomo, nè mi prostrerò dinanzi a lui ». Invano i signori Francesi, avvezzati a queste servili dimostrazioni, tentarono di piegare l'orgoglio del guerriero; tutto ciò che ottennero colle loro istanze si fu che un soldato Normanno adempisse per esso a questa formalità. Accompagnato dai suoi bellicosi ufficiali, comparve Rollone davanti al trono su cui sedeva Carlo circondato dalla nobiltà Francese; per ordine del Normanno un soldato si pone ginocchioni, prende la gamba del Re e l'alza sì villanamente e tant'alto, che il Monarca ne è rovesciato per terra. Tutti i Barbari smacellarono dalle risa mirando questa caduta. che moveva a sdegno i Francesi; ma Carlo, che a tutto preferiva la pace, sopportò chetamente un tanto affronto (1).

<sup>(1)</sup> Morì Rollone cinque anni dopo, e gli succedette il figlio suo Guglielmo Lunga Spada, L'eredità dei grandi feudi era già sodamente stabilita. Nel tempo stesso due potenti signori, Baldovino Conte di Fiandra, e Folco il Rosso, Conte dell'Angiovino, morirono lasciando senza contrasti quelle due contee ai propri figli. Questo diritto ereditario dei figli, formando la vera nobiltà, dava già a conoscere ai signori la necessità di essere distinti da quelli che portavano lo stesso lor nome battesimale. Al-

SOTTO LA DINASTIA DEI CARLOVINGI. SECOLO IX. E X. 351
Roberto Conie di Parigi acclamato Re.

Un Re sì debole era poco atto a senere in freno i propri irrequieti vassalli che lo disprezzavano. Regnero, Duca di Lorena e Roberto Conte di Parigi, fratelli del Re Eude, sparsero per ogni dove i semi della sedizione e della rivolta. Non andò guari che incomiaciossi a vilipendere apertamente l'autorità del Re. In mezzo ad un'assemblea convocata in Soissons, il Conte Roberto: volgendosi ia modo altiero a Carlo, gli rimproverò pubblicamente il sno accecamento pel suo ministro Aganone, l'ingustizia dei suoi favoci e la pusillanimità del carattere; nel tempo medesimo seguendo un antico costume, egli ed i suoi amici rompono e gettono in terra una paglia che avevano in mano, dichiarando con ciò che rinunciavano "all'ubbidienza e ad ogni legame contratto col Re. Carlo, eercando sfuggire alla tempesta con una sommissione la quale doveva poi rendere più orgogliosa la temerità, promise di emendarsi, e non ottenne con ciò che una triegna di sette mesi, la quale appena trascorsa, Roberto prendendo le armi s'impadroni di Laone, conquistò i tesori del Re, e con questo danaro comprò i suffragi di un gran numero di signori che il gridarono Re, ed obbligarono Erveo, Arcivescovo di Reims, a consacrarlo. Determinato Carlo a difendere il suo trono, andò ad assalire Roberto in vicinanza di Soissons, gli presentò battaglia, e lo rovesciò disteso sul campo con un colpo di lancia; ma la vittoria gli sfuggi dalle mani. Ugo il Bianco, figlio di Roberto. raccogliendo i fuggitivi, li riordina in battaglia, ed, assistito dal Conte di Vermandese, pone in fuga l'esercito reale. Volevano. dopo questo trionfo, i signori suoi partigiani acclamarlo Re; ma questo Principe giudizioso e prode sdegnò di esserlo, e preferì la sorte di potente Duca di Francia a quella di debole Monarca.

Raoul eletto Re

Tuttavia non volendo assoggettarsi al nemico del padre suo, consigliò ai signori che parteggiavano per lui, di dare la corona

l'epoca di cui favelliamo, i soprannomi di Lunga-Spada, di Fiero-Braccio, di Testa-Torta, di Taglia-Ferro ed altri, procedenti da qualità fisiche e morali, s'eran già fatti di un uso comune: così per esempio, alcuni anni dopo, mentre Enrico di Sassonia cacciava col falcone, saputasi la nuova sua elezione a Re, venne chiamato l'Uccellatore. Quest'usanza dei soprannomi procedette di poco quella dei coguomi di famiglia.

al suo cognato Raoul Duca di Borgogna e marito di Emma sorella sua. Raoul fu eletto e acclamato Re. Un poderoso esercito Alemanno s'apparecchiava intanto a rialzare il trono di Carlo, e smoveva dalla testa di Raoul una corona usurpata. Questi, posto in estremo pericolo, dovette la propria salvezza ad Erberto, Conte del Vermandese che con un tradimento il liberò da Carlo.

Carlo fatto prigioniero in Perona.

Ingannato il semplice Re da perfide dimostrazioni d'attaccamento, segue Erberto in Perona, ivi è fatto prigione, e pochi giorni dopo rinchiuso nel forte di Chateau Tierry. Informata la Regina Ogina della sventura del consorte, fuggl precipitosamente in Inghilterra col giovane figlio Luigi, e quest'esilio gli fece applicare il sopranuome d'Oltremare. Raoul ed Erberto, più rivali che amici, trattavano il prigioniero con un rispetto apparente, e gli davano a quando a quando speranze chimeriche di risalire al trono; ma la sole morte lo trasse dalla prigione. Compiè il corso de' suoi giorni in Perona nel 929, e nel 50 anno dell'età sua, dei quali ne aveva regnati 30, sei però in prigionia.

Come rappresentato.

Malliot ci presentò nella tavola XVI. i ritratti di Carlo il Semplice e della sua consorte Ogina: questi sono cavati da Mezerai, e sono certamente fatti a capriccio. Montfaucon non ne riportò alcun monumento.

#### RAOUL.

Anno 929 al 936.

Raoul fatto unico padrone del trono, assalì i Normanni nel Limosino, e ne fece tremenda strage: condusse i suoi soldati nella Provenza, e la vittoria tenne dietro ai suoi passi. Intanto Enrico Re di Germania si raffermò nella Lorena; l'incostante Erberto con Arnoldo Conte di Fiandra e Gilberto Duca di Lorena, si dichiararono vassalli di Enrico l'Uccellatore, fecero lega e brandirono le armi contro il Re di Francia. Raoul ed Ugo il Grande li sconfissero, sforzarono il Re di Germania a starsi inerte, e s'impadronirono di quasi tutti gli Stati di Erberto. L'intervento dei Re di Germania e della Borgogna Transiurana ottenne da Raoul a vantaggio di Erberto una pace vantaggiosa, ed a

mal grado delle saggie ammonizioni di Ugo il Grande, il Re restitui a quel traditore le piazze ch'egli aveva perdute. È vero che una nuova invasione di Settentrionali nel Berrì e nella Turrena, e di Ungheresi nella Borgogna, sembrava rendere necessaria una tale condiscendenza; nel rimanente però la Francia non presentò più ai Barbari una preda agevole: la nazione, scossa dal sonno, s'era fatta di nuovo bellicosa; il paese era populato di soldati, guernito di fortezze, e per ogni dove le milizie nazionali sconfissero i loro selvaggi nemici. Riportò Raoul una compiuta vittoria sugli Ungheresi: quest'impresa fu l'ultima della sua vita e del suo regno. Egli morl nel 936 di ctisia, e non lasciò alcun figlio. Onesto Principe meritò ed ottenne la fama di abile politico, di valoroso guerriero, di fortunato e ardito capitano: ei seppe colla forza del suo carattere tenersi fermo su di un trono usurpato: obbligò i più graudi vassalli del regno a confermare la sua elezione, e gli spiriti più inquieti a sottomettersi.

Come rappresentato.

Malliot nella tavola XVI. ci presenta l'essiglie di Raoul e quella di Berta di lui consorte. Esse sono riportate da Mezerai, che dice d'aver cavata la prima da un sigillo di Raoul che conservavasi in S. Dionigi, e la seconda da una statua esistente a Sens. Montsaucon non sa menzione alcuna di tali monumenti.

Costumi degli Ungheresi.

Lo stesso Malliot parlando poscia degli *Ungheresi* ei dice ch'eglino si resero formidabili in Francia coi loro feroci costumi, colla loro orribile fisonomia e colla loro maniera di combattere. La loro bruttezza era accresciuta dalle incisioni che si facevano sul volto fin da fanciulli, affine di rendere più terribile il loro aspetto ed accostumarsi al dolore: non conservavano i capelli che verso la sommità della testa: la carne cruda ed il sangue degli animali erano il loro cibo e la loro bevanda ordinaria: le donne, di un carattere feroce quanto quello de'loro mariti, li seguivano alla guerra. L'arco, le freccie erano le loro armi favorite: poco avvezzi a maneggiare la spada non combattevan che da lontano, e, simili ai *Parti*, eran da temersi principalmente nelle loro simulate fughe.

Altre costumanze.

I nobili ribelli che volevano sottomettersi nuovamente al loro Cost. Vol. VI. dell' Europa 23

Sovrano, usavano in questo secolo presentarsi a lui colla spada appesa al loro collo, confessando con tal atto di aver meritato di perdere la testa: ma le persone plebee presentavansi colla corda al collo per dar a divedere ch'avevano meritato d'essere appiccate.

## LUIGI IV. DETTO D' OLTREMARE,

Anno 936 al 954.

Già tre volte era stata violata l'eredità del trono, e lo scettro di Carlomagno era successivamente passato nelle mani di Eude, di Roberto e di Raoul. Eccitavano sì fatti esempli l'ambizione dei Grandi, e ciascuno d'essi credeva poter aspirare al trono, il quale in tal modo rendevasi per la tranquillità pubblica piuttosto uno scoglio che un sostegno. Dopo la morte di Raoul aspirava alla corona Erberto Conte del Vermandese; ma gli antichi partigiani di Carlo il Semplice alzaron la voce in favore del suo figlio esiliato, Luigi d'Oltremare. Ugo il Grande, forse in allora il più degno del trono, trovava maggior gloria nel creare i Re che nel diventarlo. D'accordo questo Principe con Adelstano Re d'Inghilterra, fratello della Regina Ogina, fece traboccare la bilancia in favore di Luigi. Erberto costretto a cedere, si sottomise, ed i signori tutti gridarono Re Luigi di Oltremare, che fu coronato in Laone da Artaldo, Arcivescovo di Reims. Posto Luigi sul trono volle conquistare la Lorena, ma l'Imperatore Ottone lo sforzò a ritirarsi. Durò molta fatica a frenare l'ambizione de'suoi grandi vassalli, accostumati a vivere da Re ne'loro domini, e a ribellarsi ad ogni momento. Ei tolse la Normandia a Riccardo, figlio del Duca Guglielmo Lunga-Spada; ma Egroldo, Re di Danimarca venuto in soccorso di quest'ultimo pose in rotta i Francesi, e fece prigioniero Luigi che fu posto in carcere a Roano. Indarno egli sperava che Ugo il Grande venisse in soccorso: questi dichiarò che la prigione del Re era giusta, e che non dovevasi rendergli la libertà se non dopo ch'egli avesse restituita a Riccardo la Normandia. Inutilmente la di lui consorte Gerberga implorò l'ajuto del suo fratello Ottone: il Re di Germania rispose, che egli non aveva a lagnarsi dei Normanni, e che Luigi s'era meritata quella sventura. Finalmente i Normanni ad istanza di Ugo concedettero la libertà al Re dando loro in ostaggio il suo secondogenito Carlomano che morì in quest' anno 946. Questo Re fini i suoi giorni in una maniera funesta: mentre inseguiva un giorno lungo le rive dell' Aisne un lupo furioso, il sno cavallo atterrito cadde, ed egli riportò da quella caduta una ferita, per la quale mori nell'anno 954. Avea corsi 33 anni di vita, e 18 di regno. Fu padre di due femmine e cinque maschi; tre di questi morirono in fanciullezza, e Lottario, il maggiore dei superstiti, aveva 14 anni quando sali al trono, e succedette egli solo al padre suo. Carlo, l'ultimo dei fratelli, non ebbe alcuna parte all'eredità paterna; il dominio reale era talmente limitato, che più non era possibile il dividerlo. Matilde, una delle figlie di Luigi, sposò Corrado Re della Borgogna Transiurana.

Come rappresentato.

L'effigie di Luigi IV. d'Oltremare vedesi in S. Remigio di Reims, e venne riportata da Montfaucon nel vol. I. dei suoi Mon. Franc. Egli è rappresentato seduto in trono (vedi la fig. 6 della Tavola 11), la sua corona simile ad un diadema è chiusa in alto: egli ha la barba e tiene uno scettro che termina in alto con una specie di pomo di pino: semplici sono l'abito, il calzare ed il trono. Il suo sigillo (vedi fig. 8 Tavola 11) conservatoci dal P. Mabillon, è singolare perchè lo rappresenta colla corona radiata, ciò che non si vede in altri Re, eccettuatine quelli rappresentati nella porta della cattedrale di Chartres. Noi qui non riporteremo le figure di Luigi e di Gerberga di lui consorte, che trovansi rappresentate nella tavola XVI. di Malliot, perchè tratte sono dall'opera di Mezerai.

# LOTTARIO.

Anno 954 al 986.

La stirpe Carlovingia vedeva a grado a grado elevarsi la casa di Roberto il Forte che doveva presto balzarla dal trono. L'ambizione di Ugo il Grande, non per se, ma per la sua famiglia, era del tutto manifesta; e Gerberga temeva che ei volesse afferrare di già una corona recentemente usurpata da Eude, da Roberto e da Raoul. Di fatto tutti i suoi vassalli si offrivano ad acclamarlo Re, ma per la terza volta ricusò Ugo d'arrendersi ai loro voti: ci credeva imprudenza il tentare una tale impresa, la quale non avrebbe aggiunto che un vano titolo alla sua potenza, e poteva armar contra lui formidabili nemici. Prevedendo Ugo questi ostacoli, non volle avventurarsi a sormontarli: promise alla liegina Gerberga di sostenere il trono del figlio suo, e tutti i signori e i Vescovi di Francia gridarono Re Lottario, il quale venne consacrato in Reims. Ugo di già Duca di Francia e di Borgogna, ottenne ancora il titolo di Governatore pel Re nell'Aquitania. Guglielmo, Duca d'Aquitania, impugnò le armi per difendere il suo ducato: Ugo si mosse contro, gli offrì battaglia e riportò compinta vittoria.

Morte di Ugo il Grande nel 956.

Il duca Guglielmo, ridotto da questa sconfitta al titolo di Conte di Poitiers, evitò la morte col fuggire. Questo trionfo pose termine gloriosamente alle imprese guerresche ed alla vita di Ugo: egli morì nel 956 poco dopo il suo ritorno di Parigi. Aveyano i Francesi applicati molti soprannomi a questo Principe, chiamavanlo l' Abbate, perchè possedeva le abbazie di S. Martino, di S. Dionigi e di San Germano; il Bianco, a cagione del candore della sua pelle; finalmente il Grande, in onore della sua potenza e del suo coraggio. Egli lasciò quatto figli: Ugo Capeto ebbe in suo retaggio le contee di Parigi e di Orleaus: più tardi diventò Duca di Francia e Re: i suoi fratelli Ottone, Eude ed Enrico furono successivamente Duchi di Borgogna: ma il Duca Guglielmo riprese l'Aquitania. Dall'auno 966 fino al 976 godette la Francia di una quiete che già da lungo tempo erale scenosciuta. Lottario merita, con giudizio imparziale, d'essere considerato sotto due aspetti diversi: finchè trovossi sotto la tutela e il dominio della Regina Gerberga sua madre, tutte le sue azioni portavano il marchio della debolezza e della frandolenza, ma quando egli resse lo Stato da se medesimo, si condusse da Re, e comparve giusto, operoso, fermo, correndo dirittamente al nobile scopo ch'eisi era proposto: quello cioè di rialzare in Francia la gloria nazionale, la potestà delle leggi, l'ordine pubblico e l'autorità reale. Il suo matrimonio con Emma, figlia di Ottone, fu con gran solennità celebrato. Questo Re di Germania, ritornato in Italia, fu in Roma gridato Imperatore; ed una cosa che prova essere stato in quegli anni tranquillo l'occidente, si è che Lottario ed Ugo Capeto poterono allontanarsi dalla Francia ed assistere alla inco-

ronazione dell'Imperatore. Sopravvisse poco tempo dopo Ottone il Grande, e morendo nel 973 lasciò erede del trono di Germania il figlio suo Ottone II. cui Lottario tolse la Lorena, Poco mancò che in questa guerra Ottone sorpreso da Lottario in Aquisgrana non rimanesse di lui prigioniero. L'Imperatore però se ne vendicò l'anno dopo: ei ricomparve nella Lorena capitanando 60,000 Germani, coi quali pose a guasto quella provincia. non che l'altra della Borgogna, e continuando le rapide sue mosse, giunse fin sotto le mura di Parigi, di cui abbruciò i sobborglii. Ugo Capeto fa una sortita alla testa dei Parigini, e tanto è l'impeto suo, che il campo dei Germani è soprappreso dal terrore, e tutti si danno alla fuga: nell'istante medesimo Lottario, il Duca di Borgogna, ed il fratel suo Goffredo Grigia-Gonello si precipitano sui fuggitivi, e ne fanno gran carnificina. Ottone sconsitto segnò la pace nell'anno 980, ritenne la Lorena, ma come feudo della Francia, e per quella prestò omaggio al Re. Ugo Capeto ed il fratel suo non credendosi abbastanza vendicati, diedero a conoscere apertamente il loro disgusto per questa pace. Quattro anni dopo, Ottone II. morì lasciando l'impero al figliuol suo Ottone III. Il cominciamento del regno di questo Monarca venue funestato da una ribellione del Duca di Baviera. e Lottario già apparecchiavasi ad approfittare dell'imbarazzo in cui quegli trovavasi per riconquistare la Lorena, ma la morte troncò i suoi disegni: aveva egli 46 anni, e ne aveva regnati 32. Fu creduto che la Regina Emma abbreviasse col veleno i giorni del suo consorte.

Come rappresentati Lottario ed Emma.

Mabillon riporta un sigillo di Lottario, in cui questo Principe vien rappresentato con una corona in testa di forma straordinaria, con uno scettro in mano terminato in alto da una specie di fior di giglio, e con una clava nell'altra. (Vedi fig. 9 Tavola 11). In S. Remigio di Reims vedesi Lottario seduto in trono coll'iscrizione Rex Lotharius (vedi fig. 5 Tavola suddetta). Egli ha la barba eguale a quella di suo padre: la corona consiste in un semplice cerchio sormontato da alcuni piccoli fiori: il suo scettro è terminato in alto da un fiore: sulla tunica porta una clamide affibbiata alla spalla dritta. Quello poi che ci ha di particolare in questa scultura si è che ai piedi di Lottario sta seduto un

nomo che gli tiene un piede quasi sia in azione di calzarlo. La pittura sotto il num. 6 della Tavola 10 è cavata da un libro di preci della Regina Emma; essa venne eseguita ai tempi della medesima, ed è una delle più belle del suddetto libro. Alla sinistra vedesi il Re Lottario che prende per mano il figlio suo Luigi: alla sinistra la regina Emma tiene per mano il suo figlio Ottone. Questo fanciullo morì in tenera età: egli era Canonico della chiesa di Reims, e perciò viene rappresentato colla tonsura: il suo abito però nella detta pittura è di color rosso. Le corone di Lottario e del suo figlio Luigi hanno una forma particolare: le loro corte tuniche giungono soltanto alle ginocchia,

## Luigi V. DETTO LO SCIOPERATO.

Aino 986 al 987

Succedette a Lottario il sigliuolo suo Luigi: contava questi 19 anni, ed aveva per sua sventura sposato Bianca, figlia di un signore di Aquitania. Tutti i Grandi confermarono coi loro suffragi l'elezione, e dichiararono reggente Emma madre di lui. Quasi immediatamente i maneggi cortigianeschi posero in discordia figlio e madre; e fu a questa apposta la colpa di favoreggiare gli interessi dell'Imperatore Ottone. Non senza ragione fu supposto che Ugo Capeto spargesse questi semi di zizzania nella famiglia reale, e se non ne fu l'autore, seppe almeno giovarsene. La regina sua moglie, troppo, pel suo onore, unita con nodi di amicizia ad Ugo Capeto, mostrava grandissima avversione verso il marito. Passato un po'di tempo, questo Principe, il quale non aveva regnato che quattordici mesi, morì nel 987 senza figli, e generale fu la credenza ch' ei morisse avvelenato. Carlo Duca della bassa Lorena, e zio del Monarca, venne acclamato Re, ma non potè conservare la corona, chè gliela tolse Ugo Capeto. Così la stirpe Carlovingia s'inalzò, fiorì, scomparve come tutte le stirpi reali: in tutti i tempi si videro elevarsi sotto un branco vittorioso e cadere sotto un debole scettro.

Come rappresentato.

Malliot sotto il num. 6 della tavola XVII. riporta un sigillo di Luigi V. che secondo Mezerai conservavasi a S. Dionigi. Montfaucon non ne fa parola. Crediamo inutile di presentare qui

SOTTO LA DINASTIA DEI CARLOVINGI. SECOLO X. 359

la figura del detto Re quale trovasi disegnata in Bescher, essendo essa fatta a capriccio.

La donna qui rappresentata sotto il num. 7 della Tavola 10 è Adele di Vermandois, moglie di Goffredo detto Grigia-Gonello Conte d'Angiò morto nel 987. La figura di questa donna è tratta da un basso-rilievo della sua tomba esistente nella chiesa di S. Obino d'Angers, della quale essa fu la fondatrice.

FINE DEL VOL. VI. PARTE PRIMA.



# INDICE

delle materie contenute in questo sesto volume dell'Europa.

| T.         |                                                   |     |
|------------|---------------------------------------------------|-----|
| <b>I</b> l | costume antico e moderno della Spagna e del       |     |
|            | Portogallo rintracciato e descritto da Robustiano | _   |
|            | Gironi                                            | 5   |
|            | roduzione                                         | 7   |
| Cos        | tume della Spagna e del Portogallo                | 1 1 |
| Tev        | npi storici                                       | 16  |
| La         | Spagna sotto i re Goti                            | 72  |
| Cos        | stumanze de' moderni Spagnuoli e Portoghesi       | 115 |
|            |                                                   | 223 |
| Pre        | efazione                                          | 225 |
| Il d       | costume della Francia sotto i Galli ed i Romani.  | 247 |
|            | Franchi nella Gallia                              |     |
|            | costume dei Francesi sotto la dinastia dei Me-    | •   |
|            | ovingi                                            | 268 |
|            | nastia dei Carlovingi                             |     |
|            | DESCRIZIONE DELLE TAVOLE.                         |     |
| TAV.       | I. Medaglie e monumenti del tempo dei Cel-        |     |
|            | tiberi ec                                         | 16  |
|            | II. Monete arabe, scimitarra araba ec             | 48  |
|            | III. Esterno della moschea di Cordova             | 57  |
|            | IV. Interno della moschea di Cordova              | ivi |
|            | V. Pilastri, ornamenti ec                         | 50  |
|            | VI. Corte de' leoni nell' Alhambra                | 61  |
|            | VII. Sala delle due sorelle                       | 63  |
|            | VIII. Musaici, pavimenti ec                       | ivi |

| IX.<br>IX.* | Iscrizioni ed ornamenti orabici ivi             |
|-------------|-------------------------------------------------|
| X.          | Vaso arabico 64                                 |
| XI.         | Giostra o caccia araba                          |
| XII.        | Divano 67                                       |
|             | Cortile dell' Alcasar in Seviglia 69            |
|             | Ordini cavallereschi di Alcantara,              |
| XV.         | di Cristo ec 87 e 89                            |
| XVI.        | Esterno della cattedrale di Burgos 136          |
|             | Interno della cattedrale di Salamanca 138       |
| XVIII.      | Chiostro de' Domenicani a Valladolid ivi        |
| XIX.        | Veduta dell' eremo di Monserrato 139            |
| XIX.*       | Eremita di Monserrato ivi                       |
| XX.         | Offerta alla Madonna di Gnadalupa 146           |
|             | Morte di un fanciullo ivi                       |
| XXI.        | Vescovo Portoghese nei suoi abiti non pon-      |
|             | tificali ecivi                                  |
|             | Anto-da-fè in Valladolid 150                    |
|             | Toson d'oro ed altri ordini cavallereschi. 155  |
|             | Prospetto dell'Escoriale 156                    |
|             | Scoglio di Filippo II 176                       |
| XXVI.       | Sepolero e simulacro del Cid178                 |
| XXVII,      | Costumi di Toledo                               |
|             | Caccia dei tori 185                             |
| AXIX.       | Danza del Bolero, e costumi del popolo          |
| ***         | di Granada 204                                  |
|             | Passeggio della spianata di Barcelona 205       |
|             | Interno di un albergo 206                       |
|             | Portoghesi e Spagnoli nei loro abiti ivi        |
|             | Contadini e pastori, Spagnoli e Portoghesi. 207 |
| XXXIV.      | Infanteria Spagnola 211                         |
| XXXIV.*     | Cavalleria Spagnola ivi                         |
| AXXV.       | Infanteria Portoghese ivi                       |
| ΑΛΛΥ."      | Cavalleria Portoghese ivi                       |
|             | COSTUME DEI FRANCESI.                           |

TAY. I. Abiti dei Galli . . . . . . . . . . . . . . . . 251



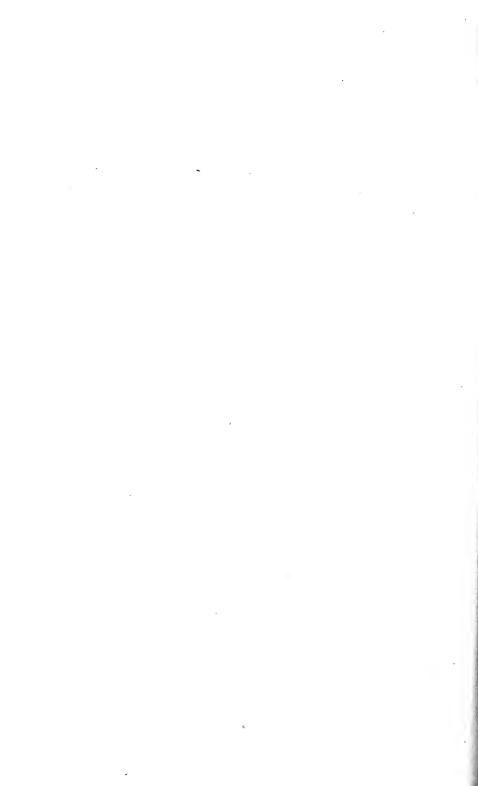

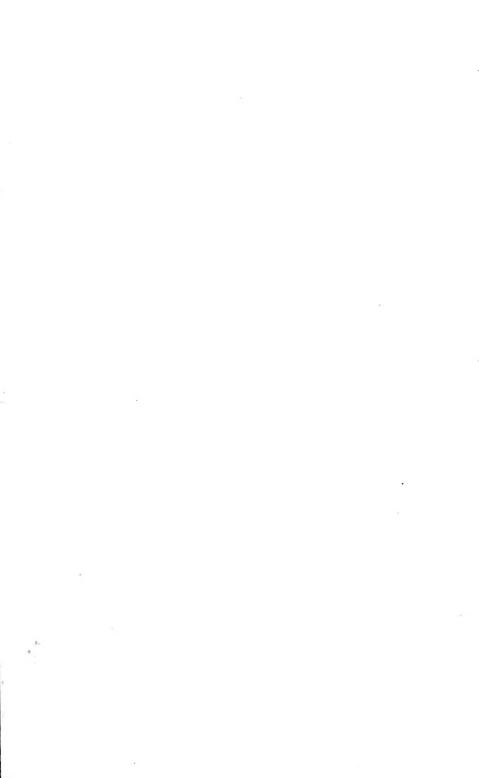

